

- Canal

B. hov.

, Gragle

# CENNO STORICO

SULLA

# SCUOLA MUSICALE

ELECAN IC

DEE

Cavaliere FRANCESCO FLORIMO

ARCHIVISTA DEL REAL COLLEGIO DI MUSICA IN S. PIETRO A MAJELLA

Vol. II.





TIPOGRAFIA DI LORENZO ROCCO Largo Montecalvario, 4, 5 e 6. 1871

# COLLEGIO REALE DI MUSICA

NEGLI EDIFIEI

S. SEBASTIANO E S. PIETRO A MAJELLA

# ESIX IN THE STATE RESIDENCE IN THE RESIDENCE OF THE PROPERTY O

erre data e olivia a marrie

# CARLO CONTI (1)

Nella vetasta Arpino, città di classiche reminissemse, che fin da remoti tempi fo patria di someti ingegni, chhe nascimento il 14 ottobre 1797 Catol Condi, figlio di Luigi e di Maria Ruggieri, cittadini agiati, di civil condizione e commenderoli sotto tatti i, rimanardi...

Carle Centi si volse da prima a stadiar chimica e modicias per contentara i suoi geniuri: ma mestrando fin da
suoi primi ani indicibile trasporto per la musica, a si
ecise finalmente il padre, quantanque suo malgrado, a secondar questa naturale inclinazione del figito, e lo codusse
in Napoli, per collocarlo nel Real Collegio di San Sebastiano. Contava il giovanetto l'apon tredicesimo quando fu aumesso alunno. Da prima fu destinato alla scuola del valetissimo Giovanni l'arra per apprendere pertinenti ed ermania sonata. Intrandosi in tali severi studii, yenne ammesso
alla scuola del dotto Giocomo Tritto, ove incominciò il tireccinio del contrapunto secondo i dettami di Leonardo Leo.
Trascorsi alcuni anni, per conoscere le bellezze della scuola
di Durante, senza abbandonare il Tritto, si mise a studiar
contropunto sotto Fedele Fenaroli, e fini di compirce i sino

(1) A questa biografia segue anche un'appendice.

studii di composizione sotto Nicolò Zingarelli, il maestro e precettore affettuoso, che seppe assai bene guidarlo e dirigerlo nella composizione vocale, additandogli le vere e pure fonti del bello, quelle ove potesse rinvenire l'inestimabile tesoro dell'italica armonia. Trovandosi in quel tempo in Napoli l'egregio compositore Simone Mayer, ottenne di fare sotto la direzione di si valente artista un corso compiuto d'istrumentazione, e molte composizioni di diverso genere scrisse con poesia presa dai libretti di opere, che più tardi gli servirono poi come modelli nelle sue composizioni teatrali. Inoltrato di molto nella scienza del contropunto, furono suoi studii prediletti, a consiglio dello Zingarelli, l'osservare e meditare le opere classiche dei nostri grandi maestri dell'arte usciti dai Conservatorii, e tra questi egli prediligeva Jommelli, Piccinni e Sacchini; ma di proposito si dedicò a studiare le musiche dei celebri maestri alemanni Havda . Mozart e Sebastiano Bach, dai quali trasse immensi vantaggi, specialmente nella parte armonica ove in seguito si rese tanto sapiente. Buon frutto trasse il Conti degli avuti insegnamenti, e di buon ora ne diè pruove non dubbie componendo inni per chiesa, messe e sinfonie che gli meritarono l'approvazione dei maestri dell'arte e dell'universale. Non è a negarsi che tutti i giovani compositori di quel tempo correvano sulle orme di colui che aveva già dato l'impronta al secolo, di Gioacchino Rossini. Il Conti, allievo ancora del Collegio, scrisse pel teatrino dello stesso la sua prima operetta buffa eseguita dai suoi medesimi compagni, la quale ebbo per titolo Le Truppe in Franconia, andata in iscena nello scorcio del 1819. Quantunque sotto la severa disciplina dello Zingarelli, pure volle anche legarsi al carro trionfale del fortunato innovatore, e cerco non già imitarlo nel grande, perché era ardua e quasi impossibile impresa per un giovine esordiente nella difficile arte del comporre, ma soltanto corrergli dietro e seguirlo nei così detti crescendo, nelle cabalette, e nutrendo la parte orchestrale più di quello che

praticato avevano gli antecessori di Rossini. L' opera ebbe felicissimo successo, e Rossini che trovavasi in Napoli, giovanissimo ancora, invitato si recò a sentirla, e terminata la rappresentazione, volle abbracciare il Conti a cui manifestò tutta la sua compiacenza, e fu largo di lodi al novello esordiente per questo suo primo lavoro. Al tempo stesso non mancò di rallegrarsi, collo Zingarelli e di complimentario del felice successo dell'alunno già battezzato ad un tratto maestro; ma Zingarelli invece di ringraziamenti a tante belle parole di elogio direttegli da Rossini, apostrofandolo così gli discorse: " Mio caro maestro, voi mi rovinate tutti questi a miei allievi, che non vogliono imitare altri che voi, solo " voi. " Rossini alla sua volta con quel suo cinismo e naturale giovialità, tanto insita al suo carattere, risposegli : « Potrebbero non rovinarsi, venerato maestro, questi vostri " cari giovani , limitandosi ad imitar voi, solo voi. " Zingarelli piego le spalle e non disse altro, e Rossini continuo nella sua ilarità. lo, quantunque molto ragazzo allora, ho ancor presente quella comica scena, che moltissimi anni dopo mi ripetè Rossini ridendo e parlandomi dello Zingarelli. Incoraggiato da questo primo successo, scrisse il Conti nel 1820 La Pace desiderata, e nel 1823 Il Trionfo della Giustizia, tutte due pel Teatro Nuovo, dove unanime incontrarono il pubblico favore. Nello stesso anno compose per le medesime scene l'opera semiseria Misantropia e pentimento, che meglio accurata e più elaborata che le antecedenti. produsse tale effetto ed ebbe tale successo di entusiasmo. che con soddisfazione dell'intero pubblico si rappresentò per tutta la stagione teatrale di quell'anno. Nella cavatina di Biagio (basso comico) del primo atto di quest'opera, si osserva gran vivacità, accuratezza ed eleganza nel parlante, benissimo strumentato ed armonizzato, ed il canto posto sempre con chiarezza ed effetto, doti principali che distinsero questo compositore in tutte le sue opere, mostrandosi sempre valente contropuntista educato a severi studii. La cavatina, in

mi minore, di Carlotta (soprano), ha un hel recitativo, poi un cantabile 6/8 che ha tutta la forma Rossiniana, e precisamente ricorda l'Asista a piè di un salice dell'Otello. Questo è uno de 'principali peccatuzzi del Conti, se così possono chiamarsi, l'escere tropo tenero imistatore del Rossini, o perciò la parte inventiva della sua musica manca quasi sempre di novità e felici ispirazioni. Il finale del 4º atto, come tutti i suoi finali e pezzi concertati, è accurstamente composto, armonisse, con un'inappuntabile disposizione delle parti, perchè la roci sono poste tutte al loro vero registro, a quindi nasce l'effetto d'insieme, necessaria conseguenza di questa disposizione.

Invitato a scrivere in Roma nel 1827, giusto in quell'anno che Bellini usciva dal Collegio per recarsi in Milano, scrisse per quel Teatro Valle L'Innocente in periglio e L'Audacia fortunata che piacquero, e dopo compose l'opera giocosa Bartolomeo della Cavalla, rimastavi popolarissima sino a'giorni nostri, e l'incontre decise di quest'ultima fu per Roma un vero avvenimento musicale; onde dalle ovazioni di quel popolo vivace e dai conforti sinceri degli amici attinse vigore e coraggio a meglio fare nei posteriori suol lavori. Ripatriatosi, serisse pel Teatro Nuovo Gli Aragonesi in Napoli che fece rappresentare nel dicembre dello stesso anno 1827. Quest'opera incontrò tanto favore, che per molti anni si continno a rappresentare non solo in quel teatro, ma in molti altri d'Italia, e sempre lodata, applandita ed encomiata da per ogni deve. Nel 1828, impegnato dall'impresario di San Carlo a comporre un'opera per la gala del 6 luglio, cominciò a musicare l'Alexi, soggetto tratto da una tragedia del Duca di Ventignano, che aveva avuto strepitoso successo sulle scene dei Fiorentini; ma sopraffatto da grave malattia che minacciava ucciderlo, non potè portarla a compimento: aveva però terminato il primo atto e porzione del secondo. Il Soprintendente de' R. Teatri, ende non far mancare lo spettacolo quella sera di gala, pregò il maestro Nicola Vaccaj, allora venuto in Napoli a scrivere per San Carlo Zadig ed Astartea,

di terminare la composizione del Conti ; questi graziosamente ne assunse l'impegno, e l'esegul, anche per far cosa grata all'amico e collega Conti e toglierlo da un impaccio. L'opera non ebbe alcun successo, e non si rappresentò che per le sole quattro sere di obbligo per gli appaltati, Nell'anno appresso 4829 scrisse per lo stesso San Carlo l'Olimpia, e con questa novella produzione prese una formale rivincita alla caduta dell' Alexi. L' Olimpia ebbe splendidissimo successo. ed è considerata come la migliore di tutte le sue composizioni teatrali per fattura, per ispontaneità di felici pensieri e per una forbita e bene intesa orchestrazione. Il gran finale di quest' opera è un pezzo degno di un gran maestro. Quivi tutto è grandioso, imponente : solenne il tempo che precede l' andante, l' andante stesso, il secondo tempo e la stretta; l'istrumentazione elaborata e ricercata: il concerto delle voci principali magnifico, ed il coro che l'accompagna di grandissimo effetto. Il profondo contropuntista vi si rivela con tutta la forza e maestà della sua dottrina, non mai disgiunta dalla severità, accoppiata a buon gusto, eleganza di fraseggio e svolgimento delle parti; e venne giudicato dai maestri dell'arte un pezzo colossale e di sorprendente effetto; ed ogni valente compositore non si riffuterebbe di apporre il suo nome sotto questo magistrale pezzo. A sentimento di tutti l'Olimpia è l'opera che diede al Conti più rinomanza e lo mise a livello dei primi cempositori di quel tempo, ricco per altro di begl'ingegni. L'impresario, che lo era pure del teatro di Milano, fiducioso nel merito del Conti, e sperando molto nel suo avvenire, dopo tanto successo ottenuto in San Carle, l'invito a scrivere un'opera per la Scala, impegno che volentieri accettò, ed immediatamente si diresse a quella volta. Giovanna Shore fu il soggetto che il poeta Felice Romani gli presento, e che Conti ben volentieri accolse. Questo libretto, ricco di bellissimi versi e che progredisce con interesse sempre crescente sino alla fine del secondo atto, cade totalmente poi nello svolgimento del dramma per la sua tristissima fine.

Gioranna che muore di fame sulla scena non è azione musicabile (1).

Poeta e maestro, accortisi che la posizione era assolutamento sbaglinta, pensarono in breve periodo di tempo rimediarri alla meglio possibile, e trovarono modo come portare la catastrofe del piagnolosto dramma a lieto fane: il pubblico applaudi lo sforco operato disi due compositori, perchè il rimedio fu prouto, opportuno ed a tempo. Ma nelle opere d'arto quando le prime impressioni arrivano s'avorrovili, è dificile assai poterle rialtare poi; perciò quantunque rimutata la catastrofe, e di nuovo molodie arricchito il nuovo ultimo atto, pure la Giovanna Shore non ebbe che un successo di semplice stima, e visse solo in Milano, no lin altri paesi mai si riprodusse. Molti pezzi vennero pubblicati per lo stampo dall'editoro Giovanni Ricordi, ed elogiati da per ogni dove, e generalmente reputati simposio di edutamente composti.

Rossini aveva accettato l'impegno di comporre la cantata per l'inaugurazione del busto di Vincenzo Monti al Teatro dei Filodrammatici: non avendo petuto, per causa di salute. rocarsi in Milano al tempo stabilito, fu al Conti che si diede l'onorevole incarico di musicare i bellissimi vorsi di Andrea Maffei scritti per la solennità della circostanza, ch'egli seppe vestire di nobili e gentili melodie, le quali eseguite dalla celebre Giuditta Pasta, divennero poi popolari, e per le strade si sentivano rinetere dal pubblico Milanese. Così con avero avuto la bella ventura di unire il suo nome a quello dei due chiari poeti, vantaggiò la fama del Conti. Di altre composizioni, come a dire cantate, cori, pezzi da camera, petzi per istrumenti diversi, sinfonie, concerti, ne lascio copia non piccola. Di musiche chiesastiche scrisso sei messo solenni di gloria per quattro voci con cori ed orchestra; duo messe funebri (idem); un Credo famoso per la forza di con-

<sup>(1)</sup> Sul merito di questa musica e sulla sua riuscita, anzi che estenderci in disamina, abbiam creduto meglio riportare ciò che in allora ne scrissero i giornali. Vedi il num. I dell'appendice.

cézione, per l'espressione delle parole, per la giusta misura e per una sobria e ben ragionata nebestrazione, riscosse le lodie l'ammirazione del pubblice non solo, nai dei macstri'e pertit dell'arte che l'ascoltarono, quando la prima volta si esegul nella Chiesa di Santa Chiara in Napoli per la ricorrenza della monacazione della mobile damigella Riario del Duchi di Riario Sforza. Serisso accera molti Dizi i Dominus, T. Deum, Magnifacto, Salene Regina, gran numero di Tantum ergo, molti Salmi per più voci con ceri e senza accompagnati da grando orchestra, e molte Litensie a due, tre e quattro voic con orchestra.

Or tute queste sière compositioni, che ho avute quasi tutte sotti cechi, e mia opinione che sono notevoli per la solemità del canto sodo e religioso, per l'eguaglianza dello silie, pel carattere devoto unito alla più serena espressione delle parole, e per un'orchestrazione piena si, se vuolsi, ma non fragorosa ed assordante, e ben lontana dal ricerdare mai lo stite e le pompe della "musica teatrate. Qui possiamo dire che termina il primo periodo della vita artistica dell'ergrezio mastro Carlo Conti.

Il pare di Ini, Loigi Conti, di agitat fortuna, mal sopportava che il figlio Carlo escrittasse la professione di maestro compositore testrale; e perchè molto inanani negli anni, prese questo pretesto per richismare a soi il figlio, onde in sua vece prendesse he ridini degli affari di famiglia. Giorine ancora era il nostro Conti, e molto avanti in quella carriera che fino allera avea percersa luminosamente con plauso universale; e in cui si prometteva più brillante, avvenire; ma nulla curando il fintanum di quella inchriante gioria che tanto serride alla giventa e la secone, si mostrò più inchinevole al sodifiscimento dei suoi carl che non di so stesso, ed obbediente si voleri paterni, abbandono in un subito la vita pubblica artistica: per la privata familiaro e domestica. Dopo Milano, vivide Napoli, per dare un addio agli annici, al teatro, non però all'arte, che fortunado il preno principalo della.

sua vita, continuò a coltivare con più fervore ed amore, La sua ritirata dalla palestra teatrale recò dispiacere a tutti e rapi all' Italia un compositore che avrebbe cresciuta di un'altra fronda d'alloro la sua pur troppo grande ceropa, come fecero quelli che rimasero costanti nell' arringo. Ritiratosi dunque in Arpino , lontane dalle illusioni della capitale, dai rumori teatrali, e dalle affascinanti glorie che dona la divina arte de' suoni ai cultori di essa , dedicatosi tutto agli affari domestici, visse dimenticato per lungo periodo di tempo a tutti, e quasi a se medesimo ancora. Così dopo qualche anno per accondiscendere alla volontà del padre si determinò a menar moglie, e nel di 11 febbraio del 1833 sposè una leggiadra giovinetta bellissima di forme e ricca di fortuna e di morali virtà, Luisa Villa nativa di Balsorano, figlia ed erede unica, ed appartenente ad una delle prime famiglie di quel contado. Nella più invidiabile vita domestica visse felicemente Carlo Conti sino al 4837, e nel neriodo di quattro anni la Luisa lo fece padre avventuroso di tre figlinoli, Luigi, Nicola e Filomena. Fa in questo anno, per lui di disgrazia, che immaturamente perdè la moglie, pel fiore degli anni, giacchè ne contava 25 appena. La fatale sventura che lo colpi togliendogli la compagna che doveva infiorare ed abbellire tutta la sna vita, le rese quasi istupidito, sempre triste, cogitabondo e scoraggiato, facendo fia temere per lungo tempo che avesse a perdere la ragione. Visse in una perfetta solitudine, lontano e separato da tutti. anche dagli intimi amici; divenne misantropo, ed in quella solitudine in cui passava monotone le giornate trovò solo qualche leggiero sollievo; quando dopo qualche anno ricominciò a coltivare di bel nuovo quell' arte che tante dolci emozioni gli aveva donato ne'primi anni suoi giovanili e nei primordii della sua brillante carriera. Fu in quel tempo di profonde meditazioni che si dedicò a scrivere un metodo di contropunto, che introdusse ed adottò poi nel Collegio quando divenne maestro, Morto Nicolò Zingarelli nel 1837,

l'Accademia di Belle Arti di Napoli, sezione Filarmonica, nomind in sua vece il 46 aprile 1840 Carlo Conti socio ordinario. Quantunque ritirato dalla vita artistica, era però sempre a giorno delle novità che si mostravano sull'orizzonte musicale, e che egli immantinente acquistava: le sue contione escursioni da Arpino in Napoli erano sempre nello scopo di sentire qualche novella produzione che si dava nei teatri, oppure per assistere a qualche pubblica o privata esecuzione musicale, od in fine per provvedersi di musica classica, affin di alimentare i suoi studii giornalieri. Si è detto nella prima parte di quest'opera (1) come nominato Saverio Mercadante a direttore del Collegio, Gaetano Donizetti si dimise dal posto che occupava di maestro di contropunto e composizione, posto che il direttore Mercadante, col benenlacito del governo del Collegio, offrì a Carlo Conti, e come il Re nominallo maestro in data del 20 febbraio 4846. Si ebbe per fortunato avvenimento di questo Collegio ch'egli finalmente accettasse l'invito, perchè in quello il suo enore sentiva la compiacenza di beneficare. Quanti immegliamenti egli avesse apportato alla famosa tradizionale scuola di Scarlatti e di Durante, fu da noi diffusamente detto nella stessa prima parte di questo Genno storico. Egli, amato e rispettato non solo dalla facoltà musicale di Napoli, ma dall'estere nazioni ancora come gran maestro di contropunto, tenne quel posto per quasi tre lustri, pei quali fra molti allievi si distinsero Filippo Marchetti, Erennio Gammieri ed Ernesto Viceconte, dei quali il merito dà loro diritto ad essere particolarmente menzionati in quest'opera.

Nel 1847 sposè in seconde nezze la pregevole signora Christopa Santraneo, dalla quale ebbe l'utilum figliuto Achille che pure tanta bella disposizione mostrava per la musica, ma che dalla morte del padre fu richiamato a dirigere le faccende di sua famiglia nacor giovanissimo, quantunque bene

<sup>(1)</sup> Si vegga a pag. 68.

avanti nell'istruzione letteraria. Ne il torrente delle vicende nolitiche, nè la paura per la successa reazione distrussero un Inno a guisa di Cantata scritto dal Conti nella ricorrenza della Costituzione data in Napoli dal Re Ferdinande II, eseguito in San Carlo nel 29 gennaio 1848, e che ebbe gran successo. A preserenza è degna di elogio una brillantissima tarantella innestata all'Inno, così detto, Borbonico; composizione spontanea, elegante, piena di grazia, con una musica piccante, briosa e volutiuosa; questa tarantella che ottenne tanto meritato successo, anche perchè composta per la circostanza, era divenuta popolare. Nella mia qualità di bibliotecario fui accorto a ritirarla subito dall' impresario, che per legge era obbligato a consegnarmi l'intera cantata. Dal 1848, quando si rappresentò, sino al 1859, la tenni gelosamente nascosta, negando anche di farla osservare a coloro che me la dimandavano. Ma cambiate le vicende politiche, la misi di bel nuovo alla luce del giorno, ed ora trovasi registrata e situata vicino a tutte le altre opere del Conti.

Nel 4851 fu elesto presidente della Reale Accademia di Belle Arti in Napoli dopo il Cav. Malesci pel tricanio del 4851 al 1853. Nel settembro di quest' ultimo anno venne nominato a maggioranza di voti segretario perpetuo, dopo la morte di Ostatono Angelini. Egli si feco più yole ammirra per acientifiche memorie sulla musica vocale ed istrumentele scritte e recitate in quella artistica adunnaza, che venero lodate ed encomiate anche dalle altre accademie nelle unioni generali, e che furono pubblicate per le stampe nei rendiconti di quella accademia. In questo per lui anno avventuroso venne insignito dell'ordine cavalleresco di Francesco I, e per la morte del meastro Haldry venon nominato ocio corrispondente dell'Istituto di Francia in ballottazione col celobre Liszt. È narrato nella prima parte di quest' opera (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di dimetra (4) come nel 1855 prese la ferma risoluzione di di

<sup>(1)</sup> Vedi a pag. 69.

tersi dalla carica più onorifica e dignitosa che lucrativa, che teneva nel Collegio siccome primo maestro di contropunto e composizione. Abbandonando però la scuola del Collegio, non rimase estraneo all'arte che studiava e coltivava sempre più. e nelle diverse stagioni dell'anno quando per mesi veniva ad abitare in Napoli, l'esercitava dando in sua casa graziosamente lezione si a quei giovani del Collegio che non avevano terminati uscendo i loro studii, si parimente a tutti quegli artisti, dilettanti e maestri che gli dimandavano lezioni e consigli, e non mai si negava di darli a chi che sia, e sempre accompagnati da squisiti modi di certesia e disinteressatamente, senza voler mai compenso, anzi sdegnandosi se qualcheduno si permettesse mai parlargli di retribuzione qualunque. Pregato dal governo e dal direttore Mercadante, veniva a prender parte, e qualche volta direttamente da Arpino, agli esami che si facevano si per conferire posti di maestro, come per concedere posti gratuiti agli alunni del Collegio. Rispettato ed onorato da tutto il consesso artistico, occupava sempre il primo posto dopo il direttore, ed era anche il primo chiamato a ragionare la votazione.

Quando avvenne la disgrazia al direttore Mercadante di patita ventura avesse hisogno che alcuno gli fosse posto d'allato a coadiuvarlo nell'alta sua carica, il governo del Collegio onde farlo degmanente supplire nel lungo periodo della sua malattia si rivolse di hel nuovo al cav. Conti, conoccendo la passione che sempre nutriva per l'arte e l'amore che portara alla giorentà studiosa e deisderosa di apprendere da lui, non solo valente, ma divenuto sommo (1). Il governo allora (l'abbiama già detto nella parte prima) coi più obbliganti e graziosi, modi pregò il Conti a riprendere il

<sup>(</sup>i) Tale lo credera Gioacchino Rossini, che lo chiamava, come a me ripetute volte disse a Parigl, il primo maestro di contropunto di Guesto periodo di secolo che potesse vantare l'Italia.

posto che unalche anno prima aveva lasciato, ed allora vacante perchè messo Giuseppe Lillo con decreto del 26 giuguo 1862 in disponibilità per l'incurabile malattia di demenza; ed anche l'altro più onorevole che gli offriva di coadintore al direttore Mercadante col soldo di duc. 75 mensuali (L. 318.75). Egli da prima si nego, e disse non poter accettare per circostanze di famiglia; ma sopraffatto dallo premure del governo del Collegio, dalle incessanti preghiere degli amici, e dai sinceri e fervidi voti di quei giovanetti del Collegio che desideravano averlo di bel nuovo a loro maestro; ed in ultimo per dare all'amico e collega Mercadante una pruova non dubbia della stima o rispetto cho per lui nutriva, accetto i due incarichi alle sopraccennate condizioni, e colla stessa data del 26 gennajo 4862 S. M. il Ro d'Italia lo nominò alla doppia carica, e gli diede le insegno di cavaliere dell'ordine di S. Maurizio e Lazzaro. Ei giovò sommamente all'arte con lo lezioni ed i consigli che dava ai giovani del Collegio, che per retribuzione lo amavano assaissimo; era assiduo, istancabile nel compiere il suo ufficio, della qual cosa fummo testimoni noi stessi che lo vedemmo trarre ogni di di buon'ora a questo Collegio e dimorarvi per lungo tempo ancora sempro accanto a Mercadante, coadiuvandolo ove solo non bastava per gli acciacchi di sua salute a reggere il pondo della parte musicale del Collegio; immancabile poi alla sua scuola, quando il tempo non bastavagli per dare lezioni a tutti i suoi allievi, li pregava di recarsi nella giornata in sua casa. dove ad ognun di loro graziosamente le dava; e sino a qualche giorno prima di partire per Arpino, sebbene travagliato da un'ardente febbre e molto sofferente, pure dal letto volle dare l'ultima lezione all' alunno pensionista del Collegio sig-Magnetti (come questi stesso mi ripeteva piangendo dopo avvenuta la morte di lui), e con paterna amorevolezza fece di sno proprio pugno le correzioni allo scritto.

L'inverno dol 1868 gli fu fatale, e lo passò quasi tutto affitto dall'asma e da un'ostinatissima tosse; e quantun-

que di costituzione fortissima, pure deperiva sensibilmente ogni giorno di più nella salute. Pregato dagli amici, dai governatori del Collegio, dal direttore Mercadanto, che aveva per lui amicizia sincera e stima, pregato dico di astenersi dal venire in Collegio e di occuparsi solo della sua preziosa salute e pensare unicamente a curarsi per guarire sellecitamente e bene, egli con quei nobili sentimenti tanto connaturali al suo carattere ed ai suoi severi principii di onestà, con que gentili modi che caro la rendevano ad ognuno, nel ringraziare lutti ; soggiungeva che sino a che la testa gli reggeva e le forze interamente non l'abbandonavano, intendeva scrupolosamente adempire al suo dovere e non rubarsi impumemente il danaro del Collegio.

Verso i primi giorni di giugno venne assalito da una forte diarrea, ch'egli disprezzatore, come sempre si mostrò, della sua salute, non curava punto: pure ogni giorno lo sfiniva di più, e sol verso la metà del mese, inabilitato a camminare, si decise a prender letto, eve una gagliarda" febbre non lo lascio più. Chiamato uno dei professori del Collegio, il chiarissimo cavaliere Giovanni Pagano, questi fece molto caso della sua malattia, che dichiarò grave, gravissima , anche perchè complicata, e di difficile guarigione. Cercò da prima mitigare la diarrea, ed ottenuto questo primo vantaggio, consigliò i suoi figli e parenti, che indefessamente l'assistevano, a trasportarlo in Arnino, eve anche egli desiderava unirsi al resto della famiglia che da molti giorni ansiosamente lo attendeva. Giunto Carlo Conti in Arpino, il fratello Tominaso scrisse a Mercadante delle sofferenze che pativa l'infermo e della gravità del male che lo minacciava (1). Dopo qualche giorno, a causa anche degli strapazzi del viaggio, tutti i mali di cul era minacciato si mostrarono nella loro evidenza, tanto che si spaventarono inon solo i medici curanti, ma gli altri professori dei paesi circonvi-

(1) La risposta del Mercadante è riportata nell'appendice. Vedi il num. II.

cini chiamati a constito. Una diarrea biliosa mucosa o caterro intestinale con ingorgo al legato; una congestione o infarcimento della basa del polmone destro con poco idrotorace: ecco i mali che nella loro potenza si smascherarono tutti in una volta, a seconda della relazione del medici curanti e consulenti, per troncargli la vila. Il giorno 10 luglio alle sette ore p. m., appena secso dal etto, si senti venir meno, e arrivato a pronunziare le sole parole; son morto! già era cadavere.

La sua inaspettata fine fu pianta amaramente da tutti quelli che lo conoscevano da vicino, e da moltissimi anche che lo sapevano per la fama e riputazione che godea di grande artista. Il giorno del funesto annunzio della sua morte fu giorno di vero lutto pel Collegio di Musica: governo, direttore, maestri, superiori del luogo, alunni, impiegati, ed anche le persone della famiglia e gl'inservicuti tutti si commossero alle lagrime. Gli amici perderono in lui il più vero e leale amico; i galantuomini e gli uomini onesti il loro rappresentante : i suoi discepeli il più dotto ed il più affettuoso maestro; i maestri del Collegio il più degno collega; l'arte uno de' più grandi cultori e sostegni. Amicissimo come era di Rossini, credei mio dovere nel dargli partecipazione della morte del Conti di mandargli una sua fotografia molto sonigliante, e Rossini mi scrisse in data del 10 settembre una commovente lettera (1).

Saverio Mercadante, appena saputa la funesta nuova, scrisce al figlio del defunto, Luigi, in Arpino una lettera che fu una seconda manifestazione della stima e dell'affetto di questo altre gran maestro al Conti, e più particolarmente alla sua scuola (3).

Il governo del Collegio, dopo approvazione superiore, dispose solenni funerali nella chiesa di San Pietro a Majella, tutta abbrunata e risplendente di mille torchi con catafalco in

<sup>(1)</sup> Vedi appendice num. III.

<sup>(2)</sup> Vedi nelt' appendice il num. IV.

mezzo, attorno al quale si leggevano le bellissime iscrizioni del dotto canonico sig. Giovanni Scherillo professore di lingua latina superiore di questo Collegio (1); ma la gran pompa della cerimonia era tutta riconcentrata nella musica.

Una grandissima ed imponente orchestra vedevasi, ove intervennero a sonare e a cantare, non solo gli alunni tutti del Collegio col rispettivi maestri, ma henanche i profesori più eminenti di Napoli, che graziosamente e spontaneamente ivi si congregarono per rendere l'ultimo tributo di atima alla cara memoria hell'estinto. Si sesguirono da grima la sintonia fanebre, e l'altra intitoltati It Lamento del Bardo di Mercadante, che, non potendo egli dirigerle, come avea divisato, perchè molto sofferente, in que giorno restavasi in chiesa dolente e triste alla testa del suo Collegio, norando colla sua presenza la memoria dell'autico che non era più.

La messa funchre fu quelha dello Zingarelli, diretta dal meastro Serrao allivo del Gonti e del Mercadante. Un dotto ed affettuoso clogio funchre, seristo dal cave Michele Baldacchini, governatore del Collegio, venne recitato dal sullodato canonico Scherillo. Interrennero alla luguetre cerimonia, one solo i più cospicui e distinti personaggi della città di Napoli, appartenenti a tutte le classi della società, ma benanche le corporazioni e le accademie scientifiche ed artitistiche, e tutti per rendere un ultimo attestato di stima al grande artista, all'onesto cittadino, all'uomo incorruttibile, di sani principii ed eminentemente cristiani. Che sia per durare sempre la sua memoria, e che siagli leggiera la terra che lo copre, come profondo è in noi il dolore che tutti risentiamo per la sua irreparabile perdita. Ecco il ritratto che si può fare di lui:

"Alto della persona, diritto e ben complessionato; testa grande e di forme pronunziate assai; viso lungo, spaziosa la fronte e calva; occhi azzurri, sinceri e sorridenti; d'in-

<sup>(1)</sup> Queste iscrizioni saranno riportate in fine.

dole amena e giuviale; parlatore pieno di vita, conversevole, amabile, faceto anche, e per lo più arguto e sentenziose; parce nei suoi desiderii, e contento del suo stato sociale; come umile nella prosperità, rassegnato nelle disavventure; affabile, benefice con tutti; affecionato e fedele nelle amicizie; saldo nei proprii doveri; virtuoso ed integerrimo; sempre d'aspetto nobilennet sereno, e nel tempo stesso di modi gentili e cortesi. Conciliava a lui, al primo vederlo, in tutti prevenza ed amore ".

La sua perdita è niù sensibile in questo momento, che l'arte, onde essere revocata alla purezza delle sue fonti, ha bisogno di serii rappresentanti, anche per tramandare le solenni tradizioni dell'antica nostra scuola, quando la musica era scienza ed arte, per sostenere le grandezze della sua storia e le alte sue rinomanze, cui per la tristizia dei tempi che corrono, molti che si mascherano siccome progressisti, avrebbero in mente di avvilire e prostituire; ma si persuadano, ed una volta per sempre, i così detti innovatori, i Vaoneriani del giorno, a preferenza, che la vera arte è immutabile, e quello che fu bello e sublime due secoli fa, è ancora e sarà sempre tale. Le forme molte volte cambiano a seconda dei tempi, della moda, dei diversi mezzi di esecuzione, o di un genere che in un'epoca prevale più di un altro; ma l'estetica dell'arte, il vero ed il bello sono immutabili e non cambiano mai. Fortunatamente per noi, e diciamolo con orgoglio e alterezza, restano ancora per non far crollare il secolare grande edifizio della scienza musicale italiana, le due colossali colonne di granito, Saverio Mercadante e Giuseppe Verdi.

Nel breve periodo dal 1819 al 1821 Carlo Conti ebbe la ventura di essere stato il macertino di Vinceno Bellini eggli fu il primo a coltivare nel giorine Catanese le severe idee del bello o di qued puro semplice che tanto bene sapeva istillare el dinsiaurare nell'anino del giovani, di cui poi Bellini appropriatoselo fece quasi un esclusivo suo privilegio, che contribul a farlo tanto alto salire, a diveni nel suo genere.

anche gigante nell'arte melodica. Bellini, di animo gentile e riconoscente, gliene seppe grado sempre, recandone ad effetto i consigli e rimeritandolo con la sua gratitudine e coll'amor suo: a tale che guando s'incontrarono in Milano, allorché Conti andò a serivere la Giovanna Shore, Bellini si compiaceva di presentarlo a tutte le sue molte conoscenze come " il caro maestro suo "; ed il Conti molte volte a me ripeteva tal delicato procedere di Belliui, e soggiungevami: " Chi ha scritto la Norma e la Sonnambula, non può essere che di animo grande e generoso, incapace pur di solo coocepire la bassa invidia. » Ed ora che parliamo di Conti e Bellini. cade in acconcio il dire che alla morte del Conti si lesse in un giornale di Milano, poi anche riportato dal Santini » che la stretta del 1.º atto del Pirata è opera di Carlo Conti, non di Bellini. » lo mi affrettai a rispondere com' era debito a tale asserzione inesatta, dirigendo per le stampe al direttore di quel giornale una lettera la quale è riportata in appendice (1); e nella biografia di Bellini poi he fatto una diffusa dichiarazione su tal proposito (2), cui non dispiacerà al lettore di percorrere, perchè si convinca dell'impossibilità della cosa asserita.

I pregi della musica del Conti sono una scolastica perfezione; stile corretto e ricercato; idee spontanee o semplici, ma non driginali; ragionato sempre ed esatto nell'espressione della parola, e dagl' intelligenti reputato inagpuntabilo melle musiche sacre. Egli non praticò come Mercadante, Donizetti, Pacini, che cominciarone la loro carriera imitando Rossini, o poi a mano a mano ecrearone, chi più chi meno, di scostarsene, formandosi uno stile tutto proprio; invece rimase sempre fedele imitatore del gran Pesarsee; ed ecco percile, come de detto sopra, la sur musica spece di nuovo offire, am

<sup>(1)</sup> Vedi appendice num. V.

<sup>(2)</sup> V. biografia di Bellini in questa 2º parte: Dichiarazione intorno alla stretta del finale del Piroto.

solo si trova correttamente scritta, bene elaborata, ottimamente disposte e concertate le voci, e conservando sempre l'unità di stile e di colorito, la verità del concetto, cd una forbita ed elegante maniera d'istrumentare senza esagerazione di sorta od inconcludenti effetti di sonorità: spesse volte anche si avverte una vona di sentimento nelle sue composizioni, non disgiunta dall'affetto, che produce grata e piacovole sensazione sull'animo del pubblico. Camminando sulle tracce del suo maestro Zingarelli, ebbe inclinazione e buon gusto per le lettere, c la coltura di esse, non che la meritata fama di dotto maestro, gli procacciarono quella universale stima e rispetto che l'accompagnarono sino al scrolcro. Giammai però faceva pompa del suo sapero, e nell'elogiare gli altri maestri suoi emuli e colleghi, parlava il meno che poteva, ma sempre modestamente di se, ed a segno che un giorno discorrendo col suo amico signor Santini. non ebbe difficoltà di pronunziare queste parole : « lo mi » credeva un granchè, in quell'anno di speranze e di vita (1). " Scrissi di poi altre ooso, ma cl vuol altro per essere un » genio; io cessai di scrivere, non mi lasciando vincere alle » più vantaggiose istigazioni, » Parole ohe crebbero nel cuore di chi l'ascoltava la venerazione, o fermano sempre più il concetto che si ha di lui di gran maestro, di uomo grande , poichè la più rara e quasi miracolosa qualità di un buon giudizio, è quella di giudicar senza passione o prevenzione alcuna di se stesso. Se non che, noi inchiniamo a credere che dove gli altri per eccesso di orgoglio, il Conti per modestia soverchia e per dubitanza propria de temperamenti nervosi , portasse errate giudizio delle proprie forze, Certo si è che le opcre del Conti piacevano, ed egli come tutti gl' ingegni distinti avea fatto pronosticare bene di sc fin dal suo primo esordire nella carriera teatrale.

<sup>(1)</sup> Si riporta all' anno 1827, quando scrisse in Roma Barlolomeo della Cavalla.

Egli andò fra i primi rappresentanti dell'arte italiana, e primo della seuola napolitana, ad inaugurare la statua di Rossini a Pesaro nel luglio del 1866: di quel Rossini che lo teneva in tanta cooranza, e il cui affetto verso di lui durà invariabile per mezza secole. Il Centi di poi terrando in Napoli si vide giungere un bel ritratto di quel grande, con dictrovi queste perole di suo proprio pugno vergate: Al carizsimo amico e collega Carlo Conti G. Rossini—Parigi 22 maggio 1867; ed al Conti parve sempre debito di giustizia qualunque testimoninza di stima, di ammirazione e di rispetto che poteva si in pubblico che in privato tributare a Gioacchino Rossini. Egli ragionava con sapienza sul valore degli antichi maestri e sopra il mento delle opere loro: che se più a lungo fosse vissuto, quasi da lui medesimo avvenumo avuto una storia veramente artisica della musica italiana.

Dal sig. Santini e dal sig. Lancia io presi molti brani della memoria e della necrelogia ella scrissero nell'infausta circestanza fella morte, che ho creduto ripottare letteralmento in questa biografia, perchè stimati adatti allo scopo di rendere giustizia alla cara memoria dell'estinto, e ni piace terminaria con la seguente apostrofe del Lancia:

O giovani compositeti di musica, dolei speranze della patria, cara siavi in ogni tempo la memoria dell'illustra estinato, e nei vostri studii non dimenticate le opera dell'esimio Carlo Gonti: prendendone a modello la vita, nen obbiniate di andar raccogliendo, come api industriose, il mele delle ispirate frasi e del leggiadro silie dei grandi maestri della melediea scienza, che con tal vocabolo essar dovrebbe chiamata la musica; ed al pari di esso, non che della corona dei celeberrimi che l'attorniarono, Ressini, Bellini, Donizetti, Pacini, Mereadante e Verdi, non vi stanaste di vvolgere i solenni esemplari dei grandi compositori, specialmente napolitani, dei secoli scorsi, non che della seuola tedesca, che rivaleggio con quella d'Italia, e si distinee per la profondità e lavorio di stile. Na voi sicei taliani, no dovete trascurrera la fissonomia.

speciale della vostra arte; vi ricondrette quindi che la musiea, nata soito questo cielo, deve essere figlia del cuoro, più
che della mente e del calcolo; e quindi non può sottoporsi contro sun' astura alle fredde regole di una teorica speculazione, da alla rigidezza di quasi matematiei trovati, ove la ragione può rinvenire il suo pabolo, ma e cui il cuoro e gli
affetti resteranno completamente estranci. Quando voi avrete
saputo fondere nel vostro stile l'Italica ispirazione coli
tesori della scienza, e quando voi gli avrete dato l'artistica
impronta che contraddistingue le geniali opere della terra
del zi, le vostre fatiche possone dirsi coronate el il vostro
scopo sarà raggiunto ».

Ecco ora le iscrizioni del Canonico Teologo Giovanni Scherillo, poste, la prima sulla porta maggiore della Chiesa, e le altre alle quattro facciate del tumulo.

### Pro foribus templi

# KAROLO CONTI

MVSICAE ARTIS EXIMIO CVLTORI TRIVMVIRI HVIC TEMPLO ET COLLEGIO PRAEFECTI IVSTA PERSOLVVNT

ABESTO QVIS QVIS ES INGOLA SEV ACCOLA
ET INTER COLLEGAS COLLEGAE SVI FYNVS
BONESTANTES
BONESTANTES
INTERQVE ALYMNOS TANTUM PHAEGEPTOREM
LACRYMIS PROSEQUENTES ABENTEM
INTROGREDITOR
ET AETERINAM REQUIETEM
BENEMERENTI ENPOSCITO

#### In antica tumuli parte

I.

#### KAROLVS CONTI

FRID-IDVS-OCT-MUCCXCVII
ARPINI IN VOLSCIS NATVS
A MEDICIS DISCIPLINIS ADRIVC IVVENIS
NATVRAE VI ABREPTVS
MYSICAE EXCOLECADAE
HOC IPSO IN COLLEGIO SE TOTTU DEDIT
CLARISSIAVU DVEEN NACTVS ZINCARLELIV'
CVIVS GLORIAE SATIS OMNINO FVISSET
HIVNCE DISCIPLIUM EFFINNISSE
MOX NEAPOLI ROMAE MEDIGIANI
AD DRAMATICA POEMATA MODOS FECIT
ET PLACVII

TRADENDIS TAMEN ARTIS SYAE PRAECEPTIS EXCELLVIT QVAE ACRI INCENIO SYMMOQVE STYDIO AC LABORE EX PRISCIS ITALIAE NOSTRAE AVCTORIBVS HAVSERAT

DIGNYS QVEM HIVINGCE COLLEGI ALVMNI
IN PRIMIS SYSPICENEXT
MERCADATIVES VERO COLLEGI MODERATOR
INTER PHONASCORVM HVINS AETATIS PRINCIPES
CENTE ADDIVIDENAMOUS
SIBL DELIGERET ADDIVIOREM

VITA CONCESSIT V- ID IVL- MDCCCLXVIII

#### Dextrorsum

П.

#### KAROLYS CONTI

LITERAS RARO EXEMPLO MVSICAE ARTI CONIVNXIT

ITA QVIDEN YT NEAPOLI ET PARISIIS
NOBLISSIMAE DOCTORYM HOMINYM SOCIETATES
EYN SHIS SOCIYM ABSCISCEREYT
AMICITIAM VERO TANTA RELIGIONE EXCOLUIT
VT FRATREM SE SE ADEPTOS ESSE IVDICARENT
OVIBYS EYM AMICYN SORS OBTVISSET

HEHEV QVI NEMINEM VIVVS OMNES MORTE SVA CONTRISTAVIT

Sinistrorsum

III.

### KAROLYS CONTI

PIETATE CONSTANTIA MORTMOVE INTEGRITATE SPECTANDVS INNATAM QVAMDAM ANIMI DIGNITATEM IN OMNI VITAE RATIONE PRAESETVLIT QVAM TAMEN EA HYMANITATE TEMPERAVIT VI SINVLO DSEGVIUM SIBI PAREMET ATQVE AMOREM

HAVE ANIMA INCOMPARABILIS
COELVMQVE ILLATA
CONIVGEM NATOS AMICOS
ALVMNOS DENIQVE TVOS
DEO COMMENDA

# In postica tumuli parte

#### ıv.

DOMINE IESY
QVI TE IPSVM HOSTIAM PLACABILEM
QVOTIDIE VIVIS ET MORTVIS REDIMENDIS
ONNIFOTENTI DEO
SACERDOTALI OFFERS MINISTERIO
SI QVID SORDIVM
EX HOMINYM CONSORTIO
KAROLVS TVYS CONTRALII
LLDENS CLEMENS

- DIVINO SANCVINE TVO ABSTERCITO

  1. Composizioni di Carlo Conti esistenti nell'archivio
  del Real Collegio di Napoli.
- La Pace desiderata, opera semiseria. Napoli Teatro Nuovo 1820.
- 2.º Il Trionfo della Giustizia, Napoli Teatro Nuovo 1823.
- Misantropia e pentimento, opera semiseria. Napoli Teatro Nuovo, inverno del 1823.
- Gli Aragonesi in Napoli, opera semiseria. Teatro Nuovo 1827.
- 5.º Alexi, opera serla, Napoli Real Teatro San Carlo 1828 (quest'opera fu scritta in collaborazione col maestro Nicola Vaccaj, per le ragioni sopra enunciate).
- L'Olimpia, opera serla. Napoli Real Teatro San Carlo 1829.
- 7.º Cantata composta per l'inaugurazione della Costituzione data da Ferdinando II, ed eseguita in S. Carlo nel 1848.
- 8.º Pezzo originale con accompagnamento di pianoforte scritto per l'esame del maestro di tromba e trombone, 1862.

- 9.º Andante con accompagnamento di pianoforte scritto per l'esame del maestro di controbasso, 1862.
- 10.º Basso per essere armonizzato, scritto per l'esame del maestro di Partimenti, 1862.
- 11.º Due Gloria Patri per quattro voci con orchestra.
- 12.º Qui sedes e Quoniam per voce di soprano con coro ed accompagnamento d'orchestra.

#### II. Altre menzionate nelle diverse Biografie.

- 1º Le Truppe in Franconia, opera semiseria rappresentata nel Teatrino del Real Collegio di San Schastiano 1819. - 2º L'Audacia for. tunolo, opera semiseria. Roma Teatro Valle 1827 .- 3" L' Innocente in periglio, opera semiseria id. id., - 4º Bartolomeo della Cavallo, opera id id. - 5° Giovanno Shore, opera seria, Milano Teatro la Scala 1829. - 6° Cantata scritta per l'inaugurazione del busto di Vincenzo Monti, Milano 1829. - 7º I Metastasiani, farsa. - 8º Sei Messe solenni di Glorio per quattro voci e grande erchestra .-- 9º Due Messe Funcbri, id .- 10° Credo per più voci e grande orchestra .- 11° Te Deum per quattro voci ed orchestra. - 12º Magnificat, id. - 13º Salve Regina per voce di tenore con cori ed orchestra. - 14º Dixil Dominus per quattro voci, cori e grande orchestra. - 15º Tontum ergo per diverse voci con cori e senza, e con accompagnamento d'orchestra, -16° Solmi diversi per più voci con cori e senza, accompagnati da grande orchestra. - 17º Litanie a due, tre e quattro voci con orchestra. -18° Cantote diverse per più voci con orchestra. - 19° Cori diversi e pezzi da camera, canzoni, ec. ec .- 20° Sinfonie, Concerli e pezzi per diversi strumenti.
- N.B. Delle musiche di Carlo Conti che non si trovano nel nostra archivio alcune sono state dallo stesso autoro regalate si usul concialire prestate che non gli vennero restituite, come egli stesso mi assicurava, ed il riminamente si conserva dalla sua superstite famiglia residente in Arpino.

# Appendice alla Biografia

#### Numero I.

Articolo del Giornale " il Censore Universale

Milano, mercoledi 11 novembre 1829 (numero 90) Imperiale Reg. Teatro alla Scala.

Giovanna Shore del maestro Carlo Conti, col terzo atto viformato.

Perchè il pubblico coroni di sonori applansi l'esecuzione d'un pezzo di musica, conviene che l'entusiasmo della platea sia provocato da quello del nalco scenico. Crescere deve poi soprattutto il calore e la forza dell'azione e del canto al calar del sipario, perchè con calore e con forza si manifesti l'approvazione dell'uditorio. Questo costante effetto osservato dall' esperienza di tutti i tempi . ha suggerito quei grandiosi finali con enfatiche strette, quegli ultimi colpi di scena, di sorpresa e di chiasso, che felicemente immaginati e lodevolmente eseguiti, furono e saranno sempre del successo loro sicuri. Questa e non altra fu l'avvertenza trascurata nel terminare il melodramma di Giovanna Shore. e ad essa sola si attribuisea quella diversità che tanto niù clamorosamento del terzo suffragò il secondo atto di questa bella composizione. L'indicarne per causa la troppo spaventosa atrocità del soggetto, è un discorso avanzato senza riflessione e senza verun fondamento, perchè il terrore è il primo scopo della tragedia; perchè i massacri delle reggie d'Argo e di Tebe, procreatori di quanto ha di più classico il coturno, sono assai più snaturati ed orrendi di una donna condannata a morire di fame; perchè tanto insomma c'interessa per natura nostra il terribile, che perfino le pubbliche esecuzioni della giustizia punitiva accompagnate sempre si vedono da immensa folla. Moltissime e tutte dimostrative ragioni addurre si potrebbero in opposizione a quanto malamente si disse finora a carico di questo snettacolo: ma i suoi diritti poetici e musicali da loro stessi già si difendono innanzi all' intendimento d' ogni sensato e neutrale osservatore con più che sufficiente eloquenza, perchè soverchia si renda ogni più diffusa altrui apologia. Quella morte di stento in scena non lasciava terminare la musica col solito maestoso e strepitoso suo sfogo; si pensò quindi cangiare lo sviluppo dell'azione, e nella sera di sabato 7 del corrente novembre, si riprodusse quest'opera colle nuove riforme dell'atto terzo, ove Giovanna ristorata prima dal marito, e perdonata poi da Riccardo, risorge ai conjugali affetti ed alla pace di una tranquilla esistenza. Un accomodamento, dirò così, improvvisato, non può certamente offrirci quel medesimo scioglimento della catastrofe che dato ci avrebbe il poeta, se nel disporre la condotta del suo lavoro determinato si fosse fin da principio di farlo terminar lietamente. April egli nondimeno al suo maestro la strada di farci sentire in bocca di mad. Lalande un bel canto, che ben per certo, ma con un poco d'orgasmo nella prima, nella seconda sera, poi espresso ci venne colla più rara e magistrale delicatezza, che fu anche in tutto il suo gran valore gustata ed esaltata dal pubblico. Acquistò in tal modo, non vi ha dubbio, l'opera un nuovo da aggiungersi ai tauti altri suoi pregi; ma grap parte dei primi ostacoli, da me già in precedenza indicati, sussiste ancora, e perciò quello che sopra ogni altra cosa saprà conservarsi la più pronunziata comune estimazione, sarà sempre tutto intero l'atto secondo, ove il sig. Rubini spiega un'abilità di canto, che senza esagerazione si può chiamar prodigiosa. Gareggia con esso mirabilmente mad. Lalande, unendo alle sue tante preziose prerogative, di cantare con talento di attrice, che deve essere qui segnalato, sopratutto per quella verità e naturalezza con cui ci dipingo al vivo gli spasimi e languori dell' ultima scena, tanto diversi da quelli del Pompei, del Pirata e della Straniera, e sempre espressi colla più commovente illusione. Colpa sarchbe del pari il lasciare inosserato il merito del sig. Biondini, che sostiene con tanta dignità e forza la parte del Re in tutto l'andamento del melodramma. Il suo primo e gran pezzo con Astingo non portebbe esser meglio eseguito, e così tutto il resto; ma il superbo duetto poi con Giovanna giustissimi gli guadagnarono quel generali cel enfatici applansi, che doveroso trova tutto l'uditorio di accordare a questi due artisti, compiacendosì di veder reggere il signo Biondini sl valorosamente al confronto e del sig. Rubhin e della sig. L'Alande.

# Articolo del Giornale del Regno delle due Sicilie Sabato 12 dicembre 1829 (numero 286).

I buoni principii della postra scuola di musica, principalmente ancor sostenuti a'di nostri dallo Zingarelli, rilucono tuttavia negli allievi della stessa in mezzo alle servili imitazioni dello stile Rossiniano, le quali sembrano minacciare una total decadenza all'arte musicale. I nostri giovani maestri di cappella e nel Regno e fuori han dato e danno tutto giorno luminose pruove di questa devozione al vero bello musicale: pregio tanto più da commendarsi nella gioventù, quanto che la gioventù è naturalmente propensa ad incensare l'idole della moda. Noi ne addurremo due freschi esempii in due nostri maestri, il signor Conti ed il signor Ricci. Il recente spartito del primo, Giovanna Shore, eseguitosi in Milano nel teatro della Scala, e che ha ottenuto la più brillante riuscita, è appunto di questo carattere: ed ecco come a riguardo di questa musica si esprime uno de' fogli pubblici di quella capitale:

"Leggitori miei pregiatissimi! Se volete andare alla Scala per divertirvi, dimenticate le cavatinucce brillanti, i duettini a cabaletta, il fracasso della banda nilitare, la musica spezzata da frequenti modulazioni, gl'incessanti tuoni minori, i pizzicati, la discrepanza continua tra il vocale e lo strumentale, tutti insomma quei moderni rafinamenti, che se non appartengono all'arte musicale, sono progressi non-dimeno di una certa industria, che ha saputo guadagnare le vostre orecchie, e non di rado annehe meritarsi-il vostro favore. Non è già l'ambirione di sorprenderi colla novità che allontanò il sig. Conti da questi fortunati artifizii, ma la una abitudine di trattare la composizione musicale soccondo i suoi veri principii ed insegnamenti, guidati da un accorto eriterio, ed applicati al poema drammatico divenuto occetto del suo lavoro.

« Preparatevi quindi a sentire una musica scritta da un compositore al quale è dovuto il titolo di Maestro, ove si canta e si suona senza fatica o violenza, perchè il canto e il suono si trovano sempre nell'esercizio delle loro facoltà naturali; ove le idee sono tutte ben concepite, sviluppate e condotte nei ragionati loro periodi; ove l'orchestra, nutrita sempre di modi precisi e propunziati, si trova nondimeno incontinua e giusta relazione colla parte vocale; ove lo stile, conserva costantemente il suo carattere serio, dignitoso ed analogo a quello del poema; ove opera in fine è il tutto di un vero artista, che di ogni sua parte può rendere la relativa e conveniente ragione. Ascolterete attenti; vi troverete soddisfatti, applaudirete spesso, ed alla fine del suddetto atto chiamerete con fervoro sul proscenio replicate volte il maestro ed i suoi cantanti, nel convincimento della distinta abilità e dell' uno e degli altri. Questo è quanto fu fatto alla prima e seconda recita. Questo è quanto farete nelle. consecutive (1); "

<sup>(1)</sup> Ad onta dell'ammiratione per l'egregio maestro Conti, protestiamo altamente di non dividere lo opinioni del giornalista Milanese in riguardo a questo secondo articole: noi gli ricordiamo sólo che all'opeca che comparve la Gioranne Shore, 1829, Rossini avea scriuti.

#### Numero-II

### " Pregiatissimo amico

» mio natico collega.... »

" In seento riscontro alla grata vestra, vi significo la sorn'oresa ed il ilolore cagionatomi in apprendere le sofferenze o dell'amatissimo D. Carlo, augurandomi che per vestra e mia consolazione cessino quanto prima: speranza che non » verre meno dietro i salutari effetti dell' aria nativa. delle a amorant cure di attima famigha de della tranquillità di m spirito. Ho trovato strano l' javio del certificato, polchè » l'alta pesizione artistica e sociale dell'ammalato, la me-» ritata stima ed affetto che tutti gli portane, rendone inani tile agai giustificazione. Ciò posto, il non chieste documento .» lo ritengo presso di me, serbandomi soltanto di farne verbale cenno al distinto cay. De Marinis. Per particolare mio » compiacimento, come pure di mia famiglia, degli amici » tutti, degli affetionati alumi di questo Real Collegio, sa-» rete tanto buono da non privarmi di ulteriori notizie che " possano rassicurarmi della pronta o regolare miglioria del

E-qui fa pietà la firma tremula ed incerta del venerando cieco....Ahl aminmo questi usmini che fanno grande l'Italia...

#### Numero III.

- " Carissimo Florimo
- " Più volte presi la penna per accusarvi ricevuta dell'ultima vostra che chhi unita al ritratte del non mai abba-
- » stanza compianto amico Conti; ma debbe confessarvi che
- » le lagrime m'impedirone di fare ciè che il mie cuere mi
- " prescriveva. Oggi, meno debelo, adempio al sacro devere!...
- a Assieme al ritratto vi era un opuscolo sulla sus vita
- " firmato dal sig. Santini, ed io fui eltremodo tocco della "lettura delha attestazioni di affetto scritto da voi e dal povero Mercadante interno a tal perdita ed a conferio della firmiglia. Ciò mi è di somma compiacenza, a non
- » poteva essere altrimenti.....

  " Ricordatemi al care Mercadante ed al buen Serrae: il
- " dover tacere in quest' incontro relativamente al Conti mi
  " è hen doloroso!.... Egli non è niù!.... Bellini è spento!....
- " ma vi resta ancora il tatto vestro -- Rossini. "

Seno parole semplici, affettuose e seprettutte improntate di verita. Si vede che il cuore non cen estranos alla mane che le scrivera. Ma tremende destine! Il Chi l'avesse hai dette che cinquanta gierni dopo scrista questa pateica lettera. Rossini si dipattiva da questa terra il di 13 nevembre e volava nel cicle ner rezcimenere l'amice Conit'...

## Numero IV.

## " Amico carissimo

... Le cattive meeve hanne le ali; perciò l'affettuoso vostre compitissimo foglio mi pervenne pieri, trovandomi unitamente a tutti di mia famiglia, immerso nel più profondo defere; pieche fine dal giorno precedente era stato istruite delle spictato avvenimento. Mi è impossibile, nello stato in clii mi trovo, poter vivamente descrivervi la giusta lacetame impressione provata dal Governo di questo Real Collegio, da professori totti, dagli allievi particolari del defunto, dalla intera comunità, atteso che il grande artista mancato, non solo era méritamente stimato, ma eziandio generalmente amato per le sue virit morali e sociali. Se per divitto di sanque i figli, consorte, parcett ragione internato debono per tanta sengora escera i più allitti, pure l'Italia, i' arte misicale, la studiosa gioventa debono piangere l'irreperabble perdici di uno dei più validi sostegni della gioriosa tradizionela scuelare della mancale mandi ingegni produsese una mandiante di mancale mandia ingegni produsese una mandiante del mandiante della giorio della gio

na Devende un depe l'altre, inesume escluse, toggineere attailit, ineserabili leggi di natura; come secondo padre debbo pregarvi ad essere rassegnate ai divini voleri, e per quanto è possibile, mostrarvi calmo, ionde potere infondere coraggio a' più recchi, a' più gierani di voi, come prima ereda di di incontaminato nome, commo ai ontolo tenesco.

a' Se nella 'più essere paragonato al dolore di virtuoso figlio che perilo il miglière dei parti, credete pure che dopi di vol nessure quanto me più sentire l'inattos avontura; per aver perduto l'amico del primi anni, ed ora il consolitatore di mini trista ed infelice esistenza, chi egli con tanta carità ed affeciono sapova raddolcire, che il chet olassero.

Compiacetevi cordinalmente significare a quanti da vicino vi appartengono, le sincere e sentite espressioni d' immensa condeglianza: e conformandovi i sentimenti di ettina;
affetto e considerano, crodetemi per la vita

S. MERCADANTE. "

#### Numero V.

Napoli, il di 7 agoste 1868.

## " Pregiatissimo signor Redattore

" Qualche giornale di costà, nell'annunziare la morte dell' egregie maestre cavalier Carlo Conti, attribuisce al medesime la stretta del 1º finale del Pirata, cui Bellini sarebbe ricorso in un momento d'imbarazzo, Compagno ed amicissimo di entrambi , ed oltracciò testimone di tutti i fatti della loro vita, mi veggo obbligato di dichiarare affatto priva di fendamento una tal netizia : giacchè mentre il Bellini recavasi appositamente costà nel 1827 a scrivere la succennata partizione, il Conti proprio nell'epoca stessa era alacremente dietro la composizione di tre sue opere, L' Innocente in periglio e L'Audacia fortunata pel Teatro Valle di Roma, e Gli Aragonesi in Napoli pel nostro Teatre Nuovo; e quindi il tempo e la diversa località, tutto facevagli difette per attendere a quella quarta composizione, per fornire artisticamente la quale, avrebbe avuto bisogno di tener presente tutto il resto del lavoro Belliniano, lasciando stare la diversità radicalissima delle loro due fisonomie artistiche; e per questa ultima e valevolissima ragione, credo superfluo, se non interamente inutile, investigarne altre.

"La prego, signor redattore, di dar posto nel suo pregevole e diffuso periodico a questa rettifica, scritta solo in oner del vero, e mi creda colla più distinta stima

> Devotissimo servo FRANCESCO FLORINO."

# VINCENZO BELLINI

PARTE I. - Biografia

PARTE II. - Dichlarazioni ed Aneddo(i

be legiscolor

## VINCENZO BELLINI

CHE IN PIENO SECOLO DECIMO NONO
RENDETTE CREDIBILI I PORTENTI
DELLA CETRA DI ORFEO
E DEL CANTO DI QUELLA SIBENA
SULLA CUI LOMBA VENNE EDUCATO
MA A CHI LO CONOBBE DA PRESSO
PIÙ AMMIEVOLE
PER IL CUIORE

DOVE IDDIO AVEA POSTO IL SECRETO DELL'ARMONIA DELLE SFERE CELESTI

## FRANCESCO FLORIMO

A CUI LA MEMORIA DELLA PRATERNA AMICIZIA TIEN LUGGO DI OCNI GLORIA E CONFORTO DELLA VITA ERGE CON DEBOLI FORZE QUESTO QUALUNQUE MONUMENTO CRE PURE VORREBBE DURATURO QUANTO IL NOME CILE PORTA IN FRONTE

Can. Giov. Scherillo



## BIOGRAFIA

Vincenzo Bellini (1)! Quali e quanti svariati sentimenti in me siensi ridestati solamente a scrivere questo nome, non potrei tutti enumerare; ondechè a siffatta commozione dell'animo mio nel parlare di colui che fu il compagno della mia gioventù, il più tenero amico che mi abbia avuto, che le gioie non trovava compiute se meco non le divideva . e le angosce alleggeriva a me confidandole, che fin negli ultimi momenti della vita al nome della madre univa il nome mio, ben prevedo che non potrò certamente essere un freddo ed indifferente biografo. Nondimeno procurero di farmi governare dalla mento il meglio che potrò, sebbene non mi sarà dato impedire al cuore che spesso non preponderi, ed alcune volte forse non vorrò neppure, che mi parrebbe mal corrispondere alla salda e costante amicizia che ci stringeva, e quasi rendermi colpevole verso quella cara memoria. Mi perdonerà quindi chi leggerà queste mie povere cose se mi fermerò su questa biografia più distesamente che non feci au le altre, e se mi addentrerò in maggiori particolari; ma se il lettore ha in sua vita intesa mai la forza dell'amicizia. mi porgerà la mano e mi sarà ancora cortese di un encomio. Da Rosario Bellini maestro di musica, e da Agata Ferlito

(1) Dall'egregio avrocalo signor Filippo Ciccometti romano, oba meglio degli altri scrisse una vita di Vincenzo Bellini, ed a cui io somministrai non poche notirie a tal riguardo, ho totto molte cose per la presente blografia, che ho qui identicamento riportate, ritenendo solo per mio quanto dagli altri non fa detto finora.

giovinetta intelligente e di bello aspetto, nacque un figliuolo il primo giorno di novembre del 1801. Catania di questo avvenimento per nulla si curò, chò l'umile casetta ovo quegli vagiva non era il palagio del ricco e del potente: ma Catania chbe poi a gloriarsi di Vincenzo Bellini che seppe affascinare il mondo con le sue melodie.

Fin dai teneri anni mostrò grande inclinazione ed un'attitudine grande alla musica. Aveva appena un anno, ed ogni canto che udiva in casa o per le strade lo rallegrava: a diciotto mesi imparò a modulare con grazia Infantile un'arictta di Valentino Fioravanti che il padre gli accompagnava, ne mai si dipartiva da costui quando sonava il cembalo; di modo che faceva meraviglia vederlo in si tenera età prendere tanto gusto alla musica. Tali predisposizioni decisero il padre ad insegnargli i primi rudimenti dell'arte adatti alla tenera età: e più tardi dall'avo paterno Vincenzo, abruzzese di origine, educato al Conservatorio della Pietà de Turchini, ove fu allicvo di Jommelli e Piccinni, venne iniziato allo studio dei partimenti e del contropunto. Ciò che sin da'nrimi anni lo rendeva degno di attenzione, era un frequente passare dalla giola alla tristezaa, senza alcuna apparente ragione; e rimasta collo scorrer degli anni la sola forza dell'indole, prese un'aria di dolce malinconia, argomento di finissima sensibilità e squisito sentire. Scorgendo coloro che lo avvicinavano la grande attitudine e la svegliatezza di quell'ingegno, esposero il tutto all'Intendente in quel tempo di Catania, duca di San Martino, il quale d'accordo col municipio gli decretò un annuo assegno, perchè si recasse al Collegio di Napoli a studiare fondatamente la musica. Tale pensione. rinunziata da Bellini quando non ne aveva più bisogno, venne dal municipio di Catania trasferita con generoso intendimento al padre, Rosario, il quale la godè sino a morte, o questo siccome attestato di ammirazione al grande ingegno del figlio.

Nel luglio 1819 venne ammesso come alunno nel Collegio di S. Schastiano in Napoli, e scorsi appena sci mesi ottenne un posto gratuito per concorso. Ebbe a primi istitutori per lo studio dell'armonia e partimenti Giovanni Furno, cd il suo maestrino fu Carlo Conti: pel contropunto, a suo tempo, fu posto sotto la savia seorta di Giacomo Tritto, la sui scuola, quantunque fosse dottissimo maestro insegnante. poco si affaceva alle tendenzo melodiche del giovinetto Bellini, il quale dono qualche anno, nel 1822, mutò maestro. e passò ad apprendere alla scuola dello Zingarelli, ch'era pure il direttore del Collegio. Zingarelli, con quell'acume tutto proprio, comprese tosto la bella disposizione del giovine Catanese, e cominciò con vero interesse ed'amore paterno a coltivare quell'eletto ingegno, prima colla severità di buoni studii, e poi guidandolo o dirigendolo a considerare e meditare le opere dei classici e celebri maestri che tanto avevano illustrato l'arte (1). Tra gli stranieri, l'Havdn ed if Mozart fissarono la sua prima attenzione, ed occuparono gran parte del suo studio, poiche soleva passare molto ore del giorno a mettere in partitura i quartetti del primo ed i quintetti del secondo. Tra i sommi della scuola napolitana, egli-più che altri amava Jommelli ed il melodico Paisiello: ma il Pergolesi poi era l'autore di sua particolare predilezione, col quale il suo cuore simpatizzava compiutamente. Lo stile tenero, espressivo, piene di profondi affetti dell'inimitabile autore dello Stabat, fece si profonda impressione nel suo cuore, ch'egli riuscl in breve a saperne a memoria tutte le opere: ed a qual grado eminente giugnessero le emozioni che destavano in lui quelle melodie, lo vidi un giorno, che entrando nella sua camera nel mentre sonava il cembalo, mi accorsi che aveva gli oechi pregni di lagrime: maravigliato ne dimandai il perchè. « E come non, " piangere, mi disse, contemplando questo sublime poema del " dolore? (era lo Stabat). Quanto sarei felice se nella mia

(1) Intorno all'asserzione del Cicconetti che Bellini avesse avuta delle lezioni dal Raimondi, vedi la nota 1º alla vita di costni a p. 619. "vita atessi la fortuna di creare una meledia Lenera o pas"sionata che almeno ad una di questo somigliassel" E con
parole che uscivano flat cuore, soggiunse : "Questo vorrei, o
n dopo sarci contento di morire anche giovanissimo come il
"pospro Pergolesi." De chi poteva immaginare in quell'istante
come fatalmente queste parole si avessero ad avverare?....
Le sue meledio non furono seconde a quelle del Pergolesi,
a como lui ebbe breve la vita: nè pita tardi, quando anch' egit era divenuto grande, lasciava mai di ripetere, che
ei non credeva potersi creare opera pita minentemente drammatica e commovente, nel suo genere, dello Stabat dell'angelico Pergolesi: cos lusava chiamarlo.

Divenuto nel 1824 primo maestrino tra gli alunni, ebbe il privilegio annesso di poter andare in teatro nel giovedì e nella domenica di ogni settimana. Rappresentavasi allora nel teatro di S. Carlo quella colossale opera del Rossini ch'è la Semiramide, eseguita da quei sommi nella storia dell'arte, che erano la Fodor Mainvielle e Luigi Lablache: rimase Bellini nell'udirla talmente colpito, che nel ritirarsi in Collegio dopo il teatro con me e con altri compagni, a noi che disputavamo sulla maggior bellezza di questo o di quell'altro pezzo. egli soffermandosi verso Porta Alba ci rivolse triste parole di sconforto, perchè non gli pareva che si potesse più scrivere buona musica dopo quella classica del Rossini. Ventura volle però che quello sconforto in lui non fosse cagione d'inazione, siccome avviene alle tempre deboli, ed invece gli fu sprone a grandi cose, como avviene a quelli che portano da natura l'impronta geniale; e per tal modo ei che credeva perduta ogni possibile speranza a ben riuscire, creò la Norma, che certo in altro genere gli valse quanto a Rossini la Semiramide (1). Pure, stimolato dal pensiero della gloria che ogni

(t) Corto, in quella sera di quanti eravamo nessuno pensò che quello stesso sconfortato giovanetto, il quale per giunta sconfortava noi altri, sarebbe un giorno diventato così grande, che in suo onore si sarebbe inalizato un Teatro coi suo nome, nel luogo stesso dove

di niù si accendeva in lui, e dal proprio genio che lo agitava, raddoppiò i suoi studii, e cominciò prima a scrivere una romanza per contralto: Dolente immagine di Fille mia, che pubblicata per le stampe ebbe una buona accoglienza; e poi un' aria con recitativo andante e cabaletta: Quando incise su quel marmo, che anche fu molto gradita. Scrisse pezzi per flauto, clarinetto, violino ed oboe; sei sinfonie a grande orchestra : due messe, un Dixit a quattro voci ed orchestra, quattro Tantum ergo, Litanie, Magnificat, Credo; e la cantata Ismene per le nozze del suo amico sig. Antonio Naclerio colla signora Gelsomina Ginestrelli. Tutte queste musiche andarono disperse in quella spensierata età, ove si gode solo del presente e punto non si pensa all'avvenire. Alcuni dei citati pezzi, da me di poi ricercati, ed a stento rinvenuti, sono quegli stessi che io ho dati in dono, come è detto a pagina 165, alla biblioteca di questo Collegio.

Il mondo musicale era allora dominato dagli angelici canti e dais sublimi accordi di Giascchino Rossini, guiona ardito, famitastico, immenso, inesausto, prepotente, ch'entrato appena nel campo dell'arte, abbattà d'un colpo quanti gli si ponevano avanti e gli altri tutti che l'avevano preceduto, si quali con tuono assoliuto pare che avesse detto: « Voi siete il passato, che io venero e rispetto, ma il vostro regno è finimo to: ora di voi e'impossesserà la storia: il dominio del presente e dell'avevariore di une, che schiudo un'era novella. » Ed iuvero i cuori non palpitavano più all' udire le musiche del Jommelli, del Paisiello, del Cimarosa; l'amere di cho erano stati oggetto divenne riverente stima, e tutte le ammirazioni si rivoltero al nuovo mestro di Pesaro, che svariatissimo nelle forme, a nimitato in oggi concetto, impetuoso

egli si era sofiermato a manifestarci la sua siducia o l'ammirraziono pel gran Ressini: Chi di noi potora mai penarre che quel compagno della nostra fanciulezza, fattosi egabello della Sonnambuta e della Norme, sarebbesi collocato un giorno accanto all'autore stesso della Semirantide 7. nelle passioni gravi, gajo negli argomenti piacevoli, ricco o svariato nella parto strumentale, offriva una musica vivace, grande, ordita, feconda, che trascinava, esaltava, inebriava, stordiva ogni mente, ogni cuore, Il modesto alunno del Collegio. Bellini, che vedeva un'intera generazione invaghita, o per meglio dire conquistata dalla potentissima fantasia creatrice di Rossini, si raccolse, e con la calma della meditazione contemplò attonito quell' ingegno gagliardo che a quel modo dominava il secolo; e mentre gli altri scrittori musicali, anco provetti, si piegavano alla nuova maniera del dominator Pesarese, egli, riscaldato dalla scintilla celeste che gli si accendeva nel petto, attinse nell'anima la forza di resistere alle seduzioni delle melodie Rossiniane ed al plauso che ne accompagnava i trionfi : egli, anzi che schierarsi nella folla degl'imitatori, chbe la coscienza della propria individualità, e seguendo le ispirazioni dell'appassionata anima sua, seppe con la notenza dell'ingegno e con l'originalità del proprio stile prender posto fra i più eletti figli della divina armonia. Egli si avvido che i modi trattati da Rossini non erano i soli nei quali la passione potesse rivelarsi. Accanto al sublime intravide il patetico, accanto al selvaggio il tenero, accanto alia forza il dolore: insomma vide il cuore accanto al pensiero musicale, e la passione di Otello fu rivelata per altre vic nella Norma (1).

(1) Quand on sit arriver un Sicifien blond comme les blés, doux comme les anges, jeune comme l'aurore, mélancolique comme lo couchant. Il avait dans son âme quelque chose comme du Perglosis et du Mozart tout à la fois; s'il avait été peintre au lieu d'être mu-

» sicien, j'aurais dit qu'il y avait en lui du Corrège et du Raphaël. Il » avait vu Rossini s'élever si haut, que son oeil tristo et doux avait

» peine à le suivre dans son vol audacieux; il souhaita être la lune de « ce soleil. No popuant être l'aigle, il voulut être le cygne. Dieu lui avait per luis en luce de la companyation de la companyat

» avait mis nue lyre dans le coeur; il n'ent qu'à laisser battre ce » coeur pour en tirer les accords les plus touchants. »

No creduto qui riportare identicamente questa descrizione di Bellini

I severi studii sui classici, il grande amore dell'arte, c più il desiderio dell'innovazione, o como egli soleva dire, " il · desiderio di vedere se con le stesse sette note si potesse-" ro esprimere in altri modi le passioni umane, " gli fecero conseguire il grande scopo di rinnovar l'arte e di acquistareun'impronta tutta propria. La malinconia, il sentimento affettuoso, tenero, passionato, spontaneo, furono i pregi eminenti di Bellini; sicche non gll fu mestiere d'altro che di tradurre esattamente la parola del suo cuore per trovare sorgenti di commozione da molti trascurate fin allora. Assiduo e istancabile nel lavorare, cercava la vera espressione dell'affetto e della parola senza pompa, e con la semplicità di mezzi conseguiva effetti maravigliosl, prepotenti. Egli s' ispirava al sentimento della buona poesia per esprimere e svelare colla spontaneità delle sue melodie il profondo mistero del cuore umano; e volle che la musica non fosse un rumore vano ed inutile . ma raddolcisse in compagnia di quella divina sorella ed intenerisse gli nomini al bisogno, "Datemi, diceva egli sempre, « datemi buoni versi, ed io vi darò buona musica. » L'anima di Bellini si è rivelata nell'Adelson e Salvini, Zingarelli, desiderando di avere di lui un saggio tutto proprio, lo esortò a far da se, e non volle arrecare alcuna correzione a quella sua partitura, perchè potesse giudicar meglio il valore di lui ed il suo avvenire; ed ecco che nel carnevale del 1825 comparve nel teatrino del Collegio di Musica in San Sebastiano la prima operetta del Bellini intitolata Adelson e Salvini (1), cantata dai suoi stessi compagni Manzi, Marras e Perugini, composta senza aver consultato che il proprio cuo-

trovata nel libro Mes souvenirs di Léon Escudier, como la più adalla nella circostanza del mio racconto.

(4) Il libretto di quest'opera fu scritto dal poeta Andrea Leone Tottola, ed era stato musicato prima, non da Vincenzo, como disse alcuno, ma si dal padre di costui, Valentino Fioravanti, che su emulo e rivale del gran Cimarosa nello opere semiserie e bufte.

re (1). Comunque egli di poi ninna stima facesse di questo suo primo lavoro, fino a scrivere nell' ultima pagina di esso Fine del Dramma, alías Pasticcione, pure in quella operetta lampeggiava qualche stupendo concetto o qualche bellezza peregrina. Ed à proposito di questa operetta, io sono obbligato a rettificare quello che alcuoo disse, di essere stata cioè cappresentata nel teatrino del Conservatorio di Musica in San Sebastiano a porte chiuse. In vece l'opera fu raprresentata per tutto l'anno 1825 in ogni domenica, siccomo giorno destinato dal governo del Collegio, previa approvazione, alle pubbliche rappresentazioni di essai, cui la gente invitata accorreva numerosa per ascoltare ed applaudire il primo lavoro di un giovinetto, del quale già pronosticava il maggior bene possibile, visto il felice successo ottenuto dalla prima pruova nell'affrontare quel giudice severo e di gusto facilmente variabile, il quale addimandasi pubblico.

De felici pensieri dell' Adelson Bellini si servi più tardi con successo nella romanza di Giulietta nel Capuleti e Montecchi: Ah! quante volle, ahi quante; nell'aria e scena del laritono della Stroniera: Meco tu vieni o misera; nell' ultima scena della Bianca e Gernondo: Crudela alte tue piante, seritta in Genova per la Tosi. Zingarelli, fiducioso di se e della sua esperienza, promettevagli ogni più prospera fortuna. Incorragità dalla subnedida risseita di questo suo primo

Incoraggiato dalla splendida riuscita di questo suo primo lavoro (2), si pose immantinente intorno ad un'opera se-

<sup>(1)</sup> Zingarelli volle assistere al peneltimo concerto ed al concerto encrate, ed modogli dei consigli sommarii intorno alla parte leeniea dell'arte, fini col dirgli: «Le altre correctioni poi ve lo fart il publico quando sacolterà questo vostro primo lavore, odi I più delle volle sono più giaste e più sensate di quelle che possono fare tutti i maestri del mondo.

<sup>(2)</sup> Produsse tanto deciso fanatismo questa operelta sul pubblico napolitano, che non usai si mostrava sazio di mirila o riudiria; e furono tali o tante le pratiche fatte presso il ministro sotto la cui dipendenza Irovavasi il Collegio di Musica, sociocchè permettesse la continuazione

ria, Bianca e Gernanda, con parole di Dumenico Gilarioni, che il Duca di Noja, come governatore del Collegio di Manica e Sopraintendente dei Reali Teatri e Spettacoli; gli fece comporre pel Teatro San Carlo (f). L'opera che felicissimo incontre, ed il pubblico in falla accorreva tutte le sere al Teatro per udire la seconda produzione di questo giovine alliero del Collegio e giudicare del suo avenire.

In quest'opera, per la quale fu gratificato dall'impresario Barbaja (2) di ducati 300, si vedeva sviluppato quel germe

delle rappresentazioni, che l'eccellentissimo, ende accendissendere ai desiderii del pubblico, fece la cencessione che fosse ripetuta in ogni giorno di Domenica per tutto l'anno 1825.

(1) Bellini scrisco quest'epera inveco della sollita canifate che ogni prime aluma dei Colicifes solora serviere pel Teatro San Carle, in ferra di dritte acquistato al Collegie dal signer Deca di Neja. Io lo riperito un tal documente mella d'a Parte di questa Vita, cui rianado il lettore. Bellini scrisso mu'opera, e men man canitata, perché questa gia parte ma marce senta intercese, e non bastevo el alti manifestazione del suo genio, che pur volera uscire dalle restrizioni della suegla e volera liberamente, e l'otteme perché già il suo prime prodotto arrivativo array palesate in nii l'artista geninie e non volgare. Quest'opera, cancertaria dalla Tesi, David e Labilecho per escer rappresentata nella gala dei 18 geniajo 1826, per circostanze imprevodute fia differita a quella dei 00 maggio dell'aman sissos, ce natta dalla Eslande, Rubini, Lablache, ie due sorelle Mazzoothi, Beretteni, Benedetti e Chirachi.

(2) Demenio Barbija milance sorti basal natali e poverismin, na chebe spirito cierte el interpreducte, sebbase fone provviste di egni coltura intellettuale, Venne dapprima in Napoli, ove tenne, igiucchi di arrando dal 1800 al 1821. Al 1800 impresa condurer. I Ecati Reali di San Carle e del Pondo, edi in appressa anche quelle, del Eierentini ed il Nuovo. Contemperamente intrappresa, chiergen lo Sciale e la Canabbhasa di Milano, ed il Teatro Italiane di Vienna. Di medi burberi, ma di conce sensibilismis, mordi di appolessia nell'amo 1842. Fe generalmente stimato sicome um genio nel sue mentico, victobi el diasco il Nepolono degli Impostrii. Edi fatti seppe raccopiere quanto vi era di più coltere al materia. Il consultati superiori con la consultati di consultati di consultati superiori con la consultati superiori con la consultati di consultati di consultati di consultati di consultati di compositati di la materia.

che prima appariva nell'Adolson e Salvini, e mostrava che se la sua scuola un giorno non sarobbe giunta ad essere la dominante, era sempre una scuola ricondotta sui principii naturali: una scuola piana, soave, affettuosa, malinconica, e che racchiudeva dentro il suo sistema il gran segreto di piacere sonotanemente o sono per artifizio (1).

buon gusto contribuirono non poco a quello sviluppo sorprendente che ebbe l'arte in Italia nel tempo che egli condusse i teatri. Per commissione avutano da lui, Gioacchine Rossini scrisse pel Teatro S. Carlo L' Elisabetta Regina d' Inghilterra nel 1815, Otello nel 1816, Ermione nel 1817, Ricciardo e Zoraide e il Mosé nel 1818, La Donna del Lago nel 1819, Maometto IIº nel 1820 e Zelmira nel 1822. Pol vennero Mercadante, Paciai, Donizzetti, Conti, Bellini e Luigi Ricci, che scrissero svariatissime opere per San Carlo di Napoli e la Scala di Milano; Carlo Maria Weber strisse il Freischüts e l'Euriante e Kreutzen L' Alibusa Regina d'Ungheria pel teatro di Vienna. Di animo grandioso, l'ostacolo, quanto più forte, tanto più lo stimolava ad intraprendere. Fece rifare il Fondo, Bruciato San Carlo, lo rifece qual è in sei mosi. Prese l'appalto per le fabbriche dei ministeri in San Giacomo In via Toledo, ed in diciotto anni, cioè dal 1818 al 1836, intraprese e condusse a termine la fabbrica del tempio posto rimpetto il Palazzo Reale, dedicato a San Francesco di Paola, (1) Nella Bianca e Gernando avvenne per la seconda volta un fai-

to che distrusse poi totalmente un'antica shitudine. La Corte di Napoli serva lo sieno no della Carre di Spapua. In qualo non compotara gli applassi in Testro alla presenza dei Sovrati, permettendoli
solo dopo che questi ne nuesce oda il segualo. Nelle sere di gragala poi l'etichetta era spiata sino al punto che mai opera o ballo
muoro vanisa applassilio. Il pubblico doreva apptette ia seconda rappresentazione a protunziare il suo giudisio, e la Corte per lasciarlo
libero ano Interceiava in Testro. Jeli 1819, quando Merzachane foce
rappresentario a sua Apotensi d'Erode in San Carlo, Ferdinanto I
derogando al vecchio costumo diede il primo il segno degli applansi
nolla cabalesta del terestico che cominicirua collo parole Ros sempre
ride amore. Francesco I, and 1826, imitando l'essempio del padre, foce
to estesso con Bollina, alla cabalesta del duesto tera Bience Germado, che comincia colle parole Deb 1 fa che in passa intendere. Il publito in tutte deu les riccossanes secondo i Sovrami entusisticamente.

Il successo della Biance, anche a consiglio di chi forse voleva allontanarlo da Napoli (1), decise Barbaja ad invitarlo a comporre l'opera di obbligo dell'autunno pel Teatro della Scala di Milano, col compenso di rento ducati al mese, da aprile ad ottobre, tempo in cho doreva impreterbiliancen mandarla in iscona. È facile immaginare la gioja di Bellini ad una tale proposta, ed in compagina del tenore Rubini, che allora quantunque valentissimo non era però quel celebre che fu poj, lasciò Napoli e la prodiletta stanza del Conservatorio il di 5 a nuite 1882.

Il buon Zingarelli, che l'accompagnò sempre col pensiero e con l'affetto, lo provvide di lettere commendatizie per le prime nobili famiglie e pei personaggi di Milano più eminenti per merito od altamente locati. Felice Romani, nome che resterà indissolubilmente attaccato a quello di Bellini, aveva allora fama di valente poeta melodrammatico; Bellini non esitò di rivolgersi a lui, ne la shaglio, perche le qualità dell'ingegno di ambidue s' incontrarono così bene, che si disputò lungamente quale dei due meglio riflettesse i pregi dell'altro. Il Pirata, proposto dal Romani, fu il primo lavora che condussero insieme. Quest' opera consegui la sera del 27 ottobre 1827 nel Teatro della Scala un successo splendidissimo, e sinceri ed universali furono i plausi che salutarono dal principio alla fine il novello maestro, il quale con un coraggio senza pari, degno della sua grand' anima, si presentava innanzi ad un pubblico giustamente entusiasta dei modi Rossiniani, e gli strappava plausi che ormai sembrava-

o le opere abbro il più britlante successo. Per tal modo fa soppressa ha recchia contumana, e l'imascraino con qii nani ha tanto propre-dito, che varcato il limite della convenienza, è divenuta zionvenienza. Oggi, alla precenza del Re e del Principi, non solamente il applicade in Teatro, mu si steinia, si grida a si fa peggio. Cola vaviene quando si spersaz, o non si è mil conosciuto quel santo precetto: Sit modus in rebust...

<sup>(1)</sup> Vedi nella 2.º parte Bellini e Pacini.

no esclusivamente devoluti al colosso Pesarese, il quale pareva aver posti i proprii modi quasi a confine dell'arte. Questo coraggio, quest' audacia erano pruova non dubbia di ciò che Bellini sarebbe divenuto un giorno.

Non nego le dovute lodi al tenore Rubini, che manifestò nella parte di Gualtiero un immenso valore, sicchè non mai avvenne poi nel parlare del Pirata che non si svegliasse la memoria e il desiderio di lui (1). Non però mi associo al parere di alcuni, che volendo togliere al Bellini huona parte di merito, hanno detto doversi attribuire il successo delle sue musiche unicamente alla valentia dei cantanti che le avevano eseguite. Duolmi, e non poco, che fra cotesti oppositori si annoveri il chiarissimo e dotto sig. Fetis, cui professando io altissimo rispetto, pon intendo disputare con lui intorno ad una musica che noi vediamo da due punti diametralmente opposti. Al signor De La Fage però mi riserbo di rispondere in fine (2), per confutare alcune sue opinioni su Bellini. È indubitato però che oltre l'impronta geniale che traspare da tutte le sue opere, molti graudi artisti debbano a lui la loro celebrità, e fra gli altri Rubini, il quale cominciò davvero ad esser grande allorche prese ad usare de'mezzi suoi vocali secondo i consigli di Bellini.

Il Conte Barbo racconta che mentre era un giarno in casa Bellini, fin testimone di una piacevole scena. Rubini v'era andato per ripetere la sua parte; nel bel mezzo del suo canto, Bellini così cominciò ad apostrofarlo: «Come stai «questa mattina?».. Ti senti disposto bene, ed a mio modo? »—a Eh! caro Bellini, «rispose quegli, « ci vuole altro » per contentarti; non di meno farò il meglio che per me si potrà; « e si cominciò a provare il duetto tra Gualizere di Imagene. Ma ecco rimanere negli stessi termini, ed in-

<sup>(1)</sup> Chi non intese Rubini in quest' opera, non può comprendere sino a qual punto le melodie Belliniane possano commuovere e passionare.
(2) Vedi nella 2º parte Alcune ourervasioni inforno ai giudizii di Adriano De La Fage su Bellini.

contrarsi nelle stesse difficoltà : allora Bellini esclamò: « Ma " tu non ci metti metà dell'anima che hai. Qui dove potre-" sti commuovere il pubblico, sei freddo e languente: meta tici un po'di passione: non sei stato mai innamorato?..." L'altro non rispondeva parola e si stava confuso: allora il maestro adoperando un tuono di voce alquanto più dolce : " Caro Rubini, soggiunse, pensi ad essere Rubini o Gualtie-" ro ?.... Non sai che la tua voce è una miniera d'ore non " tutta ancora scoperta ?... Dammi ascolto, te ne prego; ed " un giorno mi sarai grato. Tu sei fra migliori artisti: nessu-" no ti pareggia in bravura; ma ciò non basta... " " Intendo che " cosa ella vuol dire, rispose l'altro, ma io non posso dispe-" rarmi e montare in furia per finzione." "Confessalo, rispose « Bellini, la vera cagione si è che la mia musica non ti garba. " perchè non ti lascia le consuete opportunità: ma se mi fossi « fitto in testa d'introdurre un nuovo genere ed una musica " che strettissimamente esprima la parola, e del canto e del " dramma formarne un solo tutto, dovrei ritirarmi per te che " non vuoi secondarmi? Tu lo puoi, basta che ti dimentichi " di te e ti ponga con tutto l'animo nel personaggio che rap-" presenti. Guarda come bisogna fare. " Cost si fece a cantare egli stesso. Sebbene la sua voce non avesse particolari qualità, pure, animato il volto e tutta la persona, trasse fuoriun canto cosl patetico e commovente, che stringeva il cuore e lo straziava a vicenda, tanto che avrebbe messo il fuoco in petto a quale si fosse più duro tra gli uomini. Commosso il Rubini, sottentro colla sua voce stupenda ... " Bravo Rubini: « ecco, mi hai inteso: sono contento. Ti aspetto dimani a far lo " stesso. Del resto, rammentati di studiare sempre in piedi, " accompagnandoti coi gesti. " E salutandolo affettuosamente, richiamò l'amico Conte Barbò, che in altra stanza aveva udito il colloquio in mezzo all'ammirazione, al riso ed al timore (1).

(1) In conferma di questo aneddoto, posso aggiungere che quando di entrambi già risonava alta la fama, ed in Parigi insieme si ritrovavano, le spesse volte infra loro scherzando si udiva dire dal tenore

Quale fosse il giudizio che il pubblico pronunciò sul conto di Bellini , si può rilevare da quanto ne scrissero i giornali che in quel tempo esaminavano gli spettacoli teatrali , la Gazzetta di Milano, e quella dei Teatri. In essi leggiamo: " Il maestro Bellinl, veduto come dal torrente " Rossiniano si lasciano tutto giorno travolgere tanti coma nositori giovani e vecchi, pare ch' ci di proposito siasi " studiato a sfuggire la piena; e senza urtar di fronte il " prepotente gusto dominante, è riuscito con tutto il mag-« gior successo attendibile da un primo saggio a rimettere " il canto nelle vie di una bella semplicità, animandolo con " quelle combinazioni armoniche di accompagnamento che a servono a dargli risalto senza sopraffarlo e che non lo « sforzano ad essere il ripetitore continuo del violino e del « flauto. Il maestro, fedele ai principii di un'ottima scuola, « anche in quella parte della composizione che un tempo « era tanto in onore e che tanto è negletta al presente , a non trascurò l'effetto dei recitativi obbligati, a molti dei « quali gli astanti prestano un'attenzione tutta speciale. " Questa particolarità ha il doppio vantaggio di presentar " meglio le situazioni e di farci conoscere che a Rubini non « mancavano che le occasioni per comprovare come egli " possa non solo cantare, ma agire. È tutto merito di que-" sto felice allievo di Zingarelli l'essersi attenuto alle nor-" me del suo grande istitutore, in tutto quanto riguarda il a seguire, non con una letterale servilità, ma coi caratteri " dell'estro suo musicale, quelli che l'estro del poeta avea " ideati. Fu suo merito far gradire i recitativi, converten-" doli in bellissime frasi cantabili e creando per essi uno a stile che pur siegue le inflessioni di voco di una ben in-" tesa declamazione cantata. Fu suo merito l'aver mostra-

al maestro: « Care mio, tu sei il gran Bellini per Rubini. « E l'altro: « E tu, mio caro, sei il gran Rubini per Bellini. « Ciò a me racconlava Lablache, che con quel suo fare scherrevole sapeva si bène contraffar l'uno e l'altro. to un'intenzione e dato un colore ed un'indole alla musica, o quindi i 'avecti dato a gustare un'opera mora. -Erano di poco trascorsi tre mesi, che con rapidità insolita già il Pirinte rallegrava i Viennesi; i quali concordenente la giudicarono opera sublime, tanto per fora drammatica, quanto per novità di stile e di concetti, di che ci famo fede la Gazetta suniversele, de Tearri e di I. Giornale di Arti Letterutare a l'estri, che in quel tempo si pubblicarano in Vienna. Il nome del ziovine compositore fu prisettuta in breve er tutte.

le città, e già sopra lui si fondavano le più grandi speranze. Chiamato per l'apertura del teatro Carlo Felice in Genova nel 1828, perchè gli mancava il tempo a comporre una novella opera, mise in iscena la sua Biança e Gernando con l'aggiunzione di quattro nuovi pezzi che riuscirono di grandissimo effetto, e l'opera ebbe compiuto successo. Furono esecutori l'Adelaide Tosi, David e Tamburrini, e per compenso ebbe la somma di ottomila franchi. Riternato in Milano, segno il contratto per una nuova opera al Teatro della Scala pel prezzo di mille ducati, avendo ad interpetri la Maria Lalande, la Ungher, Reina e Tamburrini. La Straniera fu il soggetto scelto dal Romani e da Bellini. Quale riuscisse questo lavoro, lo dissero i giornali di quel tempo, tutti concorda nel predicarlo impareggiabile e pell'affermare che la pubblica opinione si era anzi mostrata ancor più favorevole che non pel Pirata. Trenta volte nella sera del 14 febbrajo 1829 vollero i Milanesi vedere il giovine Bellini sul proscenio del gran Teatro della Scala per salutarlo ed applaudirlo: e bene a ragione, poiche la novità de'cori, la spontaneità de' pensieri, la forma bella e nuova dei duetti, il gusto souisito che regnava in tutta l'opera, le difficoltà delle situazioni con franchezza superate, è tutte le altre doti che avevano fatto ammirare il Pirata, si mostravano in modo agcor più evidente determinate nella Straniera che stabiliva già la fama del maestro (1).

<sup>(1)</sup> Bellini mi scrisse da Milano in data del 4 marzo 1829? « Vengo di ricevere una lettera del nostro caro maestro Zingarelli di congratu-

Quello che può dirsi è che il successo della Straniera è da notarsi nei fasti della musica, poichè con essa il Bellimi assicurò la vittoria all'incominciata riforma, chiamando tutti irresistibilmente a stringersi sotto la sua bandiera. Nondimeno, considerando il tessuto e le forme di quest' opera, si rileva che Bellini per fuggire i fiori e gli ornamenti, dei quali si faceva tanto uso in quel tempo, vi sostitul una melodia troppo sillabica, abusando ancora di molti recitativi cantati a tempo. Accortosi di questo abuso, si corresse subito nei successivi favori, ove seppe stabilire con rara valentia il vero canto, ed una giusta declamazione cantata, che al giorno d'oggi (salvo eccezioni di pochi divenuti sommi nell' arte ) viene dagli altri dispiacevolmente spinta ad una declamazione gridata, contraria alla ragione, al buon senso, al gusto teatrale, recando un vero detrimento all'arte stessa ed alle gole dei poveri cantanti, i quali per ottenere plausi, anzi che cantare, gridano, restando, specialmente nel cadenzare una frase, arrampicati sopra una nota acuta per qualche minuto secondo, fintanto che il pubblico stupefatto da quello sforzo e per paura che continuando non crepino, prorompe in applausi; per questo la quistione în giornata sembra divenuta (come diceva Rossini) quistione di polmoni. La patria di Bellini, sulla quale si rifletteva lo splendore

Jasione per la riuscita della Straniera, piena di tenta afficione, che mi ha fatto verare lagrimo di usecrezza el insediti rionocorena: Dalla risposta qui acciuna, che dopo letta gli concepterai, avveriirai qual fur il mio comiento and riceveria e non posso diriti se losse per me premio maggiore e già dissiderate, o il favora travordanica de Milanosi e le calde e sentite parole indirizzateni dal somme mie precetore. Z. Do fatta leggere a molte persane, e tutti sono cinsati inena tuti pel contenie che mostra un si famoso de affeitanose vecchio. Rispondini subbito e parlami della Maddaleza. Il recefereti? ... sento anora sono averla interamente dimenticata... Ah' le donne, le donne!

BELLINI. .

che egli andava recendo all'arte musicale, gli decretò una mediglia, che du una parte mostrava il ritratto colle parole intorno Vin. Bellini Catanessi Musicae Artis Becus, dall'altra una Minerva ritta e sporgente una corona colla destra e con asta e scudo nella sinistra, circondata dal motto Merilis quesciam Patria (1).

(1) Crediamo interessante il riportare, a proposito della Straniera, un aneddoto tra Bellini e Felice Roszani, aneddoto che fu primo a pubblicare nella Gazetto Musicale di Napoli del 20 ottobre 1855 il mostro amico signor Raffaele Colneci. Eccolo:

Corres il 1839, 6 Bellini si trovava a Milano-Denin'avere l'anno prima detatio Inantismo cogli Arabò inella Gallie, ed egli scrivera la Straniera con Felica Romani. Erano I tempi beati del ramanticismo, dei scopiti tra s' stalt degli albert, delle brerze seroitae, dei chiara il luna... Dese tutte su cui il positivismo ha fatto man lessa, col suo giugno senza cuore.

Il giovane compositore era seduto al pianoforte, solo, in una modesta stanzetta, mentre il sole che volgeva al tramonto gli gettava i suoi ultimi hagilori attavarso una fiuestra, come salutandolo. Lo spartito era terminato, salvo l'ultimo pezzo.

Egli avera lette il libro e n' era rimasto, come d'ordinario, sodidisfatto. Eppure niune era più difficoltoso in falto di poesla come il cipne di Catania; ma Romani pareva nato apposta per lui. Però in quel momento era giunto al pezro finale, l'aria di Alaide, e sentiva di non poter andar più oltre.

Quel versi non corrispondevane più alla sua idea, alla via in cai si era holtical. Enno teneri e nelcidosi, ma egli avera bisopne di nua poesia ardente, passionata; lo sentira anche treppo, na bisognava, che il pecta interpretasse la sua fiese, trousse il motto dei ao enig-ma. Tindeo, atarei per dire, pudico come la sua musica, Bellini non cavar unlite da si: ed la fatti in quel monanto si provo più volta e creare naa meledia senza parole, per poi chimare il poets ad datturrele; ma quante volte si accessio alla tastiera e si accines a fario, allirettante se no ritrasse dopo inutili sforri. Alla fine si decise a prepara Romani di recarda da in, e gil espose la cosa.

- Benissimo, disse questl. Mezz' ora o ti darò un altro pezzo.

Un quarto d'ora dopo infatti, gli faceva leggere una seconda aria finale. Bellini, cogli occhi sulla carta, non rispondeva.

- Neppur questa ti va!

Come per riposo, si dette poi a scrivere alcune ariette per camera piene di soavi melodie e richeo de/più gazziasi concetti e delicate armonie. Invitato quindi a comporre mo'opera per l'apertura del gran Teatro Ducale di Pàrma com parole del Romani, compose la Zaire, pel prezzo di cinquemila franchi, rappresentata il 14 maggio 1829, canata dalla Lalande soprano, dalla Caroni contralto, dal Trezzini tenore, dall' Inchindi baritono e da Lablache basso. L'opera chbe esto sofruntassimo, che alcuni attribuiscomo a puntigli mu-

#### - Francamente? neppure.

— Ed io te no seriverò una tetra. Vediamo se giungerò acontentarti. Allo corte: neppur la terra piacque... neppure la quarta! Il poeta, tentennando il capo, cominciava a dubltare dell'estro del maestro; temeva che non si fosse esaurito cello serivere l'opora, o ae volesse far pagare il flo all'innocente poesi;

—Adesso sono costretto a dirti che non capisco più che cesa vuoi, disse secco secco il genovete, piegando la carta e ponendosela in tasca. — Che voglio? esclamò Bellini, a cal in quel momento si animareno

Je guance o gli occhi; ma voglio qualcho cosa che sia una preghiera ed un'impresziono, una rassegnazione ed una protesta; roglio qualche cosa che sia una minaccia ed un lamento, un delirio ed un'agonia! E lanciandosi ispirato al pianoforte, ereò la sua aria, mentre che

Romani lo guardava esterrefatto.... mentre eho Romani coi guardo acceso seriveva anch'egli....

— Ecco ciò che voglio! disse infine: hai in capito adesso?

- Ecco ciò che voglio! disse infine; hai in capito adesso?

- Ed eccone le parole, risposo il poeta porgendogliclo e sorridendo; ti paro cho ti abbia ben interpetrato?

Era la famosa aria:

Or sei vano o ciel tremendo.

Or vibrato è il colpo estremo....
Più non piango, più non Temo,
Tutto io sfido il tuo furor.
Morte io chiedo, morte attendo,
Che più tarda, e in me non piomba....
Solo il geto della tomba
Spegner puole un tanto amor!

Dellini abbracció commosso il suo pecta; l'uno era degno dell'altro. L'aria era stata rifatta cinque volte, ma era riuscità un capolavoro. nicipali (1). Il Rossini rise in faccia ai Romani che fischiavano il Barbiere. Preferi Bellini una vendetta più profonda, e
finita l'opera, contro il volere de suoi amici, si fermò all'ingresso della platea, mostrandosi impavido a quei che
l'avevano disapprovato. D'allora promise a so stesso che
nel tratto avvenire non si sarebbe mai più seduto al cembalo
per le prime tre sere che l'opera andava in iscena, come
per antica e dirò pure barbara costumanza si usava. Dopo
di lui, tutt' i meestri seguirono siffatto esempio.

I Milanesi per festeggiarlo ridiedero il Pirata alla Canobbiana, ed alla Scala Bianca a Gernando, ch'ebbe non altro che un successo di stima.

Chiamato in Venezla per mettere in iscena il Pirata verso la fine di quell'anno, questo spartito fu eseguito al Teatro la Fenice con grandissimo successo ai 16 gennaio del 1830. Sopravvenuta una malattia al maestro Pacini che doveva scrivere l'opera d'obbligo della stagione di primavera, gli animi dei Veneziani si rivolsero tutti a Bellini, e gli fecero proposta all' uopo ; al che egli si nego per la strettezza del tempo ; pure tanto lo strinsero i suoi amici, tanto gli seppero colorire il pubblico desiderio e la favorevole occasione di mostrarsigrato agli onori che di fresco avea ricevuto da quella città, che non seppe non consentire. La poesia fu del Romani e l'argomento I Capuleti e i Montecchi; quattro parti in duc atti. Giuditta Grisi, Rosalba Carradori e Lorenzo Bonfigli furono gli esccutori. Agli 11 maggio 1830 fu rappresentata quest'opera per la prima volta, ed ebbc un'accoglienza favorovolissima oltre ogni credere, che recò tanto più stupore, in quanto che conoscevasi che per comporla aveva impiegato una guarantina

(1) La supportiene ha qualche fondamento, perció nell'essoreinvitato a comporte per quel teatro gil fu dato il dramma Cenre in Billio d'autore primene, che per quanto potesso dirà in regionar l'avroc d'autore primene, che per quanto potesso dirà in regionar l'avroc leiterario, mancava interamente di couvenience artistiche teatrali, di modo che Bellini ridutò di accettario, dichiarando che non avrebbe mai potato musicario, o perció volle un dramma scritto dal Romanta.

di giorni. L'introduzione, fa cavatina di Tebaldo, quella di Giulietta, l'appassionato duetto tra questa e Romeo, e più di tutto il finale del 1º atto, la stretta del quale sulle parole (1)

> Se ogni speme è a noi rapita Di mai più vederci in vita, Questo addio non fia l'estremo, Ci vedremo almena in Ciel!

che Bellini musicò con una delle sue più felici, spontanee e passionate melodie, e con molta filosofia fatta cantare all'unizano da Romee e da Giulietta, sol perchè escondo une il pernsiero che animava in quel solenne "momento quei disgraziati amanti, una dovea essere l'idea musicale; il duetto della sifda nell'atto 2º fra Romeo e Tebaldo col coro funebre cho lo framezza, e tutto il finale secondo, furono giudicati pezzi di bellezza incomparabile. Gli applausi aumentaroao sempre di sera in sera; e cosa strana, non fuvri alcuno che non convenisso nell'ammirazione e gradimento di questo lavoro musicale (2). Che se alcuno (come dice il Cicconetti) volesse co-

- (1) A proposito di questa stretta, ricordo che una sera dopo l'opera uncendo dal tentro S. Carlo con Mercadante, camianndo lungo la via Toledo questi mi disse: « lo sono il primo ad applaudire questa stretta che assai mi piaco; ma perchè lroppo azrariata, il confesso che « so in circostanzo simili a me fosso venuta in mento una tale bizzarra idea, l'avrar rigettata. »
- (2) Il solo tenore Bondgit, che eseguira la parte di Tehalto, era scontenisimo della sua caratian, e co mo moli arroganti si permis d'insultare il maestro. Bellini, ad onta di quel suo naturale tranquillo, perendo la na abituate dolterara, piene di diguiti, e co un cero orgotio, disso all'insolente cantore: « Sappiato, signore, che la « mano di mio padre , clo mi ha imparato a tenere una penna in « mano, mi hi supparato parimenti a tenero una sponta del lo listi pour dit. La caratina foce furore, e dopo la rappresentazione, Bondgii non esitò punto a fare lo più smili scuse al maestro, che cortesemente gli strime la mano senc'altro più. In seguito egli cantò da per tutto quella cavatina, disenuti si suo cavallo di sele.

noscere qual sensazione producesse questo lavoro troverebbe nell' Eco dei Teatri, nella Gazzetta di Venezia, nell' Osservatore Veneziano, o in qualche altro giornale di quel tempo gli venisse alle mani, un elogio gloriosissimo al nome di Vincenzo Bellini. Non essendovi stata ne varietà di opinioni, nè opposizione di gusti, nè contrasto di parte, che in quell'occasione non si componessero a celebrarlo. Credo tuttavia prendere dal numero 32 dell' Eco ciò che ivi si narra dell' ultimo atto, affinchè sia palese, che non fu certo prova di buon gusto quella che si fece negli anni appresso l'unire l'ultimo atto del Vaccaj ai primi del Bellini, quasi che per mancanza di pregi dovesse a vicenda un' opera sovvenire l'altra. « Se interessante per sua natura era la drammatica situa-« zione alla prima scena di questa quarta ed ultima parte, " non mono stupendo e interessante è il lavoro di un Coro e " di un lamentevole canto di Romeo, il quale fu appena in-" terrotto da alcuni bravo, bene, benissimo; giacchè troppo « si sentivano gli spettatori commossi e desiderosi di assa-" porare il seguito di quelle note divine, che sarebbe stato " impossibile ad essi l'applaudire colle mani. Ma eccoci « giunti alla gran scena, nella quale cantanti a maestro si « mostrarono superiori a qualunque elogio..., nel duetto fia nale ed alle ambasce di morte dei due sventurati amanti, " l'entusiasmo non ha più ritegno e la delizia di quei me-« sti e veramento filosofici concenti sprigiona dal ciglio di « chi ascolta le lagrime con tanto affetto, che quasi si vor-" rcbbe, che più lungamente durasse quell' agonia per più « lungamente provare quelle dolci sensazioni. » Bellini alla terza sera si vide in gran festa accompagnato alla propria abitazione da una folla immensa di popolo con faci accese o preceduto da una banda militare che sonava i pezzi più favoriti delle sue opere. Ritrasse dai Capuleti 1800 ducati, e

taglia, che con tanto poco senno avea disprezzata, ricavandone sempre onori e profitti, e non ebbe mai tanto successo in tutta la sua carriera teatrale quanto nell'opera in parola. la medaglia in oro dell' ordine civile di Francesco I accordatagli dal Re di Napoli che allora aveva istituito quell'ordine (1). Volle l'autore con affettiuoso pensiero dedicare i Caputeti e Montecchi ai suoi, concittadini con le parole seguenti: AI CATANESI

CHE IL LONTANO CONCITTADINO
NEL MUSICALE ARRINGO SUDANTE
D' ONOREVOLI DIMOSTRAZIONI
LIBERALI CONFORTAVANO
QUEST' OPERA

SULLE VENETE SCENE FORTUNATA
PEGNO DI GRATO ANIMO E DI FRATERNO AFFETTO
CONSACRA

VINCENZO BELLINI.

(1) 11 sig. Perucchini, egregio dilettante e compositore elegante di mustea da camera, così scrisse al Cavallero Paternò in data del 14 marzo da Venezia:

Caro Cavaliere

Il vostro raccomandate maestre Bellini, nella nueva opera che ha composta in peco tempe o che andò in iscena giavedl, ha riportato straordinario applause e tale che da molti anni gul non s'intese l'uguale. Il libro, scritto da Felice Romani, s'intitola I Capuleti ed i Montecchi, che in fondo nen è che Giulietta e Romeo. Il pubblice cominciò a mettersi di huen umore dalla sinfonia che applandi coll' introduzione che sieguo, e gli applausi andarono crescendo in modo che divennero un vere entusiasmo. Vi sono dei pezzi bellissimi e di un genero tutte nuovo, non istrepitoso, ma ragionato, armoniose, dolcissimo, e che fa sentire le voci senza opprimerle cogli strumenti. Gli attori tutti lo secondarono a meraviglia. La Giuditta Grisi (Romeo) superò se medesima: cantò bene, ed agl eccellentemente. La Carradori (Glulietta) anche essa vi corrispose. Il tenore Bonfigli egualmente bene la parte sua, e crede che restasse sorpreso di avere tanti applausi; ma tutto era a riguarde del maestro. Il pubblico all' unanimilà chiamò tutti a mestrarsi ripetute velte sul proscenio e tutto finl con universale compiacimente. Mio figlio, amicissimo del Bellini, n'è constante, vi saluta e si congratula con voi. il male è selo che fra otto cierni il Teatro si serra.

Credetenii devotissimo sempre Penuccuist.

Ed d' cătanesi depositarono lo scritto originale nella biblioteca dell'università. Siecome molte dicerie farono inventate e sparse al tempo che Bellini scrisse la Giuliette e Romeo, le quali tentraran di mettere dissidio fra Bellini et il suo maestro Zimparelli, ed una storiella fra le altre del sig. Anselmo del Zio prese molta voga e fu pur anco riportata dal- Gieconetti nella sua Vita di Bellini e dal sig. Arturo Pougin nel suo libro Bellini, svi et et ses ocurres; a smentirle serissi un'apposita dichiarazione che riporto nella 2.º parte di questà mia vita di Bellini, Dichiarazione informo di alciune oservazioni del ajgone Anselmo del Zio, e uti rimando il lettore.

Partito da Venezia, fuee ritorno in Milano verso la fine della prinaverza, quando al venir dell'estate in sopraffiato da morbo intestinale, e ridotto in breve in al pessimo stato, che si temb della guarigione; pur dopo qualche giorno svani qualuaque perielo e si richbe. L'impresario del Teatro Carcano in Milano avea seriturato la Pasta, la Zaeconi, Rubini ed il Marini, ed a compositori Donizetti che serisse l'Anna Bolena e Bellini che serisse la Sonnambula. Quest' operà rappresentata la serà del Guarzo 1831 chibu un'accoglicara entusiastica, e col genere mutato diede Bellini chiara pruova como nelle scene semplici ed ingenue losse insigne quanto nelle mobili e dignitose (1). Ebbe in compenso duemila ducati, oltre la metà dei diritti d'autore, che apportarono grande introlie, tanto l'opera come avidamente riecerata.

Impegnatosi a comporre pel Teatro della Seala la prima opera d'obbligo, che doveva andare in iscena il 26 dicembre dello stesso anno 1831, con poesia del suo indivisibile Fe-

<sup>(1)</sup> Quando scrivevo questa biografia, leggevo nella Scena, giornale di Venezia, sotto la data di sabato 21 marzo 1868, cioè 37 anni dopo che llellini scrisse la Sonnambula e 35 dopo la sua morte:

<sup>«</sup> Abbiamo avuto alla Fenice una rappresentazione della musica di-« vina nella sua semplicità e nella sua grazia veramente sublime, la

<sup>&</sup>quot; Sonnambula. Questo meraviglioso idillio Belliniano, che mai non

<sup>&</sup>quot; invecchieră, sară monumento eterno della vera melodia Italiana. "

lice Romani, scrisse la Norma per la Giuditta Pasta, la Giulia Grisi, Donzelli ed il Negvini, e ne riscosse la somuna di tremila ducati e la metà degl'introiti si pel noleggio dello spariito negli altri teatri, come pei diritti d'autore (1).

Intorno alla prima rappresentazione di quest'opera mi sembra non poter far di meglio che riprodurre nella sua genuiua forma la lettera che nella stessa sora del 26 dicembre appeua riontrato in casa mi dirigeva Bellini:

« Carissimo Florimo

- Ti serivo soto l'impressione del dolore, di un dioloro che non posso esprimerti, ma che tu solo puoi comprendere. Veugo dalla Scala, prima rappresentazione della Norma. Lo crederesti?..., Fiascoll'I, fiascoll' solemno fiascoll'! A dirti il vero il pubblico fu severo, sembrara porpriasente venuto per gindicarmi, e con precipitazione (credo) volle alla mia povera Norma far subire la stessa sorte della Druidessa. Io non ho più riconosciuto quei cari Milanesi che accolsero con entusiasmo, cella giota sul viso e l'esultanza nel corre il Prista, la Siraniera e la Sonnabula: e pure io creleva di presentara loro una degua sorella nella Norma, Ma disgraziatumente non fu così: mi sono ingannato; lo sbagliate i nici.
- (1) Bellini fa il primo che fece salire il presso delle suo opere ad una somma continuato per quel tempo; perché, quanta alla Norma, tra il compenso che riecette dall'impresario el i diritti di propriet à, intrità di al ti di quattronità caccia. Quando ni trovavo cen lui la Sicilia, discorrendo un giorno su tal proposito, el coni mi disco: lo csigo, à vero, per una min oper 11 depojo e forse andesi tripio di quello che il anestra miel coetanel si finno pagrero orti-nariamente; na ciù non perché lo creta che lo mio compositioni nalguno di prima per la potentissima ragione, che il tempo che lo inapiego per comporno una sola, è occupano dai mici colle-più maestri a seriverno due o tre. Esendo mio costante provinsima coli di non dare che un'opera ogni anno, vorrei diet questa mi apportasse un compenso adgiunta olle mie fatiche, e pare dei vi ai russicio a lo gli risposidero sorridento, che non bastava in questo La vas voluntà, qui mi spil fine presentari accevo il maso bei fino c...

propostici andarono falliti o le mie speranze deluse. Ad onta di tutto eiò, a te solo lo dico col cuore sulle labbra (se la passione non m'inganna), che l'introduzione, la sortita e cavatina di Norma, il duetto fra le due donne col terzetto che siegne finale del primo atto, poi l'altro duetto delle due donne, ed il finale intero del secondo atto che comincia dall'Inno di querra in poi, sono tali pezzi di musica, ed a me piaccione tante (modestia), che te lo confesso sarei felice poterne fare simili in tutta la mia vita artistica. Basta !!! Nelle opere teatrali il pubblico è il supremo giudice. Alla sentenza contro me pronunziata spero portare appelle, e se arriverà a ricredersi, jo avrò guadagnato la causa, e proclamerò allora la Norma la migliore delle mie opere. Se poi no, mi rasses gnerò alla mia tristissima sorte, e dirò per consolarmi : non fischiarono forse anche i Romani l' Olimpiade del divino Pergolesi?... (1). lo parto col corriere, e spero arrivare prima della presente. Ma od io o questa lettera ti recherà la tristenovella della Norma fischiata. Non ti accorare perciò, mio buon Florimo. Io son giovine, e sento nell'anima mia la forza di poter prendere una rivincita di questa tremenda caduta.

"Leggi la presente a tutti i nostri amici. lo amo dire il vero tanto nella buona che nell' avversa fortuna. Addio, e a rivederci presto. Intanto ricevi un abbraccio dal tuo affezionatissimo Bellini.

" Milano 26 dicembre 1831 (2) "

E si serbò dirmi a voce che quell'acerbo dolore gli aveva spremute acerbe lagrime. Partito immediatamente, siecome è detto nella lettera, recò egli primo in Napoli la nuova del

(1) Bellini in quel momento di commozione somma non ricordò che i Romani avevano pure riprovato nella prima sera il Barbiere di Siviglia, ed i Veneziani fischiata la Semiramide.

(2) Al Cavaliere Temple fratello dl Lord Palmerston, che trovavasi ministro di Sua Maestà Britannica in Napoli, io donai questa lettera autografa di Bellini, contentandomi, por far cosa grata a quell'alto personaggio, di conservare per me la semplire copia. cativo successo della Norma e sempre negli stessi termini;

- fischiata... il pubblico così ha giudicato »; ma pure aggiungeva e che desiderava poter comporre sempre pezzi simili », ed annoverava quelli di sopra indicati. Ed i fatti venmero a provare se Bellini si rar ingannato in quel giudizio,
poichè nel mentre in Napoli si parlava ancora della caduta
della Norma, quella musica si era rialzata; gli applausi
sattentaranon fin dalla seconda rappresentaziono con immensa
usura alla disapprovazione della prima, e si volle sentirla
per quaranta sero di seguito (1).

Rapidamente se no diffuso la notizia in ogni città, ed ogni città volle udire ed ammirare questa sublime creazione, Ciascuno alla sua volta celebrava quei cori, quando gravi e dignitosi, quando concitati e guerreschi. Si levarono a cielo la maestosa introduzione, il terzetto, i duetti improntati di tanto affetto e bellezza e con molta novità posti come a dialogo, e specialmente quello sublime In mia mano alfin tu sci, fatto e rifatto per ben tre velte, come Bellini stesso raccontava, ed ove le parole, come a me disse un giorno Rossini analizzando questo pezzo, « sono talmente incastrate " in quelle note e queste nelle parole, che formano un in-» sieme completo e perfetto ». Ed a ragione venne poi proclamato da per tutto il maggior dialogo nell'arte e per melodia e per drammaticità, e che quando è anche sonato o cantato da un solo strumento o da una sola voce commuove le fibro e riesce la più soave e spontanea melodia, che

an non-months of the state of t

<sup>(1)</sup> Trovo in una lettera che Mercadante mi scriveva da Torino, 12 dicembre 1831, quanto siegue:

<sup>«</sup> Son già venti jorari che lo mandato l'Album della Duclessa di Noja accompagnato da una uni diretta a Bellini, che si compiscono riscontrarej, e trovo intressante trascriverti la conclusione della sua lettera che uni ha fatto immensamente ridere, eccolo: l' Lunedi cominenza le pruoce della mia opera Norma, e credo che la sexo frarete voi. lo ho fatto testamento e cha pensato lassicari qualche cona, se uni ammensamo: potendori succedera lo siesso, ri prepo di non discuttivere il rostro differ. Billiti.

molee i sensi ed inebria e trasporta, l'anima, La Casta Diva (1), angelica melodia non seconda alle più felici create

(f) Intorno a questa Casta Diva io sono obbligato a riportare il seguento aneddete, il qualo mostrerà come meglie di noi gli stranieri sappiane stimar gli nomini e le cose nostre. Un glerne del 1847 llalevy, l'autore dell'Ebrea, ci convitò in molti musicisti, e fra gli altri il Carafa, ad una sua casina di campagua presso l'arigi, ed lvi fra l'allegria e l'urto dei bicchieri si bevve alla salute di molti e fra gli altri dei compositori Italiani, e dopo il gran Rossini, primo fra questi fu onorate Bellini. Niuno meglio dei Francesi conosce tutte le suances dell' ospitalità. Allera Halévy pronunziò queste parele che io ricordo ancera. « Pour moi, je vous avone que je donnerals tonte « ma musique pour aveir composé seulement la Casta Diva, » Una salva unanimo di applausi tenne dietre a queste parole espressive dette dal modesto e dotto compositer francese, il quale onorava per tal modo e la manlera così giusta e gentile l'autore delle niù delicato melodie; e si noti che in tal tempo crane già scorsi 1º anni da che l'Halévy avez composto l' Ebrea. Conveniame che gli stranieri sono più giusti di noi la giudicar noi stessi; hanno la virtù di stimarci, quello che a noi manca, perchè non sappiame che sla carità elttsdina, ed in vece slamo perfetti nella carità verso gli altri. Tutto quello che cl vicno d'oltre alpe od oltre mare per nel è ammirevole; tutto quelle che serge dat suolo patrie è miseria : il nostro passato è l'ideale della perfezione. Il presente è cesa ridevole, abbietta. Per tal modo disistimando nol stessi, a ragione non troviamo spesse chi el stimi faorid' Italia. Che volete che si dica di nei in Germania, in Francia, allorche el'Italiani dicono di Bellini che non sapeva la musica, che facera ntotivetti da trivio, che scriveva musica per chitarra, e pol questi stessi detratteri, dopo che Intesere l'Ebreg dell'Halévy, rimssere trasecolati. la proclamarono epera perfettissima, nobilmente ispirata e dottamente scritta; dissere che da 30 auni in qua non si era scritta opera migliore, che quello era il mode di scrivere bene. Ah! se ci avessero imparato a scriver cosi!! No signere, vi dico lo, non l'avreste inal fatto , perchè a vol manca quel cuere generose che aveva llalevy, quella grandezza d'infolicite che gli feceva intraveder lo cose senza la grettezza e l'invidia e la pechesza dell'anime vostro; perchè l' Halevy aveva tutte le virtù di un grand' uomo, o voi avete tutti i difetti dei poveri di spirito. L' Halevy giudicando il Belliui poteva farlo, perchè sapeva quel che diceva; ma vol giudicando il Bellini e I' Halevy non sapete di che parlate, non sapete quello che dite.

dall' origine della musica sino ai tempi nestri, o l'ultima scena finale nella quale la preghiera della rea e misera sacerdotessa pei suoi figliuoli, la pietà paterna che comincia a guadagnarsi il cuore del gran sacerdote, lo sdegno dei druidi e dei bardi, il rimerso del proconsole inganantore, forno da Bellini con tratti raffaeleschi dipinti e rivestiti da al singolari concenti, che non sal giudicare se l'animo più resti meravigliato al magistere dell'artie o commosso alla doleeza del canti.

Una splendida caratteristica dell' ingegno di Bellini si ha in questa mirabile e vera espressione drammatica alla quale sono improntate le sue melodic; egli, ispirato alle condizioni ed a'caratteri de' personaggi, ne pennelleggia in modo sublime le diverse passioni, e sorprende, diremo cosl, la natura nelle sue manifestazioni. Dotato com' egli era di una squisita delicatezza di sentire, traeva i suoi canti non dall'artificiale combinazione de'suoni, ma si dall'anima, la sola che può farci eloquente; e possedeva in grado eminente quell'ammirevole facoltà che chiamar si potrebbe la sintesi melodrammatica, che in lui era feconda ner un' intelligenza superiore. Cercava nel semplice il sublime, nel semplice. patrinionio così bello degli antichi, o che nella tristissima epoca che volge quasi tutti disprezzano, mistificando l'arte colle armonio dell' avvenire, e studiandosi di mostrarla, ad imitazione del pittore greco, se non bella, ricca almeno, come la ragionano i prevaricatori dol buon gusto, senza pensare cho le migliori regole sono quelle che detta il cuore, Come il melodioso Paisiello nella Nina, come il grandioso Rossini nell' Otello, e come lo stesso portentoso Mozart (detto l' italiano tra i maestri tedeschi) nel suo Don Giovanni, Bellini scuote, commuove e strappa lo lagrime; questa è la sua grandezza, la sua vera gloria. Se qui volessi con le mie parole entrare alla disamina di questa musica, non potendo fare altro che rilevarne gl' immensi pregi, potrebbe taluno sospettare che fosse uno di quei tali momenti in cui troppo il mio cuore si mostra: piacemi quindi ripetere alcuni giudizii che sono di gran peso, serza dar sospetto di parzialità.

Zingarelli, cui Bellini per gratitudine delicò questo lavoro, osservandolo verbava lugrime di tenerezza, e diceva a coloro che l'attorniavano, ed lo eca fra gli altri: «Non ve lo dissi » le mille volte che questo siciliano avrebbo riempito il mondo di se? » Ed arrivata ale corò di guerra, dopo averol letto la prima, e la seconda volta, sclamò: «Per Dio!! come à indovinato e como è bella davero, ma è borbaro! E da su questo punto sino alla fine dell'opera è tale inusica, crea dete a me, che fintantoche gli uomini che l'ascolleramo a varaino un cuore, dovrano appliadirla sempre. » E fint col dire: «La natura ha palessto a bellini un gran segreto, a la enerezza delle lagrime.»

. Il sig. Arturo Pougin, egregio artista cd uomo di lettere, in un elaborato lavoro su Bellini pubblicato in successivi articoli sul gioranle l'Art Basicat di Parigi (1), nel sum, 46 dell' anno 1866 (2), cicè 35 anni dalla prima rappresentazione dalla Norma, dopo averne indicati i grandi pregi, conchiade in risposta a qualche piccola osservazione: « Quoi qui one puisce dire enfin, et quelques soicent les reproches a qu'on lui puisse faire, Norma a' en restera pas moins n' i' nne des plus belies et des plus pures expressions du génie humain... »

I Veneziani, a detta di persona cui si deve prestare la massima credenza, quando quest'opera per la prima olta si rappresentò alla Fenice, ove ebbe successo di fanatismo, laconicamente così la giudicarono: La Nonna è una vera norma.

(1) Questi articoli insieme riuniti formano parte del libro del signor Pougin: Bellini, sa vie, ses oeuvres.

(2) In questo stessó numero è riporata tradotta in francese la letera di Bellini sull'estio della Normia, di cui lo diedi una copia al signor Pougin, come egii stesso francamente riferiase. Però me gil debò dichiarre tanto più grato, quanto nel manificiario servie sul mio conto case che mi sono carsissias, poledi vere, quando afforma aver lo canceste dani sono carsissias, poledi vere, quando afforma aver lo cancervato per la memoria del mio nuico un culte reiritoble et forenant.

In fatti questo capolavore èrimaste uno dei più bei modelli della tragedia musicale italiana, di modo che per quanti cangiamenti, in forza dell'avvicendarsi dei tempi, abbia sofferto il gusto musicale, si continua non pertanto a rappresentare in tutti i teatri esistenti, si sente con gradimento e si applaudisce sempre. Il mondo musicale, ammirandone la grandusità dei concetti e la dotta e propria maniera di rivelare le differenti passioni, cominciò a salutar Bellini como rinnovatore dell' antica e classica scuola di canto; di quel contra che all' anima discendi.

Ma se grande su Bellini nel genere severo, si guardi dall' altro lato al genere idillico, alla Sonnombula, ove la passionata semplicità, il tenero affetto. I' ingenuo sentimento,
emerge da sgni melodia, e trova soltanto riscontro in musica nella Nina del Patisello di cui Bellini fu continuatore;
e questo genere nell'arte può riguardarsi come patrimonio
speciale della terra Sicula, o vei no poesia grandissimo fu
Teocrito nei tempi antichi e nei moderni il Meli. Tutto nella
Sonnombula respira vita campestre e pastorale: tutto è semplice e piano: ma quanta soavità, quanta grandezza in quella
semplicità! è la natura che si rivela senza mistero. La musica n'è delicata; limphinissimi e graziosi i concetti, le varie passioni espresse coi più vivi colori; l'indole dello stite
proprio dell'argueunto (1).

Nessuno meglio di Bellini, che benc a ragione può diris il Petrarca dei suoni, avrebbe potuto rispondere a chi lo avesse ripreso della troppa semplicità e facilità dei suoi canti, come fu già detto dello statue del Canova: Questo facile quanto è difficite!!.

- Si raffrontino queste caratteristiche e commoventi espressioni dell'affetto campestre, col nobile ed eroico sentimento
- (1) M. Pougin ha detto della Sonnambula: « Cette ocuvre adora-» ble, inspiration merveilleuse qui restera le joyau le plus riche et » le plus éclatant de la brillante couronne artistique du compositeur
- a sicilien. »

eminentemente drammatico, con le ardenti passioni della Norma, e non potrà negarsi che queste due opere di an carattere diverso resteranno come tipi particolari e compiuti dell'arte musicale del XIX secolo, e che Bellini cercò la vera cepressione del fafetto e della parela soltanto nel santario del proprio cuore. Egli lo interpellara, e si trovava le più spontanee manifestazioni, e studiava di tradurre musicalmente le più intime espressioni, perchè riteneva che non cogli artilizit, ma con la verità del sentimente si commuovono e si scontono le libre degli uditori.

Nanoli lo rivide cresciuto in fama e carco di tanti onori ricevuti; ma delle cresciute grandezze pur era ignaro egli solo: tutti parlavano delle sue glorie, egli solo ne taceva. Il noce tempo che qui si trattenne, volle prendere stanza in quel Collegio che pochi anni prima aveva lasciato con nome ignoto. Qual fu la gioja dei suoi compagni nel rivederlo ed abbracciarlo è impossibile a raccontare e dipingere. Tutti affoliati interno a lui, mille svariate cose dimandavano: chi parlava delle sue opere, chi del suoi splendidi trienfi; ma nulla dispiaceva a lui più che le sue lodi: godeva in vece di ritornare col pensiero e coi ragionamenti agli anni passati insieme coi compagni, e con modesti modi rispondeva a tante carezze che tutti gli prodigavano: Miei cari, che posso dirvi? Sono stato fortunato, ne ringrazio Iddio. Di gran mattino gli alunni del Collegio pararono la porta della mia stanza, ch'ogli aveva scelto per dormire, di festoni di fiori, ed al di sopra in mezzo ad una ghirlanda di alloro si leggovane le seguenti parole:

> Amore Onore Virtà Gloria e Sapere Tutto è riposto in te Bellini.

La sua sorpresa e la sua commozione furono grandi hel leggerle uscendo dalla stanza, come fu tenera ed affettuosa la gratitudine che mostrò ai compagni abbracciandoli tutti l'un dopo l'aftre. Volle un giorne anche desinare in comonità occupando il posto che aveva quando era alunno, e le ovazioni ch'ebbe possono bene immaginarsi, ma descrivere non certo. Egli amava ripetere spesso che il contento provato in questa giornata non l'avrebbe mai dimenticato: lo rivide ancora il suo vecchio maestro Zingarelli, e con quanta giola di trovare in toi coronate le sue fatiche! Bellini non lasciava di visitarlo due volte al giorno, contentissimo di tributargli questo pubblico attestato di rispetto e devota riconoscenza, e sovente ripetevagli; " lo di nulla vi sono niù tenute, mio ottimo maestro, di nulla più che dei vostri " rigori, ed anche, permettetemi che ve lo dica, dei modi "butberi che usavate con me; e me lo ricordo bene quel " triste giorno che nir faceste versare amarissime lagrime, d quando mi diceste che, to non ero nato per la musica, "Ebbene ?.... vi dimando perdono se l'indecilità della na-" tura giovanile non mi faceva mostrar grato a tante vostre-" amorevoli cure: ma; credetemi; la mia riconoscenza sarà: e eterna per voi. Da voi riconosco quel poco che io so. Son " certo che più mi avrà giovato il nome di vostro discepolo. a appresso gli stranieri, che il mio poco ingegno e il mio " poco valore. " Zingarelli tutto commesso si levò dalla sedia e l'abbracció dué volte, ed era veramente bella ed interes sante quella scena di reciproche tenerezze..... Durante il suo breve soggiorno in Napoli venne nominato accademico della Reale Società Borbonica, nel ramo delle Belle Arti.

Dopo qualche settimana parti per fa Sicilia per rivedere la sua famiglia, e colà in mezza alle carezze domestiche passò quaranta e più giorni. Io che l'accompagni in quel viaggio, che può dirsi di triorfo, ini testimone delle grandi ed entusiastiche accoglieme che gli focero Messina, Palermo e maggioremete Catania.

Dare minuti ragguagli e fare circostanziate descrizioni di tutto l'avvenuto in quelle tre città durante il soggiorno di

Bellint, sarebbe andare troppo per le lunghe, ed a me resta ancera a parlare molto di lui in cose di maggiore importanza. Reduci in Napoli, egli ne riparti subito per Milano, e fu questa l'ultima volta che io l'abbracciai. Passando per Roma ove si rappresentava la Straniera e per Firenze ove cantavasi la Sonnambula, appena si avverti la sua presenza in teatro, fu accolto dal pubblico con grandissime acclamazioni : ma mosso sollecitamento per Milano, ove offe le solite conoscenze, era premuroso di avvicinare Mercadante, col quale gli piacque unirsi nella più stretta amicizia, e tutto il tenno che colà si trattenne, gli fu pincevolissimo visitarlo ogni giorno e godere della sua artistica conversazione. Nell'agosto si reco in Bergame ove rappresentavasi la Norma, che ebbe spleadido successo, come rilevasi da una lettera ch' egli stesso serisse al Conte Barbo in data del 23 agosto, riportata dal Cicconetti, e che termina con queste parele : " Frattanto « gli applausi furono assai, spontanei ed universalita già " s' intende che i cantanti ed il maestro furono chiamati sul a proscenio ecc. ecc. solite cose.... I cori assai bene, ed apu plauditissimi; l'orchestra così così.... »

In Milano passa a Venocia a scrivere l'opera del Carnevale, per la quale glisi corrispondeva la somma di tredicimila franchi e mettà della proprietà e dei diritti d'autore. L'argomanico, sechto d'accordo col Romani, fu la Diatrice de Tendag-escentoria la Pasta, la Del Sere, Cartagenova è Curioni. Ma sidiedero tali e tanti incidenti, si pel libro non consegnato a tempo dal Romani, al per tanti altri intirghi teataria, che l'opera andata in siscena molto più tardi del tempo stabilito fin non solo freeddamente ricevuta la sera del 16 maggio 1833, ma venne quasi universalmente disapprovata; ed una delle più forti ragioni che mettevano innanzi i Veneziani, era quella che Bellini si ripeteva ed in molti laughi di quest' opera aveva copiato se stesso (1). Alla nuova dell'infelice esito fu più

(1) Bellini, come tutti que'li che hanno l'impronta originale del genio, ha l'impronta sua, lo stile che gli è proprio: in вовина, in

E - - - - - Congle

di ogni altro sollecito Mercadante da Milano a dare quel meglio che può l'amicizia, i conforti amorevoli e non simulatici quali tanto più effetto produssero sull'animo di Bellini, quanto che venivano da chi compagno nell'arte e nella gloria, aveva spesso veduto serena e qualche volta egualmente bieca la faccia della fortuna. Ma l'efficace conforto dovea naseere dal tempo; poichè non andò molto che la Beatrice venne festeggiata al pari di tutte le altre sue opere je egni città, come egli stesso previde (1), ed ovunque si cominciarono ad ammirare ed applaudire i corì, le stupende arie, il terzettino Angel di pace all' anima, il maestoso finale, il quintetto, nel quale la narrazione fatta da Orombello della tortura è si patetica e vestita di melanconica melodia, e la svariata passione di Beatrice e del Visconte espressa con tanta verità bellezza e dignità. Non mal si apponeva il Bellini quando a molti suoi amici diceva : « Avrò potuto errare e non " avvertirmene, ma la coscienza mi accerta che non ho fatto " lavoro del tutto indegno delle scene, »

tutte le sue opere, egli serba sempre la sua fisonomia, qualunque sia il genere che imprenda a trattarc. Egli è vero che qualche volta si ripete; però questo gli accade nel medo stesso che avviene a tutt' i compositori che han trovato la maniera loro individuale di farc.

(1) Non debb' essere negletta, ma può trovar posto qui la lettera che il Bellini scrisse ad un suo compagno di Collegio, al chiarissimo maestro Bornaccini in Ancona in data del 21 maggio 1833. L'abbian trovata iu nna biografia del Belliui scritta dal professore F. J. Polidore:

Ecco pertanto le parole del Bellini:

Mío caro Bornaccini

Tutte le mio fatiche per Vencia sono atate sparea al venic arrai - asputei i sloenne fiance della mia Reafricer, protri dellere in casa:

il mal umore del pubblico pel gran ritardo; certi articoli preventivi nel giornale; un avertimento di Romani nel suo libro che
putei d'armelece in tatti i punti: ma tali raigoli ora sarcibere
interprestive. Altro non mi consola per ora che la seconda recita
ella Reafrice portò al l'impressa un terzo di highietti di più del'introito della prima rappresentazione, e nella terza il doppie: il
Lumari, che eredeva fra nonca di più qui l'arcedi, icri scrat el
Lumari, che eredeva fra nonca di più qui l'arcedi, icri scrat el

La fama di tanti trionfi lo fece invitare in Londra per concertare o dirigero due delle sue opere, e quindi a Parigi per comporne una nuova pel Teatro Italiano, ed un'altra per la Grande Opera Francese. Accettò le prime offerte, e quasi presago di non potere adempire l'ultima, la rimandò ad un tempo posteriore. Parti per Londra (1) in compagnia di Ginditta Pasta, e nel finiro di maggio 1833 i severi loglesi applaudirono con fanatismo alla Norma ed alla Sonnambula. Il giovine compositore, acclamato da tutti, era divenuto il gioiello dell'aristocratica società inglese. La graziosa Regina gli fece dono di un ricco anello, e da una principessa Bonaparte ebbe un pugnale ornato di pietre preziose. Ritornato in Parigi nel 1834, venne da tutti gli artisti carezzato. e con particolarità dal vecchio maestro Cherubini, non meno che da Gioacchino Rossini, e la sincera amicizia cho nacque tra questi due eletti ingegni era profonda, inalterabile e degnissima di essere notata nella storia. Bellini assiduamente le visitava tutti i giorni, e quella ammirazione pel grand'nomo, nata in lui poi ch'ebbe udita la Semiramide, siccome in principio di questa biografia è detto, tutt' altro cho scemare, ogni di più si accrebbe, e diventò adorazione certamente quando ebbe studiato e meditato il Gualielmo Tell.

In una lettera a me diretta in data del 15 maggio 1833 scrisse: a lo sento il Tell per la trentesima volta, o sempre a più mi convinco che noi tutti compositori del giorno (niuno a escluso) non siamo che tanti pigmei vicino al colosso mac-

stato c.... o. Sabato e domenica si darà la Beatrice ed aspettoremo l'esito. Il tempo poi risponderà a tutto. La Zaira trovò la sua vendetta no Cepuleti, la Norma in so stessa; chi sa che no sarà della Beatrice? .... lo l'amo al pari dello altro mie figlio, serero di trovar marito anche per essa.

<sup>(1)</sup> Prima di lasciar l'Italia mi fece prezioso dono del suo bellissimo ritratto ad olio, opora del celebre Pelagio Palagi, tela che ora forma parto della collezione che regalai al Collegio, come è detto a pagina 177.

- a stro dei maestri. lo reputo il Gugliedmo Tell la nostra Divina Commedia, una vera epopea; nò so comprendere e come ogguno che ama e coltiva l'arte non si prostri ina nanzi: a questa più che sublime, divina crezzione, a questo miracolo dell' arte. la tutti i miei studii giernalieri no non sono, mai diviso dal mio Guglielmo Tell. « Magnifico e non periture giudizio che nono rei mmensamente più Bellini che Rossini, assiro come trovasi al più sublime posto dell' arte (1). Ed a me che gli suggetiva' di onorare sempre Rossini, tanto perchè er a l'altissimo maestro del secolo al
- (1) A proposito del Guglielmo Tell mi piace anche qui ripetere ciò che con vera soddisfazione intesi dirmi da Luigi Ricci in Praga nel 1888 e dal fratello Federigo in Parigi l'anno 1867 parlàndo entrambi del Guglielmo Tell, in tempi e paesi diversi.
- Noi consideriano questa immensa opera di Rossini come un Disionario musicale. In tutti i nostri dubbii, in tutto le nostre esii tante ricorriamo sublica il Cogledino 7ell. Egil i enteti nella via e del vero, e come modello da imitarsi, e con la sicertà di non andre mai errati. e Come è bollo questo spontano elogica il gran campositore, tributato da dee caregi maestri fratelli che tanto distinto posto degamanento presere nell'arre.

Ed ora cho mi trevo a partare del Coglistimo Tell, piacemi qui, comeché fuer di ponto, riportare due graniosi anedoui (Rossini, Terminata la prova generale, il gran imèstro sociva dal teatro attornatio da nan folla di persone che l'eloglavano e portavano a ciedo quella divina musica. Una gentile dana francese ad alta voce lo chiama a nome apostrofindolo così: « De tout mon coere l'évois félicite, non cher » M. Rossini, precupie jen essuis aperque quo dana votre. Guillamare » M. Rossini, precupie jen essuis aperque quo dana votre. Guillamare » Tell 1 ous avez écrit tant de trés-jolies petites choese, variament de trés-jolies pieties choese, variament de trés-jolies pieties choese, ma lossini con quella sua arrà burlece de sognifique d'ironia, che sapera assumore quando l'occasione gli si presentava l'acrevorcio, fissando la dama, dopo un'affattar rievena così e i rispose: « C'est hien à vous, chire dame, c'est hien à vous de m'en-courager commerça; » e le volle espelle.

Un'altra volta un signore inglese, che lo visitava spesso, voleva fario determinare, egli che non andava più a teatro, di recarsi all'Opéra per sentire il Guglielmo Tell, molto ben rappresentato, come l'inglese gli assicurava. Egli risposetti: « Non ci andrò affatto, per

quale lasciava in eredità il suo gran nome , quanto perchè poteva essergli di molto giovamento, egli così rispose ; " Tu mi consigli di esser devoto a Rossini, di amarlo, di " rispettarlo, di rendergli omaggio; ma sappi, caro Flori-" mo, che per me, amar Rossini, stimarlo, tributargli am-. mirazione, venerazione e rispetto, non è arte, ma è un « vero sentimento, un sentito bisogno del mio cuore, » Ma dell' umiltà di Bellini, che già tutto il mondo lodava come uno dei primi compositori nel ritrarre le gentili ed amorose passioni ond' è costituita principalmente la vita dell' animo umano, non abbiamo in lui una sola prova, che anzi parea rallegrarsi in gran medo ogni, qual volta potea palesare a chi e quanto dovesse della propria gloria. Intorno a che toccò al maestro Mayer invidiabile onore, in una lettera che Bellini scrisse al Colleoni, della quale riperterò questo brano: a llo provato piacere nel leggere le belle osservazioni sul " Palestrina del mio caro e tragico maestro Mayer, che ti " prego di abbracciare affettuosamente da mia parte e di ri-" peterghi che il mio cuore deve la sua manicra di sentire « allo studio che io feci delle sue sublimi composizioni pie « ne di espressione e di lagrime. Digli che qui in Parigi non " v'.è discorso musicale in cui il suo nome- non venga ri-" cordato con enore, " .

Intanto, stabilito coi direttori del Teatro Italiano il prezzo di dodicimila franchi ed il terzo dei diritti di proprietà, si era dedicato a tutt' nomo a comporre i Puritani con poesia del Conte Pepoli. Lusingato dai Parigini che applaudivano in

« una esmplicissima e convincentissima ragiene. » Quale? interrenpendele, riprese a dire l'inglese, allungande il collo più de l'epolarg; cel Il meetre immantienete: « Peur le simple raison, mon cher « ami, quo jo n'aine pas la vielle massique. » L'inglese alla sua volla, facendo col colle un mevimento in perfetta oppositiona al primo, rispose ger, gen... Quesai deue gratisola 'anededia' an eraconalo lo stesso Russini, che si cempiacova ripetertii spesso sganasciondosi chile risa. modo entusiastico la Sonnambula, volendo conservare il prestigio del nome colla novella opera che scriveva pei Francesi. cd invaso da un santo amor proprio di dover gareggiare con Mercadante e Donizetti, che in quella stagione scrivevano parimente per lo stesso Teatro Italiano, si mise con indefesso studio ed applicazione al compimento di quell' opera, che doveva essere per lui, sventurato giovine! il canto del cigno. Terminata che fu , la rimise a Rossini come direttore del Teatro Italiano, accompagnandola con modestissima lettera così concepita: " Eccovi il povero mio lavoro terminato, che vi prea sento, sommo maestro mio: fate di caso il meglio che vi aggrada : toglicte, aggiungete, modificate il tutto, se lo cre-" dete, e la mia musica guadagnerà sempre (1). " Comprendo che questo parrà incredibile a melti che vergognerebbero di sottoporre all' altrui giudizio le loro opere. Ma Bellini, già in possesso della gloria, si compiaceva di palesare a tutti in scritto e in voce cotesto suo fatto, cd il Rossini con tenere parole lo narra in una lettera che scrisse al suo amico Pietro Folo romano (2). Rossini, perchè teneramente le amava come amico e come padre che prendea cura generosa dei suol trionfi. non mancò di dargli salittari consigli, che gran giovamento recarono allo spartito intero, e fra gli altri pregevole fu quello (come Bellini stesso mi scriveva) di dividere l'opera in tre atti. e di far terminare il secondo al ductto di baritono e basso. come pezzo che non poteva mancare di sicuro effetto (3).

<sup>(1)</sup> Questo tratto è letteralmente trascritto da una sua lettera che da Parigi mi scrisse in data del 13 dicembre 1834.

<sup>(2)</sup> Questa lettera è posseduta dal signor Ciccouetti, il quale per mezzo del Folo ottenne da Rossini le notizie cho da lui desiderava interne a Bellini.

<sup>(3)</sup> În pruova piacemi riportare ciê che mi serisse da Parigi în data del 4 marro 1835, cieê quaranta giorui dopo la comparsa dei Puritlani, parlandoni del gran maestro che nou mai lasciava di prendere un posicion nelle suo lettere:

<sup>«</sup> A Rossini piacquo il mio carattero franco e sincero, e si affezionò

L'opera venne rappresentata la sera del 25 gennajo 1835. L'esito corrispose all'universale aspettativa. Il successo fu veramente splendido; il trionfo solenne e compiuto. Il nome di Bellini fu portato a cielo : i più insigni nell' arte musicale furono a tributargli omaggio: le più illustri accademie si accinsero a dargli un attestato di lode ascrivendolo a socio, L'indomani della prima rappresentazione il Boulevard des Italiens, ove era la sua abitazione su Bain chinois, veniva ingombrato da immenso numero di carrozze, e le più eleganti e distinte signore dell' aristocrazia ed i più eminenti personaggi correvano ad offrirgli corone di fiori. Dopo cinque giorni, cioè il 30 gennaio, venne dal Re de' Francesi decorato dell' erdine della Legion d'Onore, e tra i maestri di quel tempo, dopo Rossini, Aubor e Meyerbeer, fu il primo che meritò tale distintissima onorificenza. Luigi Filippo ebbe la felice idea di mandargliela in teatro, come sul campo ove l'avea guadagnato, ed a Rossini, che a me lo disse, venne affidato l'incarico

a me. lo lo visitai spesso, e si in pubblico che in privato non mai · lascial di testimoniargli ammirazione, sentita stima e rispetto. So-· vente gli dimandal dei consigli sulla mia opera, e fu cortese e com-« piacentissimo a darmeli con amicizia ed affezione. Venne il successo a dei Puritani: restò lo stesso, e posso dirti che prende sempre vivo « e vero interesse per la mia carriera. Mi consiglia in tutto con som-« mo giudizio e pel mio bene, al per le scritture propostemi da Nae poli, si per quelle che qui mi offrono, ed in tutte le circostanze o mi si è mostrato favorevole. Non lascia però di ripetermi spesso di « pensare ora alla Francia , ove nn' opera (se piacerà ) mi frutterà · sei volte plù di gloria e di danari. Finalmente mi ha promesso che mi assisterà se dovrò scrivere un' opera in francese, perchè la proso-« dia di questa lingua, mi assicura esser cosa da perdere la testa. a Insomma egli mi ama da vero e mi ama schietto, senza mistero ne a composizione diplomatica; ed è perciò che sento per lui sincera - e leale affezione non solo, ma una simpatica riverenza. Vuoi infine sapere l'ultima espressione?.... lo sono tanto sicuro dell'amicizia a di Rossini, quanto lo sono della tua, mio caro Florimo. Tu si giu-« stamente entusiasta di lui , vorresti restar solo a dubitarne?.... »

di presentargliela. Più tardi il Re di Napoli lo decorò della croce dell' ordine di Francesco L.

Senza dilungarmi io una minuta descrizione dell'opera dei Puritani, dice solo che in essa il Bellini segnò un progresso immenso nella sua manigra di comporre, e come scrisso il Félis, un progresso incontrastabile sotto il rapporto del-Farie; vi si ammira ui orchetraziono più legante, più varieta e più necuratamente claborata, ovo-quelle aranonie, si fondono si bene con le medodie, che ne risulta un insiame meraviglioso. Nè è da passare inosservato con quanta arte, conservando la semplicità italiana, siasi mantentu a cortesi ano lascia, negare a qualsivaglia ospite, il quale snole consentire agli nsi stranieri quante gli comportane i patrii (f).

(1) Io conservo una lettera del maestro Auber scrittagli la dimano del successo dei Puritani. Eccola :

#### · Mon aimable Maestro

- J' ai été ravi en entendant voire ouvrage, qui est un beau fleuo ron à ajonter à voire couronne, déjà si riche! No vous ayant pas a tronvé chez vous, recevez donc (èi mes compliments et mes remerciments pour la bonne soirée que, vous m'avez fait passer.
  - « Mille et mille bonjours.

Dimanche 26 Auber

Ed un' altra dell'egregio compositore Conte Gallemberg :

- Mon cher Bellini
   Les grandes béaules musicales dont vatre nouvel ouvrage est si cichement paremé, m'ont causé la plus vive émotion, et je vous avoue franchement que si je ne parcourrais un tout autre champ eleger et futil dans la région musicale, je jeterais ma plumo au feu a reprès avoir enfendu vos Purisians. Continues togours sinsi, et le
- " laurier ne sèchera jamais peur vous.

  " Adieu, et eroyez moi Votre devoué ami
  Paris 26 janvier 1835 GALLEMBERG.
- Donizelli, che trovavasi in Parigi a dirigere le ripetizioni del Marino Falliero, scrisse a Felico Romani, come le riporta il Pongiu.

La direzione dell'opera rimotte le sue vive pratiche per deciderlo a comporre per la Grande Opera Francese a van-taggiosissime condizioni: ma egli, pel vive desiderio di ritornare in Italia, accettà le offerte che gli vennere fatte dalla Società d'Industria e Belle Arti di Napoli, di activere cioè due grandi opera per Su Gario negli anni 4836 e 1831 pel prezzo di novemila ducuti netti, riserbando a se la proprietà dello spartito ci i diritti di sufore.

Mentre che tutti prendevan diletto ascoltando ed ammirando le sue composizioni, egli che amava la pace della solitudine, sola, amien delle anime delicate e generose, fuggendo i rumori della capitale, si era dono alcuni mesi riocantucciato in Puteaux, villaggio presso Parigi, a poca distanza sulla riva destra della Senna, per potere colà in un'atmosfera più pura ed in una beata calma riposarsi dalle provate emozioni e meditare nel giornalieri suoi studii le novelle creazioni che doveva rivepare al mondo musicale e che sventuratamente scesero con lui nel sepolero. Quel soggiorno sembrava da prima che confacesse alla sua delicata complessione; ma verso il settembre gli si manifestarono i primi sintomi di quella malattia intestinale che anni prima poco manco non l'uccidesse in Milano, ed ora accompagnata da una diarrea ricalcitrante a tutti i rimedii dell'arte salutare, la quale dopo, il quindicesimo giorno da che era comparsa cambiando di natura e divenuta d'indole infiammatoria, in poco tempo dal 45 al 24 settembre fece perdere ogni speranza di salute.

I leganii santissimi del cuore, i soli che fanno dolorosa

l'arriveral tard, mais mieux vaut tard que jamais. Le succès de Bellini a été-très-gratid, malgré, hu hibretto médiocre; il es maistlent todiporus, hibri que nous hoyma flát cinquième reprécentation, et il en sera almá jump à la fin de la nation. Je s'en parle, pare que je lais que vous avez fait la pait, Augurd' hat, je commence

e les répetitions de mon côté, et j'espère pouvoir donner à la fin du « mois la première représentation. Je no mérite point le succès des Pu-

a rilains, mais je désire ne point déplaire: »

la morte, questi soli occupavano i pensieri di lui; e negli ultimi momenti, in un eccesso di delirio, nel quale, quasi testimonii delle più tenere sue affezioni, chiamava incessantemente la madre che lo consolasse di un abbraccio, a dov'è mio a padro (diceva), dove sono gli amici miei?... » E rivoltosi al maestro cavalier Carafa assiso al capezzale del suo letto, lo pregava che scrivesse subito a Florimo in Napoli, acciò si recasse prontamente a vederlo, altrimente lo troverebbe morto (1). O Bellini! se dopo tanta gloria ti fosse. stato concesso di spirare l'ultimo fiato fra le braccia de'tuoi cari, quale morte sarebbe stata più bella della tua?... Ma i tuoi occhi cercavano invano le sembianze del padre, i tuoi labbri cercavano invano di essere scaldati dal baci della madre : la madre lontana non potè raccogliere l'ultimo anelito e comporre il freddo corpo ; nè gli amici tuoi, che ti furono compagni nei primi anni, ebbero il conforto di darti l'ultimo addio: però in essi resta la memoria di te che non li abbandonerà giammai; che se ogni altre ricordo tacesse di te parleranno eternamente questi luoghi ove insieme vivemmo gli anni della gioventà. Di te ci ricorderà sempre ogni angolo della civile Europa, perchè in ogni angolo di essa tu sarai onorato e celebrato; e il conforto nostro maggiore sarà questo, che andremo superbi di averti veduto, d'essere stati gli amici ed i compagni tuol, di te che sei una tra le tante glorie dell'età nostra; e le generazioni venture ti tributeranno sempre amore e rispetto, perchè tu sarai venerato fino a che gli uomini avranno cuore, fino a che vibreranno le tue melodie e la memoria di esse,

<sup>(4)</sup> Ballo ateno montre cav. Caralo, che dopo la estitutofe in tempi direnti, io rividi per lora atta volte in Parigi, he intero river sempre, not suna sonotion di entranhi, quest'ultimo tristissimo periodo di vitta del porces antico nalo, pertodo, notionera il Caralo, ne le grandi restatre biospia ricordarle sempre, per ripetere pol como per sollicro dell'anima, quando lo circostanze all'uspo si presentante foncevoli et a propositio.

Cessato quel vaneggiamento od inferendo il male d'ora in ora, il giorno 24 settembre del 1835 alle tre e mezzo p. m. Bellini cessò di vivere (1).

La tristissima nuova dell' immatura morte rapidissimamente si diffuse per ogni dove, e tutti coloro che avevano ammirato le sovrane melodie, niansero l'irreparabile perdita: il giorno 24 settembre di quell'infausto anno sarà segnato fatale nella storia della musica. A me scrisse parole commoventi Maria Malibran quando seppe la funesta dolorosa novella (2). Rossini dichiarò perdita immensa per l'arte l'immatura morte di Bellini, e vinto da profondo dolore, ne pianse. Michelangelo non versò lagrime ben sincere alla morte di Raffaello ?.... Il venerando vecchio Zingarelli , all'udire dalla mia becca lo sventurato annunzio, con un accento straziante che la sua canizie rendeva più solenne, esclamò; Ah I fossi io morto invece : l'arte nulla avrebbe perduto! parole che resteranno a monumento imperituro della grandezza d'animo di quel venerando vegliardo, che mostrava come nel suo cuore l'arte stesse innanzi alla propria vita. Spontini disse a me in Napoli nel 1837, che il Teatro Italiano aveva perduto un colosso colla morte di Bellini. E non solo unesti sommi, ma il pubblico intero volle mostrare in quanta riverenza fosse il Bellini tenuto, e come fosse atto di dovere il mostrare l'immensità della perdita che faceva il mondo musicale. Parigi in quella sera fece tener chiusi i teatri. Lo scultore Dantan corse a Puteaux ed impronto dal

<sup>(1)</sup> Non mancarono i consueli fabbricatori di favole a mettere in voce un qualche sospetto di veleno; ma svani qualunque dubbio, dopo l'esame dei cadavere eseguito per ordine del re Luigi Filippo

<sup>(2)</sup> Ed a piedi della sua lettera in un P S. zerivera: Quésto fadissimo giorno 24 settembre sará giorno funesto e di tristitisima ricordana negli annali del Teatro Italiano!!! Al 24 settembre del 1830, appunto un anno dopo, morira in Mauchester per una caduta da cavallo, Maria Mailbran.

Vedi nella seconda parte: Relazioni fra Bellini e la Malibran.

vero le forme del Belliui già morto, così provvedendo al desiderio dei lontani e delle future generazioni.

Cessato il primo momento di stordimento e di dolore, si

pensò a tributargli quegli onori di cui era meritevole, Riunitisi i maestri Cherubini, Rossini, Auber, Carafa, Mercadante, Päer, Halévy, Panseron e gli artisti Habeneck, Lablache, Tamburrini, Rubini, Nourrit, e i due direttori del Teatro Italiano, Robert' e Severini, ed infine l'editoro Traupenas, d'accordo tutti convennero di doversi fare solenni funerali, e prima pensareno al trasporto del cadavere a Parigi, Fu il 2 ottobre destinato a st lugubre cerimonia. La chiesa degli Invalidi venne destinata pel rito funebre, e fin dalle prime ore del mattino fu occupata dai più distinti personaggi che abitavano Parigi; composti nei volti a profonda mestizia. I lembi della coltre erano tenuti dai quattro sommi italiani, Cherubini, Rossini, Paer e Carafa. Si celebro la messa col più religioso silenzio, e fra le meste armonie che eseguivano 350 cantori diretti da Habeneck, ad un tratto Rubini, Ivanoff, Tamburrini e Lablache intonareno un Lacrimosa alla nalestrina sepra quella patetica melodia dell'ultimo finale dei Puritani: Credeasi misera, accommodata alla circostanza dal chiaro maestro Panseron, ch' obbe la delicata attenzione di farmi dono di questo suo prezioso autografo, il quale ho già donate all' archivio (1) di questo Collegio, come ho scritto a pagina 169. Allora da tutti gli angoli della Chiesa non si udi che un piangere e singhiozzare, nà vi fu cuore che non si commovesse a quell'assalto di dolore. Solenne riuscì questa cerimonia religiosa, e del pari imponente fu quella del trasporto del cadavere al cimitero del Père Lachaise. Un suono lugubre lungo tutta la strada, ed undici carrozze, con entro i viù risomati artisti italiani e stranieri . l'accom-

<sup>(4)</sup> Il maestro dei maestri, Rossini, disso a me un giorno a Parigi, che egli non avez mai udito quella melodia eseguita da Rubini senza proyare una forte commozione.

pagnarono sino all' ultima dimora, ove nonostante una dirotta pioggia, si ascoltarono con religioso silenzio gli clogi che di quel grande si recitavano. Tutti furono altissimamente commossi all' udirsi rammentare le virtà del Bellini, e quanto e per quali vie in poco tempo era salito in sl gran fama. Tutti piansero quando, sepolto il cadavere, videro trascinarsi presso la fossa il decrepito decano dell'arte in Francia, Cherubini, sostenuto dai compositori Auber ed Halévy, ed unite le proprie alle altrui preghiere, pieno gli occhi di lagrime, gittargli sopra un pugno di terra. Nè solamente alla tomba si arrestarono le dimostrazioni di affetto che Rossini volle testimoniare all'estinto, ma volle onorare anche la futura memoria proponendo una soscrizione per un monumento da erigersi é conservare le ceneri nel luogo ove venne sepolto. Primo a segnarsi fu Rossini con ingente somma, e poi tutti gli artisti residenti a Parigi, Il Re de'Francesi Luigi Filippo, la Regina Amalia, tutti i Principi Reali ed altri ancora vi contribuirono: in poco spazio di tempo si raccolsero venticinque mila franchi.

Il monumento funchev venne eseguito dall'illustre sculcore italiano Carlo Marocebetti al cimitero del Pèrelachatse, ed in questo anno 1809, dopo 35 anni decessi, sembrava quella tomba dovesse riaprirsi per rilasciare le ceneri che, la pietosa Catania ha già reclamato al Governo del III Napoleone (1).

(1) Vedi nella seconda parte: Trasporto delle ceneri di Bellini a Catania.

Mercadante, il giorno dopo l'esequie, mi scrisse da Parigi la lettera che credo interessante qui riportare:

Carissimo Florimo

Per alleviare in parie II too giusto dolore, veugo con la precatio a descriverti la lugulore funzione di jeri, e nel tempo siesso per farti l'elogio di questa ospitale terra, che sola sa monerale il vetto merito si in vita che in morte. Leri 2 si recere gli ultimi conori alla memorta del morte con e seusterate monto: vi intercomento i primi tale lotti di ogni classe riuniti in questa capitale: Chernbini, Romini, Pier,

L'Italia fu piena di versi che lagrimavano il caro estinto, e fra gli altri fu scritta una cantica in terza rima dal chiarissimo Giuseppe Borghi, del quale piacemi riportare la seguente terzina:

. Ah! beate le sere allorche intesi

Viva il genio Sican, Sicilia viva, E quei che si dicean eran francesi.

Il maestre Donizetti scrisse un Lamento per la morte di Bellini con frasi in vero commoventi e su poesia piena di

Carafa, Meverber, Anber, Halévy, Herz, Niedermayer, Berton, Boilau, Habeneck. Tutte le prime parti, orchestra e toristi della Grande Opera, dell'Opera Comica e degli Italiani. Tutti accompagnammo il convoglio sino al cimitero, e tratto tratto lungo la strada, ad onta di una dirotta pioggia, si trovavano delle bande militari che eseguivano dei pezzi ridotti delle sue opere. Ruhini , Ivanoff , Lablache , Tamburrini cantarono nella chiesa di Notre-Dame un quartetto a voci sole ricavato dal 2.º finale dei Puritani. Nel cimitero vi furono sei orazioni funebri, l'una più interessante dell'altra: ma quella che più toccò il euore fn del maestro Paer. Nessuno fra noi restò cogli occhi asciutti; piangemmo tutti; la commozione fu generale, come generale era l'ambre e la stima che si aveva pel trapassato. Si è aperta una soscrizione per inalzargli un monumento, che unito alla fama cho meritamente godeva, ne tramandasse eterna la memoria alla posterità. Un busto sarà collocato nel Teatro Italiano; infinite composizioni si sono stampate in sna lode : Rossini si è condotto divinamente con vero interesse e enore. Gl'impresarii del Teatro Italiano ed i Francesi tutti hanno gareggiato di dimostrazioni e di entasiasmo onde renderlo immortale. I snoi Puritani formano l'incanto e la delizia del pubblico, e si stanno concertando la Sonnambula e la Norma. Rassegniamoci, mio caro Florimo, al destino più forte di noi, e conserviamo sempre in cuore viva la memoria di un si bravo ed ottimo amico: a noi miseri mortali altro non è concesso. Ama sempre

Parigi 3 ottobre 1835.

Il tuo affer. MERCADANTE.

P.S. Rossini è possessore di tutta la corrispondenza tua con Rellini, e mi ha delto che ha rilevato dalla stessa che lo consigliavi, più che da amico, veramente da padre, e perciò fa grandi elogi di tc. Addio e vivi sano. affetto. Il Duca di Noja Giovanni Carfa, che puossi dire con fondata ragione il vero mecenate di Bellini, volle che il Collegio di Musica, al governo del quale egli presedeva, celebrase nella sua Chiesa di San Pietro a Majella sontuosi tunerali. Zingarelli di sua spontanea volontà assunse l'impegno di dirigere la musica ch'era di sua composizione, e venne eseguita da più di trecento professori tra sonatori e cantanti, e dallo stesso intero Collegio, che tutti natit in nn sol pensiero davano quest'ultimo attestato di affetto e di ammirazione al grande artista, all'amico ed al compianto compogno.

L'egregio Giusappe Pesta, mo del più valenti direttori d'orchestra della prima metà del volgente secole, guidava con magice effetto l'esecucione strumentale, e fu la messa preceduta da uma sinfonia funchere da me appositamente scritta per la luttuosa circostarara, ove quella maliaceonica retingiosa melodia dell'introduzione della Norma a vario ripresa ricoptata ricordava l'estino e disgraziato (giovane.

Il più patetto elegio funcher în composso e recitato con centita emozione dall'egregio Cesare Dalbono in quel tempo ancor giovanissimo, ma già chiaro nella repubblica delle lettere (1), ed ora uno degli uomini letterati più eminenti del, paese, posto a capo del Reale Istituto di Belle Arti in Napoli.

La vastissima Chiesa di San Pietro a Majella coperta di nero risplendeva di mille ceri in bell'ordine distribuiti, ornanti il modesto tomolo che nel mezzo si orgeva. Intervennero alla lugubre cerimonia S. A. R. il Conte di Siracusa, a ministri di stato, il corpo diplomatico, l'accedemia delle scienze e belle arti, il collegio Reale Medico Cerusico, l'altro de Nobili detto del Salvetore, e quanti grandi e distinti personaggi napolitani e straineri qui trovavansi,

<sup>(1)</sup> Da questo elogio funebre lo presi molti brani, che stimai opportuno incastrare in questa biografia, onde renderla più interessanto e corredata di belle e forbite descrizioni.

venhero tutti invitati da quello eccellentissimo Ministre dell'Interno e Pubblica Istruzione Nicola Santangelo, che tanto amava e proteggeva le scienze, le arti ed i cultori di esse,

Zingarelli che dirigeva la musica fu visto versar lagrime, ed il rettore del Collegio, il reverendo Gennaro Lambiase, che avea educato Bellini, al momento della behedizione al tumolo venior meno, soprafiatto dal dolore. Tutti gli alunni del Collegio che non presero parte all'escenzione della musica, coi veli del dolore al braccio e collo fisocole funeraria in meatissimo atteggiamento cirrondavano il tumolo. Erano presenti tutti gli amici della sua adolescenza, tutti i maestri del Collegio, i pite chiari artisti e gli uomini più allustri della città per nascita, per sapere, per dignità e per gradi; concorsi tutti a readergli un supremo tribitu, che certanente sarà stato caro, più di qualmque altra aplendida dimostrazione di onore, a nuell' anisona benedetta.

Il·latte di quella giornata preoccupà tutto il paese, tanto che alla rappresenlazione della Norma che davasi in quella sera a San Carlo, si videro le signore tutte con delicatistimo e spontaneo pensiero venire abbrunate in teatro. L'opera, come si può bene immagianre, produsse dal principio alla fine un entusiamo indescrivibile, e quella esrata non andrà certo dimenticata nella storia teatrale ed in quella dell'arte.

A seconda che ho di sopra parlato delle varie musiche ceritte da Belini, son ho omeso di parlara encora pritismente degli altri pezzi di musica scritti da lui separatamente in varie occasioni, come sinfonie, pezzi religiosi, pezzi per camera, canatae del altre. Nè ho insandato di faro eri lavare o le bellezzo o la sovità; ed oltre all'effette che avean prodotto, ho indicato ancora come si dovessere considerare nella natura loro di coefficienti di tanti capolavori svoltisi progressivamente nella vita artistate di Bellini. Tutto questo però, ha riguardo soltanto all'artista in quanto a se ed al valore delle sue singole creazioni in quanto al esse stesse, e non posendolpe ancora in relazione con l'arte in generale.

Ma poiché da per tutto Bellini è tenuto siccome riformatore della musica italiana e eclebre compositore (1); in son cost obligato a considerarlo in quello che si riferisce all'arto tutta quanta e additare il progresso che impresse a questa:

Adunque, tra gl'immegliamenti apportati all'arte e le mutazioni che Bellini introdusse, a me pare che siano principalmente a notare le seguenti : aver posposti tutti quegli abbellimenti f quali ad altro non servivano ehe ad impicciolire la grandezza del concetto generale dell'opera, al concetto generale stesso che sdegna di essere ritardato nel suo svolgersi; ed aver ricondotto il canto a quel fraseggiare piano; maestoso, legato, che rappresenta non l'animo di un pezzo che si frastaglia in pensieri minutissimi e rotti, ma di un nomo che coll'unione delle ideo procede ad un compiuto ragionare ed alla naturale espressione degli effetti: onde ben disse l'erudito Basevi, che nel canto del Bellini par che le note si corrano dietro l'una all'altra. Quindi fatto sapiente uso delle dissonanze, le rivesti di una singolare soavità e tenerezza, creandovi un colorito ed andamento drammatico, che ben si addiceva allo spirito che avea preso ad informare l'età ed i costumi. Così riuscito in una prova non creduta possibile a vincere, seguitò l'opera che un'immatura morte non gli permise di portare a compimento. Da ciò nasce ch'egli suole essere considerato come il rappresentanto dell'antica schola italiana; poiche sebbene alcuna volta abbia questa piegato al contropunto e siasi dilettata delle studiate combinazioni armoniche, tuttavia quella fu opera transitoria di pochi e di brevissimi tempi, ma l'indole e la nay turale consuetudine ne su principalmente la melodia, che la differenziò dalla musica tedesca (2).

<sup>(1)</sup> Vedi Enciclopedia Popolare e dizionarii biografici,

<sup>(2)</sup> Il divino maestro, l'Helios d'Italia (come lo chiama Heine), nella sua lettera scritta da Passy il 21 giugno 1868, ai direltore del Conservatorio di Milano, Cav. Lauro Rossi, così si esprime:

<sup>&</sup>quot; Non dimentichino gl' Italiani che l'arte musicalo è tutta ideale

Nel primo periodo del volgente secolo la poesia era poco considerata nelle opere teatrali, e veniva affidata a poeti che scrivevano più per mestiere, che per ottenere rinomanza e gloria, e si piegavano servilmente ad ogni esigenza di qualungue maestro, ed ai capricci e alle convenienze dei cantanti e delle cantanti. Bellini vide a primo sguardo ove si sarebbe andato così continuando, e si propose di mettere un argine a fali abusi, a tali radicali difetti, non permettendo che lo sfoggio delle note o la bravura dei cantanti affogasse la narola e la sua espressione; e perciò incominciò ad esigere nei libretti, interesse drammatico per situazioni e pel modo come erano sviluppate le passioni. Questo sistema in sul suo primo apparire fu inconsideratamente rigettato, perchè privo di quelle consuete forme convenzionali delle ripetizioni dei motivi, delle fioriture e dei passaggi di sorpresa: ma una volta compresa l'importanza della riforma, Bellini non tardò ad essere riconosciuto siccome l'innovatore dell' arte ed a pigliare quel posto che gli conveniva siccome a genio ..

A togliere poi quella langefidezza e quell' uniformità che avrebbe potuto facilmente avere la sua musica qualora si fosse strettamente tenuto a quella scuola senza secondare alquanto il moderno gusto, introdusse chiarezza, varietà nel ritmo, e non tratto le agilità di voce come genere a parte, ma se ne servi come di abbellimenti e forme di più opportuna

<sup>·</sup> ed espressiva . e che il diletto deve essere la base e lo scopo di · quest'arte : melodia semplice : ritmo chiaro e variato. » E continua dicendo « che gii è dato sperare che nei Conservatorii non farau ra-· dici mai i nuovi principii filosofici che vorrebbero fare dell'arte e musicale un'arte letteraria! un'arte imitativa! una fiiosofica melo-

<sup>·</sup> pea, che equivale ai recitativo or libero, or misurato, con isvariati · accompagnamenti di tremoio ed altri... iasciando poi ai nuovi fi-

<sup>«</sup> losofoni il còmpito di essere semplicemente ii sosteguo e gii avvoe cati di quei poveri compositori di musica ai quali mancano le idee

<sup>«</sup> e la filosofia!!! »

espressione, usandole però sol quando la gioja e lo stato dell'animo del personaggio e faceva non pure scusabili, ma bene intese, adoprando per tal modo quel bono esoso che, non è troppo comune nei compositori di nusica. La condettati del soprano nella cavatina della Norma, quella della cavatina del soprano della Sonnambula, la cavatina della Bentrice, la polucce de Purilani, ecc. occ. provario questa insecreposa sua deliberazione.

A lui fu più d'ogni altro a cuore, che nella sua musica fosse con vorità rappresentata la parola (1): e certo l'ottenne per si mirabile maniera, che ove ancor si toglisses la poesia rimarrebbe limpidiesimo il pensiero musicale.

Erano sì potenti le sue melodie, cho sposso nell'esprimero man forte passione le soverchie modulazioni lo disturbavano. Ila avuto quindi il piacere in arte di comporre un intero pezzo restando sempre nella stessa tonalità, tenendo così inicantato il pubblico. Si avvera ciò nell'andante del finale della Sonnambula, e nel primo e secondo tempo della cavalina, o come meglio la dofinisce M. Pougin, prephiera elegiaco de Norma, Casta Dira, cell'allegro che siegue, ed in molte altre sue composizioni, dove un cambiamento di tonalità avrebbe distolo l'udictori.

Il recitative ebbe per lui migliori forme, prendendo maggiori forza, sia col venire accompagnato tutta dagli terumenti, sia col toglicrvi gl'intervalli che ngghiacciavano stranamente l'opera, e vi innestò per primo l'uso dei canti misurati che con grazioso ingnano ti si spiegano como in una vera cantilena assestandovi i versi ineguali (2). Usò ancora d'introdurre nel mezzo degli adogi alcune battute como di parlante, accarel mezzo degli adogi alcune battute como di parlante, acca-

(1) Come fosse ciò suo fermo proponimento si vede dalle parole uscite dalla sua propria bocca, innanzi riportate sul proposito del dialogo con Rubini concertando il duetto del Pirata. Vedi pag. 724.

(2) A proposito de suoi recitativi mi piaco riportare ció che scrisso lo slesso signor Pougin: • Souvent ces récitatifs, dont quelques-un
sont magnifiques, et dont ceux de la Sonnambula, de Norma et

rezzate da una fiorita e forbita istrumentazione, che mentre fanno riposare l'orecchio, preparano più gradito il ritorno al concetto che incomincia o domina il canto.

Egli volle svincolarsi da alcune delle regole che gli antichi credevano indispensabili per conservare l'unità del comnonimento, come per esempio di terminare il pezzo di musica nello stesso tuono che cominciava. Bellini, al contrario, quando il credè necessario per meglio servire la posizione drammatica e le situazioni sceniche dei suoi personaggi, pose da banda le regole di scuola, e fece terminare i suoi pezzi di musica in tono diverso da quello in che erano incominciati; sistema dopo di lui generalmente adottato. Tolse ai brani concertanti le convenzioni, e li animò di forme più libere e diverse; solamente volle che rivelassero lo stato delle varie passioni. Oltracciò intese liberarli dall'obbligo di chiudere gli atti, al quale officio sembravano non so per quale ragione destinati; nella stessa maniera ricusò di seguire il sistema di por fine alle opere colle arie chiamate rondo; ma fu il primo a terminarle secondo che richiodeva la situaziono drammatica della scena e la natura dell'argomento, come si nota nel finale del primo atto della Straniera. I compositori suoi contemporanei, e quelli cho vennero dopo, seguireno questa utilissima innovazione.

Vuolsi pure notare che sebbene non da lui fosse introdotto l'use dei così detti crescendo, pur tuttavia fu egli il primo ad adoprarli nelle masse vocali, e ne diede fra gli altri luoghi splendido esempio nel finale del secondo atto

- e des Purifains » (e noi ricordiamo anche quelli del Pirata) e se die stinguent entre tous, devienzent une véritable déclamation noice,
- une sorte de mélopée dans laquelle l'artiste a mis toute son âme,
- e et qui est à la fois pleiso de vérité, de sagesse, d'émotion et de « sobriété. Une soule de ses phrases, qui tiennent peur ainsi dire une
- sobriété. Une soule de ses phrases, qui tiennem peur anist du des ligne moyenne entre la méladie et le récitatif proprement dit, suffit
- a ligne moyenne entre la metodio et le rectant proprende. C'était là ,
- o pour Bellini, une source loujours nouvelle d'effets puissants et
- o pour Bellini, une source loujours montene a entre partier

della Norma: Padre tu piangi, piangi e perdona ecc. ecc. frase nella quale il sentimento drammatico tocca il sublime del bello, e dalla quale nasce prima un desiderio, poiquasi una smania nell'animo dell'uditore, che gli fa accompagnare con ansietà la musica, nè si posa se nou quando il concetto del maestro è pienamente svolto, e come rientrato nel laogo tranquillo onde mosse. Questo finale si distingue per la sua grandiosa concezione, per la sua varietà, e per la potenza dell'effetto che produce. Finalmente ai cori. non molto curati sino a quel punto dai più, egli diede una precipua parte, nobilitandoli con grandiosi canti condotti con varietà ed eleganza. E poichè egli scriveva infiammato dal genio, e sotto il magistero non mutabile del cuore, avvenne che nelle sue opere non mai discordo da se stesso nello stile, che trovasi sempre eguale, e sempre saviamente proprio all'argomento che tratta.

Fu detto che il valore nel maneggio degli strumenti cedesse alquanto alle altre sue doti : ma il Bellini considerò gl'istrumenti essere stati posti come aiuto alla voce, non già destinati a pareggiarla, o molto meno soverchiarla: e qui entra giudice competentissimo e credibile il dottissimo maestro Cherubini, che da me dimandato qual giudizio facesse dell' istrumentazione nelle musiche di Bellini, rispose: " A quelle melodie non se ne doveva porre una diversa. » Gli fu apposto ancora che non si fosse curato di mostrare nello sue composizioni sapienti accordi di armonia ecc. ecc.; ed egli rispondeva: " Se fossi chiamato ad un concorso di musica per " ottenere una qualche Cappella, paleserei la scienza del cou-" tropunto che ho imparato; ma jo colle mie opere debbo pia-" cere al pubblico e commuovere, " E così egli esplicava ingcnuamente il concetto più esteso dell'arte compiuta, che appunto allora è tale quando fa pensare e commuove, quando è pensiero e sentimento, coscienza e fautasia al tempo stesso (1).

<sup>(1)</sup> Talma diceva che la faculté d'émouvoir les coeurs est le but suprême de l'art.

Conchindo in fine riportando il giudizio che altri senza spirito di parte pronunziarono sulla musica di Bellini. Eccolo: « La musica di Bellini è passionata, dolce, insinuante: è un linguaggio semplice, scorrevole, elegante, è invidiabile per novità di concetto, per precisione di frasi, per unità di pensiero: dininge a brevi colori, e poi conchinde con una prodigiosa e facile spontaneità. Essa vera delizia, desiderio di tutti, è già amata, prediletta e sparsa dovunque è un' anima gentile. Bellini è nome che vivrà lungamente nella memoria di tutti quei che sentono, ammirano ed amano le arti ed il sublime del loro bello. » Il dotto prof. comm. Bern. Bellini nel suo poema estetico-didascalico sul Bello, in una nota scrive cost: " È nuovo, è singolare è divino, Bellini creatore « dell' entusiasmo poetico e sentimentale. « E mi piace terminare questo periodo con un brano della lettera che il celebre Giuseppe Verdi mi diresse da Sant'Agata in data del 23 luglio 1869 a proposito di quanto io serissi di Bellini nella prima parte di questo Cenno Storico, ec. " Sono poi complea tamente d'accordo con voi , caro Florimo, nelle lodi che a tributate a Bellini; s'egli non aveva alcune delle brillanti a qualità di qualche suo contemporanco, aveva ben maggiore a originalità, e quella tal corda che lo rende tanto caro a u tutti, e che nel tempio dell'arte lo colloca in una nicchia a eve sta solo.... Lode a lui e fode grandissima... »

Quantunque si è discusso tanto di Bellini, pure a noi piace qui riportare il giudizio che il sig. Errico Cardona in un suo scritto emette sul Catanese (1).

« Nelle sue opere e è troppa individualità, troppa riproduzione di sè medesimo, e tutto il segreto della sua musica si raccoglie sopra di un'unica corta, la maliaconia. Si direbbe quasi che il Bellini è quello ch'è il Leopardi nella poesia. L'anima di Bellini è in continua festa: vive sempre nel pre-

<sup>(1)</sup> Vedi Gazzetta muzicale di Kapoli anno XVI, N.º 12, 24 çiuçuo 1868.

sente; ma la sua festa è elegiaca, il suo presente è melanconico; tutto ciò che tocca vive vita d'amore, ed ei si rammenta o va in traccia di una eredità di affetti. Amore e dolore: ecco tutto Bellini. Egli è come l'uccello, beve la vita del sorriso o del pianto della natura. E Bellini è grande, perchè è solo, proprio come il Leopardi. Un altro Bellini, come un altro Leopardi, sarebbero impossibili. Essi sono gli spiriti vagolanti nella sfera calma e serena delle anime nreditabonde, e però non è meraviglia, che non tutti, anzi solo pochi, no comprendano il linguaggio. Essi appartengono al numero di quegli uomini in cui l'immaginazione domina l'intelletto, il sentimento signoreggia la volontà, il cuore il cervello: vivono in questo mondo, ma a mo'di pellegrini . muoiono presto. E muoiono col sublime canto d'amore sulle labbra. Sarebbero scettici, se non avessero sola una fede, quella dell'affetto: la fede che al postutto è la vera, l'unica fede, perchè Dio è amore.

« Tali uomini sono come le meteore, vengono e spariscono : sono come i sogni dell'umanità: danno od ascoltano un sospiro, e si dileguano. Senza di loro l'amanità rimarrebbe vedova dei migliori suoi interpetri, nè ci sarebbe chi fosse capace a raccogliere il grido di gioia o di dolore. Codesti uomini hango una missione segreta, mistica, ideale, la quale compiuta, svaniscono, Nessuno ne capisce a fondo il mistero, engure tutti ci sappiamo dar ragione del bisogno che ne avevamo, in quanto che tutti ci riconosciamo in essi. Dante, Galilei, Bruno, Alfieri, Manzoni, Bellini, Leopardi, Victor-Hugo, e va discorrendo, hanno tutti qualche cosa nel loro carattere e nel loro disvilupparsi intellettuale, di che noi sentiamo la necessità. Ed è questo che ne costituisce il genio, questo è che li fa grandi. Quando sappiamo vedere alcuna parte di noi stessi riflessa o ripercossa nelle epere psicologiche o materiali e plastiche dei grandi uomini, possiamo affermare senza tema di andare errati che ci è l'arte vera. Per contrario vi ha la Rettorica o l'Arcacadia, il nulla nella sua doppia manifestazione della pompa odel futile. Solo per si latte ragioni la missica di Bellini trava sempre un'eco nel nestro spirito, e l'udiamo riprodotta come tenera e dolce rimembranza. Egli fu grande, o la sua gloria, ceme hen disso un esimio scrittore, « brillerà nel mondo incivilito pura come il vaggio del sole che nell'italiana turra risplende, cerna come eterne sono lo basi del Bello, immutabile come immutabile è la fonte del Vero.» Ball'Essuste fin cara si rede charamente unuto esti cara

Dall'esposto în ora si vede chiaramente quanto egli sarebbe andato avanti, se immatura morte non l'avesse nei verdi anni rapite alla gloria ed all'incremento dell'arte. Elbe hen ragione l'immortale autore della Vestale (Spontini), di dire e che il Teatro Italiano perdè un colosso colla morte « di Bellini. »

La dolce fisonomia di Vincenzo Bellini era il ritratto parlante della sna musica (sovente così mi diceva Rossini), e di lui si poteva dire perfettamente quel che Buffon l'asciò scritto: Le style c'est l'homme, Quell' animo candido, passionato, dolce, riconoscente, modesto, infiammabile, ardito, erachiuso in sembianze veramento delicate e gentili. Amabile di maniere, con portamento grazioso, affettuoso ed attraente per una soave tristezza, snello ed alto della persona, di carnagione bianchissima, avea modi di rara distinzione, un favellare vivace ed allettevole, un sorriso affettuoso ed ammaliante, occhi azzurri, sguardo tenero e parlante, fronte larga e serena, biondi e ricciuti i canelli, parco nei detti e riflessivo. Il volto suo ritraeva di quella cara malinconia che fa si spesso della bellezza un fascino a cui non si regge: " Era bello di " eleganza, e bello di quel lungo sguardo che posava sopra " ogni donna, e che narea dire: Amatemi! so amare. "

Il tuto insieme di quella figura si attirava la simpatia di l'ispetto universale. Pu amatissimo in vitta di sommi maestri, Imminari dell'arte musicale e suoi contemporanei, Ressini, Cherubini, Spontini, Meyerheer, Auber, Piaer, Carafa, Ilaleyy-Mercadante, Donizetti, tutti radunati in Pariafa, Ilaleyy-Mercadante, Donizetti, tutti radunati in Pariafa.

gi. Auber disse a me, che uno dei più grandi elogi che noteasi fare alla memoria di Bellini era quello di essere morto nell'apogeo della gloria e vissuto nel paese che racchindeva i primi grandi artisti dei nostri tempi, che l'amavano e lo festeggiavano: ed esser morto senza aver lasciato un nemico di se, nessuna invidia, nessuna contraddizione, perchè là dove egli si era innalzato, ne contraddizione può giungere, ne invidia sacttare, lucapaco non pur di fare, ma neanche di comprendere il male, non lo credeva possibile negli allri, come manifestamente sarà mostrato con un aneddoto che ioriporterò nella seconda parte di questa biografia e propriamente nelle Relazioni fra Donizetti e Bellini (f), Modesto fra' tanta gloria è scevro di qualunque impostura, palesava con l'ingenuo linguaggio, proprio dei grandi uomini, la manifestazione del divino in lui; e di se poce curante, rignardava con ammirazione e quasi Idolatria ogni altra incarnazione di esso. E soprattntto questo sno sentimento non conobbe limiti verso Rossini. Dimandato un giorno da un crocchio dipersone che l'attorniavano come avea fatto e dove aveva trovato quelle angeliche melodie della Sonnambula, della Norma ecc. ecc .... sorridendo modestissimamente rispondeva: " Non lo so!t e non posso neanche dirvelo; mi sono ve-" nute, ed io le ho scritte. " Indi a poco la conversazione" cadde sopra i compositori del tempo, e tutti a coro proclamavano Rossini il primo: allora Bellini prese la parola e disse (io era presente): « Miei cari signori, lasciamo Rossini da banda: egli è tanto alto e superiore a tutti, che senza chiamarlo primo, bisognava acclamarlo solo, unico nell'universo: bisogna lasciar Rossini nell' aureola della sua grandezza, senza confronti con alcuno, ed ammirarlo in quella alta sfera dove altri non giunsero, perchè chi inventa e crea è ben altro di chi imita e siegue. Egli solo fin ora, in questo sccolo che sarà altero di portare il suo nome, egli solo

<sup>(1)</sup> Vedi 2º parte, Relazioni fra Donizetti e Bellini.

fu insentore, creatore, geria, e nella sua orbita egli assorbe tutti. Di poi, dopo di lui, ed in rispettosissima distanza, il mondo musicale e la posterità chiamerà i suot contemporanei e successori chi primo, chi secondo, chi tetza. "Tutti applandirono ed accolsere con entusiasmo la giusta opinione di Bellini, che in ogni incontro si gloriava di aver per Rossini, stima, culto e religione, più che venerazione.

A Bellini può benissime appropriarsi quanto il sig. Leone Seudier disse di Hérold: - La sua carriera musicale fu
ne breve come la sua vita, ma pur nondimeno ella fu delle
ne più aplendide e brillanti: "La Sonnambula, la Norma, la
Beatrice ed l'Puritani resteranno sempre nel novero dei capolavori musicali. Menandro il poeta greco ha detto che colui che muor giovine è caro agli dei: Bellini morto giovine
anche egli fu caro non solo agli dei, ma ancora si suoi contemporanci, e lo sarà ai posteri è per lungo tempo.

Egli moriva quando la sua giornata era appena incominciata: moriva nell'età in che i prediletti del genio, Raffaello, Pergolesi , Mozart, Byron e tanti altri morirono, e quando avera dato diritto al mondo di pretendere ancora molto da lut. Per la semplicità e mitezza del carattere, per la gentilezza dell'animo, per la malinconia e delicatezza del sentimento musicale, e per la modestissima opinione che aveva di se, può assomigliaris lellini a Giovan Battista Pergolesi. Alla distanza di un secolo ambiduo furono grandi, ambidne sevaturata i finirono nel flore degli anni i preziosi e gloriosi giorni loro, però lasciando opere sublimi ed immortalii, che lottando coi secoli resteranno monumenti non perituri nella starja dell'artica per la seconi dell'artica dell'artica di marcitali, che lottando coi secoli resteranno monumenti non perituri nella starja dell'artica.

E se non piangi, di che pianger suoli?....

- Composizioni di Vincenzo Bellini esistenti nell'archivio del Real Collegio di Napoli (1).
- Bianca e Gernando, opera seria, in due atti. Napoli.
   S. Carlo, 30 maggio 1826.
- Il Pirata, opera seria, in due atti. Milano, Teatro della Scala, 27 ottobre 1827.
- La Straniera, opera seria, in due atti, idem, idem, 14 febbraio 1829.
- Zuira, opera seria, in due atti. Parma, Teatro Ducale, 14 maggio 1829.
   I Capuleti e Montecchi, opera seria, in due atti. Ve-
- nezia, Teatro la Fenice, 11 maggio 1830. 6.º La Sonnambula, opera semiseria, in due atti. Milano.
- Teatro Carcano, 6 marzo 1831. 7.º Norma, opera seria, in due atti. Milano, Teatro la Scala,
- 26 dicembre 1831. 8.º Beatrice di Tenda, opera seria, in due atti. Venezia, Tea-
- tro la Fenice, 46 maggio 4833.

  9.º I Puritani, opera seria, in tre atti. Parigi, Teatro Italiano, 25 gennaio 4835.
- \*10.º Prima Messa per quattro voci in sol terza maggiore con orchestra 1818.
- \*11.º Seconda Messa id. in re terza maggiore con orchestra 1818.
- 12.º Gratias agimus per soprano in do terza maggiore con orchestra.
- To Deum a quattro voci in do terza maggiore con orchestra.
- 14.º Credo a quattro voci in do terza maggiore con orchestra.
  15.º Tecum principium per voce di soprano in sol terza maggiore con orchestra.
- (1) Per i componimenti segnati con l'asterisco, vedi a pag. 266 della Prima parte.

- 46.º Salve Regina per basso in fa terza minore con orchestra.
- 17.º Tantum ergo a quattro voci in mi terza maggiore con orchestra.
- 18.º Altro a due voci, contralto e tenore, in fa terza maggiore id.
- 19.º Altro per voce sola di soprano in sol terza maggiore id. 20.º Altro per voce di contralto o basso in re terza mag-
- giore id. 21.º Altro a due voci in sol terza maggiore id.
- 22.º Altro a due voci in fa terza maggiore id.
- 23.º Altro per duo soprani in fa terza maggiore, e Genitori che siegue a quattro voci con orchestra, opera prima 4817.
- 24.º Altro per soprano in si bemolle terza maggiore, e Genitori che siegue a quattro voci con orehestra, opera seconda 1818.
- \*25.º Altro a coro in sol terza maggiore, e Genilori a quattro voci con orchestra.
- \*26.º Scena ed aria di Cerere per voce di soprano con orchestra.
- 27.º Coro a quattro voci senza parole in mi bemolle terza maggiore con orchestra.
  28.º Si per te gran Nume eterno, cavatina per soprano in
- si bemolle terza maggiore con orchestra 1818.

  \* 29.º E nello stringerti a questo core, allegro a guisa di ca-
- baletta in sol terza maggiore con orchestra.

  \*30.º Sinfonia a più strumenti in re terza maggiore.
- 31.º Altra a grand' orchestra in mi bemolle terza maggiore 1823.
- 32.º Altre quattro sinfonie a grand' orchestra 1824-1825.
  33.º Concerto per oboe con accompagnamento d'orchestra.
- 34.º Quando incise su quel marmo, scena ed aria per voce di contraito con orchestra.
- 35.º Dolente immagine di Fille mia, romanza con accompagnamento di pianoforte.

- 36.º Il sogno dell'infanzia, Soave sogno de'mici prim'anni, romanza id.
- 37.º L'abbandono, Solitario zeffiretto, romanza idem.
- 38.º Vaga luna che inargenti , romanza idem.
- Vanne o rosa fortunala, arietta con accompagnamento di pianoforte.
- 40.º Bella Nice che d'amore, arietta id.
- 41.º Almen se nou post' io, arietta id.
- 42.º Malinconia, ninfa gentile, arietta id.
- 43.º Per pietà bell'idol mio, arietta id.

### par tenne par tennents, account to

## II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º Immer, cantata a più voci con cori el orchestra 1824.—2º A-detone « Settina, opera semienti rappresentata nel teatrino de Collegio in San Schastiano nel carnèvalo del 1825. — 3º Pezzi diversi per fiatto, claritatio e violino. — 4º Due messo per quatro voci e grande occhestra, una pubblicata per le stampe dall'editore Giovanni Ricordi in Mitano - 5º Magnifica per quattro voci e cio encretara.
6º L'Allegro Marinaro, Alfor che assurro il mare, arietta con accompagamento di pinanforite. — 7º L'Uniun veglia, Pour quoi ce chant, arietta idem.— 9º Quando verra quel di, arietta idem.— 9º A pal-pitar d'affinni, romanaz con accompagamento di pinanforite. — 10º Mumi se giusti siete, romanza idem. — 11º Abl non penva; Remanza idem. — 11º La Mamontetta idem.

N. B. Qualche biografia del Bellini parla di altre composizioni si grandi che piccole, rinvenute inedite dopo morto; noi possiamo altestare che una tal notizia è priva di ogni fondamento.

## DICHIARAZIONI ED ANEDDOTI

#### SOMMAB10

I. Al lettore. — II. Dichiarazioni informo ad alcane osservazioni del signor Anselmo del Zio.—III. L'Oreste di Micher.—IV. II teature. — IV. I teature. Dell'ini a Porta Alba, — V. Notirix wall' Ernanti. — VI. Lo speltro di Bellinia. — VII. Rossini e Bellinia. — VII. Rossini e Dell'ini. — VIII. Relationi i Ta Bullia e l'acini. — IV. Bellinia ed i suoi primi amori. — X. Il trasporto delle ceneri di Bellini e Catania. — XI. Una dichiarazione insiorno alla stretta del finale del 4º atto del Pirata. — XII. Altuno osservazioni instoro al giendii di Adriano De La Fage nu Bellini. — XIII. Relationi fra Bellini e Boniretti. — XIV. Nacelole di Bellini e della Majibras a Loindera. — XV. Una Beltera di Federico Ribera di Pederico Ribera Ribera

# I. Al lettore

Dopo aver narrata la vita di Dellini, mi resta ancora nu altro còmpito, e questo è il rivendicara alcuni fatti della sua vita dalle alterazioni arrectale loro o da biografi di mala fe-de, o da biografi di buona fede indotti in errore dalle asserzioni di quelli. Fra gli serittori di buona fede io pongo, il valente letterato ed artista, signer Arturo Pougio, e l'egregio avvocato signor Filippo Cicconetti, pei quali professo grande stima ed amicitia, e di cui pur nondimeno sono obbligato a contraddire alcune poche notirie che eglino attinserò a fonti false, o songette di falso. Gil altri li giudictore più secreta-

mente, come mi dà divitto a fare il grande affetto che porto ancora a Bellini, il compagno indivisibile della mia gioventia, e la perfetta conoscenza dei fatti della vita di lati, i quali egli mi narrava 'sempre a voce o per iscritto, poiche fra noi due non v'erano segreti l'an per l'altro. Questà intima conoscenza mi rende atto ancora ad esporre veracemente alcuni aneddoti sconosciuli ad altri e che spero non riusciranno sgraditi al henevolo lettore.

## II. Dichiarazioni intorno ad alcune osservazioni del signor Anselmo del Zio.

Anselmo Del Zio, che il Cicconctti c dopo di lui il Pougin chiamano artista, non fu mai tale, e perciò non poteva essere compagno di Bellini nel Collegio di musica. Egli non era nativo di Napoli, ma di Barile, paese che sta in provincia di Basilicata. Egli era prete e dotato di una sufficiente istruzione. Faceva da aio e precettore all'attuale principe Colonna. ed era uomo di cuore, ma vanitoso e parolaio per eccellenza; di carattere ameno, bramava di rendersi piacevole con tutti, ed era amicissimo mio e di Bellini. La storiella ch'egli si permise d'inventare, e cho al signor Cicconetti, che forse la avrà inteso raccontare da lui stesso, piacque riportare nella vita che scrisse del Bellini (1), è falsa da capo a fondo. Zingarelli, quantunque ruvido nelle manicre, non era però capace di discendere a modi ignobili, chiamando Bellini ignorante. Solo un giorno, e mel ricordo bene, rimproverandolo perchè tentava svincolarsi un poco dalle severe regole di scuola , gli sciorinò sul muso queste secche e concise parole : " A voi, che già credete fare l'innovatore, io dico che non « siete nato per la musica. » Una tale proposizione, che naturalmente avrebbe colpito chicchessia, afflisse Bellini al punto di fargli versare lagrimo, come egli stesso confesso poi; ma

Consessed Linking

<sup>(1)</sup> Vedi Cicconetti, Vita di Bellini, pag. 12.

io che anche ho conosciuto e molto da vicino lo Zingarelli. debbo pur dire che egli , nell' indirizzare le dure parole al suo discepolo , non ebbe altra mira che scuoterlo, svegliare il suo amor proprio e renderlo più docile ai suoi consigli, nè mai umiliarle o seoraggiarlo. E posto cho Bellini si fosse creduto offeso dallo Zingarelli , come pretese il signor Del Zio, per la parela lanciatagli di ignorante, avrebbe piuttoste manifestato a me, che vivevo con lui, il dispiacere provato, e non chiusa in petto l'ira sua e corso a cercare il Del Zio che abitava a due buone miglia di distanza dal Collegio e che nel fonde non era che una semplico conoscenza; e molto meno, dopo avergli narrato il fatto, soggiunto: " A me ignorante?.... giuro per quanto vi è di più sacro. " che se riuscirò mai a buon fine, comporrò una musica so-« pra l'argemento della Giulietta e Romeo » ( che fu il capolavoro di Zingarelli). Una tal proposizione, che nel fondo racchiudeva una minaccia di vendetta, sarcbbe stata pucrile, ed era poi sconvenevolo a Bellini, che quantunque giovanissimo, nutriva sentimenti ben più elevati e di sentita gratitudine pel suo maestro. In quel tempo poi (e seguitiamo a confutare il Del Zio) Bellini peco conosecva Douizetti giacchè avvicinatolo una sola volta, ed il Pacini solo per la sua rinomanza; nè valea la pena che questi chiari maestri, che allora menavano grido di loro, si fossero occupati di cercare nel fondo del Collegio di Musica il giovinetto Bellini (ancora ignoto e confuso fra altri cento alunni) per calmar la sua collera contro Zingarelli che l'aveva chiamato ignorante, e consigliargli a scrivere l'opera, cho su l'Adelson e Salvini. In questo pettegolezzo male immaginato e peggio accoz-

In questo pettegolezzo mate imaginato e peggio accozrato dal Del Zio e riportato anche dal signor Pougin, altro ono vi si scorge che anacronismo e puerilità; il che prova sempre più la leggerezza del suo inventore. Ma ammetiamo ance per poco che la storiella fosse stata vera, il signor Del Zio, se non era si leggiero, como dimostra il suo asserto, avrebbe dovuto piuttosto che raccontara, meglio ato, avrebbe dovuto piuttosto che raccontara, meglio

cerla a tutti, come cosa che faceva piuttosio torto a Bellini che a Zingarelli, sapiente musicista è degnamente collocato alla direzione del Collegio di Napoli. Adunque io dando alla narrazione del Del Zio la niuna fede che merita, siccomo testimone dei fatti ed intimo di Bellini, posso coscienziosamente narrare la cosa come avvonne e nel modo che siegue. Bellini trovavasi in Venezia, andatovi, come ho detto nella sua biografia, per mettere in iscena il Pirata, quando il maestro Pacini, cadendo ammalato, protesto con quella direzione di non potere scrivere l'opera di obbligo alla Fenice. Subito si ricorse a Bellini, pregandolo di surrogare nell'impegno il Pacini. Egli per ben ripetute volte ricusò l'enerevolo offerta, adducendo per valevolissima e sufficiente ragione, che soli quaranta giorni, quanti ne aveva avanti di se per mandar l'opera in iscena, non gli erano bastevoli; ma finalmente sopraffatto dallo cortesie e dalle lusinghiere premure che quei Veneziani sennero fargli in tale circostanza, ne accetto l'offerta, e corse subito dal Romani per avere un libretto : questi rispose essere impossibile farglielo per la brevità del tempo; pur nondimeno gli propose come unica risorsa di accettare, rimaneggiandolo a bella posta, un libro cho già avea pronto, la Giulietta e Romeo, scritta molto tempo prima pel maestro Vaccai. Bellini non trovando altra via come uscire d'impaccio, accettò la proposta, e di accordo si miscro al lavoro. Contemporancamente Bellini scrisse a Zingarelli una compitissima lottera, nella quale lo metteva a parte della sua imbarazzante posizione, e nel medesimo tempo lo pregava di perdonargli, se ardiva musicare un soggetto si felicemente trattato da lui e con tanto meritato anccesso.

Zingarelli, quale uomo di spirito, risposegli, ed chbo la cortesia di leggere a me la risposta prima d'inviarglicia, che ei non gliene voleva affatto, anzi lo premurava e consigliava di studiare bene l'argomento di già molto interessante, perchè offirva situazioni affettipose e molto confacenti al carattere della sua patetica musica. Non nego che dopo if successo dei Copuleti e Montecchi qualche maligno avesse eccato di servirsi dell'accaduto onde mettere male fra Belnia e Zingarelli: ma il primo nudriva troppo rispetto ed affectione pet suo degno e venerato maestro per commettere in suo dama il menomo atto irriverente; ed il secondo aveva-bon'alta opinione di sè per invidiare il suo preditotto allicivo, il quale allora appena si sianciava nel difficile campo dell'arte; periorbè le ciarle degl'invidiosi riuscirono vane e senar sisulato alcuno; e maestro e discepolo riniascro nel medesimo buon accordo di prima. Tutto il detto di sopra, che a me esotta e passo garentire e provare con decumenti, spero sarb bastevola e simentire la favoletta del signor Anselmo del Zio, dispiacevolmente creduta vera sino ad occi.

### III. L'Oreste di Alfieri

Ho letto in più di una biografia del mio amico ch' egli manifestasse il desiderio di porre in musica l'Oreste di Alfieri : ma questo mi ha recato sempre la più gran meraviglia, poichè Bellini nella sua vita non me ne ha mai parlato ne scritto. Unito a Bellini nel viaggio della Sicilia e nel ritorne in Napoli, di questa tragedia non si è mai fatto parola, nè vi accenna menomamente nelle più centinaia di lettere scrittemi. Molte meno trovo verosimile che volesse musicare la tragedia tal quole l'aveva scritto il gran pocta, di cui egli era ammiratore entusiasta: ed io, in perfetto accordo col signor Pougin, dico che il suo genio elegiaco tenero e melanconico, si sarebbe trovato assai male, anzi in positiva lotta colla impetuosità e fierezza del più gran tragico dei nostri templ. L'agnello (mi si passi la comparazione) si sarebbe messo alle prese col leone; ma' Bellini aveva troppo buon senso per accingersi ad una talo impresa. Aggiungi pei la sua incontentabilità in quanto a forma poetica, armonia di parole e ritmo di versi! A stento egli si appagava di Romani! Perciò quanto è stato seritto dell'Oreste devesi porre fra le cose indebitatamente attribuitegli, salvo che non sia validamente provato.

#### IV. Il teatro Bellini a Porta Alba al Mercatello

Il teatro Bellini, estruito vicino a Porta Alba in piezza del Mercatello, nel 1864, o distrutto poi dal fueco nell'inverno dell'anno 1800, non era, come ingenuamente crede e serisse il Pougin al capo XI del suo libro, Bellini, sa viet et asso cuerza, un teatro di primo ordine. Fatto dapprima per serviro a spettacoli equestri, e modificato poi grazio-samente secondo l'uso dei teatri francesi, fu destinato alla rappresentazione di opere semiserie è huffe. Pel unil vezzo poi degli odienni appartiti purche chânmine genere, anche esso negli ultimi tempi suoi cedette alla corrente, mettendo in iscena, con mezzi dissaluti, parecchi capolavori musicali dei tempi nostri, non esclusa la stessa Norma.

# V. Notizia sull'Ernani

L'Ernani, di cui recente era l'immaginosa dramma di V. Ilugo, era un soggetto che ispirava molta simpatia a Bellini ed al suo poeta il Romani. Entrambi avevano diviste di trattarlo, destinandolo poi a quel teatro che offrisse miglior complesso di aristis escentori. Rammento heac che Bellini mi pose a parto di tutto ciò, e mi trascrisse la poesia di un duetto tra Ernani ed Elvira, e le parvolo particolarmente dell'andante erano bellissime; ed ei ni palessava il contento di averle ben musicate. Tale lettera, che non ho più riuvennte tra e mie carte onde trascrivere qui la poesia, è stata certo da me donata a qualcheduno dei così detti raccegitori od annatori di autografi; un giorno, forso, da poesia di questo duetto portà ventre in luce.

Dopo questa lettera Bellini mai più mi parlò di Ernani; pruova sicura che ne aveva deposto il pensiero; ed a quanto parini, nè anche Romani terminò il suo libretto.

## VI. Lo spettro di Bellini

Questa sterietta di uno spettro che appariva tremendo al povero Bellini ogni volta che sedova al suo pianoforte, è così riportata dal signor Cicconetti, a pagina 401:

" Spesso Bellini con fantasia meridionale soleva ripetere, " che egni volta che si poneva al cembalo e lasciavasi in " potere del proprio genio, vedeva alzarsi e grandeggiare un " lungo spettro, giallo nel viso, con due grandi occhiali: « queste gli si attraversava dinanzi e guardandolo fissamente « con amaro sorriso gli agghiacciava l'ispirazione nel cuore « e gli faceva tremare le dita sulla tastiera. Quello spet-" tro, diceva essere l'immagine del pedantismo musicale, " che pareva dirgli: bada, che a me non importerà nulla ". che colle tue patetiche cantilene, coi tuoi accenti passio-" nati tu ottenga di commuovere gli spettatori ed eccitarli " all'entusiasmo: io pure dovrò giudicarti, e guai se non " avraj sanuto addiniostrarti profondo contropuntista, se avraj « messo nei tuoi accompagnamenti armonie fiacche e nou " complicate. Guai se mi parrà che tu abbia avuto ambizione " di darti a scorgere più ispirato che dotto, " Qui termina il suo racconto il signor Ciceonetti, cui forse lo riferì qualcuno di quei tali pei quali ogni, minimo atto della vita non potrebbe sussistere sfornito di sopramaturale, e cho trattandosi di grandi uomini hanno sempre a trovare fra questi il parallelismo delle soprannaturali combinazioni. Io francamente asserisco che questo parallelo fra Bruto 2º e Bellini è falso e insussistente. Bellini al pianoforte non vedeva che uno spettro solo, grande, immenso, e questa era la sua musa.

Divido interamento poi l'opinione del sig. Pougiu, cioè che lo spavento di Bellini per l'apparizione dello strano spettro cra di breve durata e che il potere di questo operava debolmente sulta sua intelligenza, perchè a dispetto dei consigli e dei rimproyeri del fantasma egli noù seppe mai decidersi a cambiàre condotta nelle sue composizioni o modificare le sua forme; e fi bene, perchè in caso opposto dopo il Pirata non avrenmo avuto quella meachino operetta della Somnombula; cò dopo questa quella seonneta e di nasipiente Norme; e mè anche i pochi rivitali brani della Beatrice e l'insipido e melenso sportito dei Puritani, como osa dice il De La Fage. Certamente se ogni tomo di bom escos non presterà mai fede all' apparizione dei fautasmi di Beltini, ognuno poi riderà dei giudizii e delle profezio dei Pedanti o sedicenti Dottorni.

### VII. Rossini e Bellini

Io non intendo fare alcun paragone fra questi due grandimonini. Il farlo mi parrebbe profanarli; el aver veduto personaggi ingenosi sciupare tempo ed inchiestro ad illustrare un soggetto cosiffatto, il che invece di arrecar lustro potrebbe nuocere alla gloria dei due grandi maestri, spinge anche me a dire la propria opinione, la quale tanto più potrà valere, in quanto che i mici sentimenti non modificheranno la mia imparzialità.

Un paragone fra Rossini e Bellini è assurdo, incoerente.

"Il genio di Rossini e quello di Bellini « [scrive il sig. Pongin in una nota del son libro sopra Bellini) « sono di natura essenzialmente differenti e quasi in antipatia tra loroNimo più di me è entusiasta di Bellini o della sua musica;
però, siccome la mia non è un ammirazione eiseu e l'irragionevole, ma una reverenza fatta forte dall'amieizia e temperata dalla ragione, così volentieri io convengo nel dire, che
so grandissian era in amembre l'impronta geniale che li
individualizzava, pure una gran differenza correva fra l'uno
e l'altro. Ne Bellini, bunon e coscienzioso qual era, la sec-

nosceva. Egli stesso in una sua lettera scrittami da Parigi il 15 maggio 1833, riportata nella sua biografia, si dichiara pigneco vicino al colosso menero dei meetri; ed in altra circostanza chiama Rossini, non il §rimo tra tutti, ma il volo, i muico nell'unierzo. Tali confessioni sincere, spontance, senza finzione od alfotto per Rossini, provano quanto egli fosse bei lostino dal potersi mai credero paragenabilo a lui: lo opino che il miglior giudizio sapra l'indele e lo differenzo dei due grandi maestri l'abbia, dato il sig. Diaze de Bury nel suo libro dei Musiciena contemporatas. Egli dice: Rossini fait l'amour, Bellini sime! Ed infatti non si può meglio definire la differenza di questi due genii.

Il Pougin poi dice su tal proposite: " L'amour, une ten-" dresse languissante; une mélancolie réveuse et une dou-" leur plaintive, voilà le fond de la musique de Bellini. Le-" quel de ses opéras ne respire un pareil sentiment?.... la « Sonnambula est une idylle amoureuse; la partition des Pu-" ritains une élégie; Norma, un hymne, et quel hymne !! " tous les éléments de l'amour semblent s'y être denné ren-" dez-vous: la volupté tendre et le délire, la joie et l'eni-" vrement, le repentir et l'immolation ! Chaque mesuro, " chaque note de cette musique respire l'amour, un amour " ardent, passionné, sublime, et qui se resout dans un dé-« sespoir infinî. Oni, cela est vrai, la base du gênie de " Bellini c'est l'amour, l'amour qu'il n'a cessé de peindre, « qu'il a ressenti toute sa vie , et auquel il a su prêter « des accents parfois réellement pathétiques , souvent ara dents, presque toujours enchanteurs, » Bellini facende risonare la sola corda elegiaca del dolore sulla sua lira, ha conquistato l'affetto di tutti i cuori sensibili; egli è il benvenuto d'ogni anima amante e sventurata. Per tal modo ha preso il suo posto d'onore sul treno della gloria, donde non potrebbe esser più smosso, se prima il cuore umano non fosse atrolizzato.

Rossini poi prevale in questo, che egli non ha trattato un genere solo, non ha commosso il cuore umano per un verso solo; e questo costituisco la sua preminenza su Bellinii. Egli è stato grandissimo nella trattarioue generale delle passioni, nessuna delle quali fin curata meno potentenente delle altre dal suo ingegno portenteso. L'arte musicale fu compresa da lui nella sua tetalità; egli la modificò, l'innovò, le impose la legge: Bellini si accontentò a cellivara una faccia sola di quell'arte, ma fu la più intina, la più profonda, la più necessaria. Furono grandi entrambi, ma l'uno fu l'aquita, l'altro fu l'usignuolo. C est par là, dissea me un giorno in Praga nel 1857 il difficile sig. Fétis padre, c'est par là que Belliai a prix son petit coin qui il gardera levoioura.

#### VIII. Relazioni fra Bellini e Pacini

Tutti quelli che serissero biografie o cenni storici intorno a Bellini non ebbero sempre l'opportunità di attingere a fonti vere e spassionate le loro notizie, ed ecco perchè gran parte di quelli che pubblicarono come fatti realmente avvenuti, il più delle volte si allontanano dalla verità. In questo lavoro di rettificazione adunque, io credo mio dovere dichiarare e modificarne pareechi, riportando i fatti al modo come sono accaduti; nè poteva io ignorarli, perchè, legato intimamente con Bellini, questi o mi narrava verbalmente tutto non appena potevamo vederei, o non mancava di serivermelo immediatamente quando eravamo lontani. Venendo al nostro proposito, da una lunghissima corrispondenza di otto anni, cioè dal 1827 al 1835, cho in parte ancora conservo, meno quella immensa quantità di lettere, al numero di oltre 400, che donai agli amici; ai personaggi di una grandissima distinzione, ed alle gentili signore le quali ambivano di poter conservare come cosa sacra un autografo dell'autor della Norma, emerge, che tutte le volte che gli occorreva parlarmi del maestre Pacini, non lo faceva con quei sensi di soddisfazione e di af-

Jones J. Const.

fetto come fa chi discorre di un amico. Quale ne fosse la cagione vera io non so, nè credo che alcuno la sappia. Entrambi sono pel mondo dei più, e ad entrambi io nulla ho mai domandato delle possibili ragioni di tali dissapori; mi bastava vedere che correvano tutti e due lo stesso arringo, che la rivalità in arte non è meno fiera che quella dell'amore, e che Bellini essendo il più fortunato dei suoi compagni, qualcuno di questi non poteva certo rimanerne molto contento. Ma se ciò è mai avvenuto, debbo pur dire che Pacini ha più che ampiamente compensato i suoi possibili torti verso Bellini negli ultimi anni della sua vita. Ancor mi suona nell'orecchio il sincero trasporto con che nel dicembre del 1866, egli, quantunque a 71 anni, mi parlava dei suoi progetti di recarsi a Parigi a trasferire di là a Catania le ceneri di Bellini, come quel municipio avea deliberato; ed anche, como dirô appresso, mi faceva vere istanze perchè consentissi ad essere della deputazione di cui egli era il capo (1).

(1) A debito d'imparzialità estraggo dalle Memorie artistiche sui casi della propria vila scritte dal Pacini, i varii frammenti che riguardano l'autore della Norma.

Mi octupal, dopo la mia Margherita repina di Inghillerra, di assistere alle prote (il Pacini era allora maestro direttore della musica a San Carlo della Bianca e Gernando, secondo parto del carro Bellital, del chie successo, se non di estassisso, al certo felte, talcho proposi a Sirolia, e di ciò me na faccio vanto, di fare accettarz come maestro d'obbligo al Teatro della Scala il suio celebre concilitation il quale compost il Printa, chi chie successo, come ornuno sa, di pieno fanatismo, (Memorie cc. Firenze 186 ppg. 63)

a Rossini fin dal 1829 avea cessato di regalare al mondo musicale altri suoi capolavori: Bellini, il patetico Bellini, era stato rapito all'arte nel 1835, terminando i suoi giorni in terra straniera, ove riEssendo stato anche io uno degli ammiratori dell'egregio maestro Pacini per quella specialità delle sue composizioni che lo resero celebro nell'arte, non vogiio, ora che
più non esiste, fermarmi su tale argomento: tanto più che
lo credo rimito a Bellini in quel soggiorno di paco eve al
amori nè odii terreni possono albergare. Perciò lasciamoli
in quel paradiso di armonia, ove le loro sublimi ed, incantevoli composizioni hanno ad essi dato il dititto di pigliar
posto. Solo mi permetto di esporro nella sua vera luce quel
brano di lettera del maestro Pacini che serisseo, cortesmente
richiesto (como asserisco il signor Cicconetti), sulla Aorma, e cho il signor Pougin letteralmente tradussee nel suo
libro da ultum pubblicato sopra Bellini. Escolo:

a J' ai vu Bellini à Milan, lorsqu'il y fit représenter son « chef-d'ocurre, la Norma; et je me rappelle bien quià la « première, à la seconde et à la troisième représentation « ce sublime ouvrage eut un sort-presque malheureux, qui « affligea le jeune compositeur au point que je lui vis ver-« ser des larmes. »

Il racconto è poco esatto, come noi proveremo.

La Norma fu fischiata, comè Serisse anche Bellini, nella sola prima sera. Nella seconda rappresentatione venne applaudita più della metà dell'opera. Nella terza più unanime e deciss fu l'approvazione dalla prima all'ultima nota, ed il successo fu compiuto. Dunque non ebbe un sort presque mulhaureux in tutte le tro rappresentazioni, come, probabilmente mal informato, serisse al Gicconetti il Pacini. Di più, continuò a rappresentarsi per quaranta sere consecutive, sompre con gran favore del pubblico freneticamente applau-

posa tuttavia. L'Italia dovrebbe ora pensare a ricuperare la salma di chi tante e tante dolci, incancellabili emozioni, coi suoi divini concenti le fo' provare! . . . . . .

 Pensiamoci e pensiamoci tutti a tanto santa idea, per la qual cosa spero che la mia diletta Catania vorrà prendere l'iniziativa. » ( Idem pag. 93.) dente, e fu l'opera colla quale terminò la stagione d'inverno del teatro della Scala.

Bellini, como dalla sua lettera che a me serisse evidentemente appure, rientrando in casa dopo il teatro, all'alba del giorno 27 dicembre parti per Napoli col corriere postale, dunque sol depo la prima rappresentazione e probabilmente all'useri della scena polò vederlo il Pacini per consolarlo, teregre le lagrime, e cume anche serisse il signor Cicconetti, per rallegrarlo ancera cella sua presenza, stimolarlo coi suoi consigli e vincolarlo per l'aercaire. Così e non altrimenti va interpettato il brano di lettera che abbiamo riportato.

## IX. Bellini ed i suoi primi amori

Verso il volgere dell'anno 1822, Bellini fu preso d'amore per una gentile ed crudita giovinetta, avvenente di aspetto e di modi più cho cortesi, appartenente ad onesta famiglia di gentiluomini, a nome Maddalena Fumaroli, figlia del presidente Francesco Saverio, dotto magistrato integerrimo e molto stimato nel Foro Napolitano, pel quale l'educazione della sua Maddalena fu l'oggetto dello più interessanti cure, ed infatti vi riusch: la fanciulla contava appena venti anni, e molte trovavasi versata nell'arte del disegno, come pure era valente nella musica che a quello accoppiava. Quanto a letteratura. il degno presidente ne la faceva istruire dal troppo noto ed erudito D. Raimondo Guarini; ella si dilettava di poesia particolarmente. Presentato Bellini in casa Fumaroli quan lo era ancora alunno del Collegio, venne cortesemente ricevuto , -come era costumanza di quella incantevole famiglia-Di R a poco tempo seppe colle sue gentili maniere insinuarsi talmente nell'animo di tutti, che riguardi, considerazioni e preserenze non si prodigavano che a lui; ed egli allera, che sentiva già una tendenza per la giovinetta, si offrì a darle graziosamente lezione di canto, proposta che fu gradita ed accettata. I giovani cuori s'incontrarono, s'intesero, si ama-

Ta-way Cangle

rono. Le due fide ed inseparabili sorelle, la poesia e la musica, colle loro rispettive attrattive alimentavano questa vicendevole inclinazione, che in breve tempo prese colossali proporzioni : ne ciò deve recare sorpresa, giacche se tutti amano a venti anni, molto più lo doveva Bellini, dotato di quell'anima ardente e di quello squisito sentire che tutti sanno. E poi ben degna delle sue premure era la giovinetta: dotata di grazia, di spirito e di assai rare virtà, seppe svegliare nel cuor di lui quell'amore che più tardi egli doveva tanto idealizzare nell'eroine delle sue opere. Per niuno di quei che frequentavano la casa Fumaroli fu più un mistero il casto amore del due giovanetti ; solo lo ignoravano i genitori, che ultimi ad avvedersene, allorehè ne vennero in chiaro, presero la ferma ed irremovibile risoluzione di pregar Bellini a sospendere le sue lezioni, render più rare le sue visite, ed indi finire con allontanarsi per sempre. Si può immaginare il dolore dei due giovani: noche volte sono state versate tante lagrime, e più sentite, più cocenti; rare volte il cuore umano è stato più erudelmente lacerato. Bellini dovè chinare il cano ed obbedire; vi era altro da fare? Pur nondimeno con quella astuzia che non va mai disgiunta da quella prima età, di aecordo coll'amata trovò mezzi onde alimentare tutti i giorni un'epistolare corrispondenza. Fu allora che la Maddalena serisse la poesia della Romanza Dolente immagine di Fille mia, e la scena con recitativo, andante e cabaletta Quando incise su quel marmo L'infedele il nome mio, che Bellini vestl di note musicali e che ottennero gran successo nella socictà elegante. Altre poesie pur compose la giovinetta , le quali ora non ricordo più; ma tutte rivelavano l'intensità della sua passione, come la purezza della sua bell'anima. Intanto Bellini era tutto dedito a scrivere l'operetta che doveva rappresentarsi nel prossimo carnevale 1825 sul teatrino del Collegio in San Sebastiano: dal successo di questa prima produzione speravano i due amauti il consenso della loro sospirata unione, e si comprenderà con quale ardore lavorasse l'amico mio!

Vane speranze! Quantunque l' Adelson e Salvini ottenesse riuscita splendida e venisse rappresentato con favore sempre crescente tutte le domeniche di quell'anno, e Bellini incoraggiato da tanto successo credesse venuto il momento di arrischiare formale dimanda ai genitori per mezzo del suo e loro amico signor Giuseppe Marsigli valente artista pittore, maestro della Maddalena; pure dispiacevolmente la missione di costui ebbe tristissima riuscita; il giovine aveva fatto fidanza sul suo solo avvenire, nè una famiglia ben costituita pella società poteva (e questo era giusto) affidare l'essere di loro predilezione a chi non godeva di una posizione stabilita. Ripete, ciò era ragionevole, giustissimo, come il passo dato dal mio amico, e da me sconsigliato, era stato soverchiamente arrischiato e quale poteva suggerirlo la gioventu inesperta. Ma chi non ha mai amato, solo può ignorare qual fiera punta si fosse questa pei due nostri amanti, i quali benchè desolati per un sì riciso rifiuto, invece di deporne il pensiero, ne trassero argomento di viemaggiormente accendersi , e giurarono di non appartenere giammai ad altri per volgere di casi umani; anzi Bellini si valse di un talfatto come di sprone maggiore alla sua carriera. Garantito da una legge che conseriva a quel giovine del Collegio che fosse provetto nella composizione e capace di musicaro un libretto, il diritto di scrivere una cantata od un opera in un atto pel teatro del Fondo o di San Carlo (1) . Bellini

<sup>(4)</sup> Il Duca di Nois, inclinarento degli alumni del Collegia di musica, como governantore dollo stesso, con popera locamieragli di alta sua carica di soprintendente generale di tatti i tentri e apetitacoli di Napoli, ebbe la filica idea, è che portò a compinento, di consecure nel contratto che il Real Governo; per lo mezzo della Soprinarente and contratto che il Real Governo; per lo mezzo della Soprinarente and contratto colli impresario dei Reali Teatri, nell'asseguare la ristusta dottriaco pel lattor, incorregimento e boun andonento di escu un articolo così concepto: « L'impresario dei Reali Teatri, quai quai avolta. Il Gollegio di Musica portà presentare un giorne di mono positre nila portato gia cinentarsi a scrivero per un piorne di gran erale una caraferi col un aposta; il un anto pel Testo del Fondo.

per la mediazione del duca di Noja ottenne dall'impresario Barhaja di scrivere invece un' opera in due atti per la gala del 12 gennajo 4826, posposta poi per l'altra del 30 maggio dello stesso anno. Bianea e Gernando fu il soggetto secito, e Bellini dominato sempre dalla ferma idea di userie dalla

e per quello di San Carlo, ai obbliga di scritturarlo col compenso a « titolo di gratificazione di ducati 300, e più fornirlo di un libretto « di valente poeta. » Senza parlare delle passate epoche, perchè non posso con precisione asserire se Mercadante avesse scritta la sua Anateosi di Ercole e Conti la sua Olimpia in forza di un tal patto, sono nel caso però di dichiarare che in consegnenza di tale convenzione il Bellini scrisse la sua Bianca e Gernando, e Luigi Ricci la Cantata l'Ulisse, ch'ehhero lietissimo successo, in ispecie la prima. Dopo di essi l'alunno del Collegio che esordi nel Teatro del Fondo, che venne dono destinato sempre a tali esperimenti, fu Giuseppe Lillo che nel 1840 scrisse L'Osteria di Andujar. Di poi Gaetano Braga scrisse nel 1853 l'opera semiseria Alina. Venne gulndi Ernesto Viceconti che fece rappresentare l' Evelina nel 1856. Paolo Serrao scrisse nell'anno appresso il auo Giambattista Pergolesi, ed in nltimo Lnigi Vespoli diede la sna opera giocosa La Cantante nel 1858. Alla sua volta Claudio Conti , primo alunno del Collegio , nel 1860 doveva dare La figlia del marinaro; ma per le accadute vicende politiche, cambiato il regolare andamento di molte cose , abolita la Soprintendenza , ed in vece creata nna Commissione amministrativa e dirigente le cose de' Reali Teatri, questa credè concedere (nè so con quanto sano accorgimento) il Real Teatro del Fondo ad una compagnia drammatica, togliendolo senza plausibile ragione alla musica, e lasciando nna gran città , come Napoli , di quasi seicentomila abitanti , ed aggiungi poi al musicale, con non meno di otto teatri di prosa, ed un solo di musica (San Carlo), e questo aperto per soll cinque mesl, cioè dal novembre al marzo. Con nu atto tanto inconsiderato chiuse parimente le porte ai giovani alunni del Collegio di Musica, che nell'esistenza di quel teatro (una volta perduto il Teatro Nuovo perchè anche dato alla prosa) trovavano il solo mezzo come prodursi ed incominciare modestamente la loro carriera di compositori. Coerente a se stessa, la Commissione crede di non tenere più couto negli ulteriori contratti col nuovi impresarii di quell'antico patto, che pare favoriva tanto i giovani esordienti usciti dal Collegio di Musica che volenterosi e fiduciosi in un brillante avvenire si dedicavano all'arte difficilissima del compositore.

follà dei compositori e divenire un giorno distinto nell'arte sua, si pose al lavoro con tanta buona volontà e tanto fervore, che al termine di esso so ne dichiarava assai contento e così me ne parlava: « Questa Bianca, che ho studiato e scritto il neglio che ho pottuto, spero mi apporterà fortuna e mi aprirà la strada ad un bell'avvenire. Ah!

" tuna e mi aprirà la strada ad un bell'avvenire. Ah!

" quanto ne sarà contenta la diletta del mio cuore! Dopo

" il successo, se Dio lo benedirà, rinnoverò le istanze per

" il successo, se Dio lo benedirà, rinnoverò le istanze per " ottenere la sua mano, e spero che non la vorranno negare " a chi trionfava in San Carlo: vedremo!!"

La Bianca e Gernando ebbe in fatti un pieno successo: gli applausi che riscosse furono unanimi, spontanei e davvero incoraggianti; ma non per questo però si smossero menomamente i genitori della Maddalena, che al Marsigli, il quale di bel nuovo riprese le antiche trattative, diedero per la seconda volta un formale rifiuto, replicando le stesse ragioni di prima. E siccome il Marsigli discorreva di speranze future che accennavano di essere splendidissime, quelli mostrarono avervi ben poca e ben limitata fede. Mi ricordo che Bellini aspettava con me l'esito di questo messaggio, e si può credere con quanta ansia; ma appena che comparve il Marsigli, la sua squisita intuizione gli fece leggere sul volto dell'amico, sebbene questi cercasse di dissimularlo, il risultato fatale. Io lo vidi impallidire alle parole di lui che gli confermarono siffatti timori; lo vidi tutto tremare; ma la fortezza dell'animo suo ripigliò ben presto il disopra, e mi assicuro, stringendomi la mano, che avrebbe perdurato e

Stavano così le cosè, allorchò gli venne, non saprei se bene o male a proposito per la sua passione, la proposta del Barbaja di serviere per la stagione autunnale una grande opera alla Scala di Milano, dovendo, in caso che accettasse, partire sollecitamente con Rubini per quella città. La voco della gloria non poteva non risvegliare grandissima eco in quell'animo: esultante egli accettò, tutto fiducioso che la via della gloria sarchie stata per lui altresi quella della felicità in annore. Si potrà comprendere quanto soffrissero quel due cuori virtuosì in quella erada separazione; la quale essi ercelevano di poea durata, mentre nell'eterno tibro del destino stava seritto dover ossere ren sanna!! Mille furono le iromesse di fedeltà, mille i giuramenti che si scambiarono. Bellini potò rivedere la diletta del suo cuore, e per quanto egli avosso fede di riuscire nel suo intento, il pianto che versarono in quella circostanza fu dirotto e lacerante. Istallatosi a Milano, Bellini cominei di proposito e seria.

mento ad occuparsi della sua carriera, ed il melodramma del Pirata che aveva incominciato a musicare era il suo primo pensiero del mattino e l'ultimo della sera; egli non viveva che in quell' atmosfera di ansie, di palpiti, di timori e di speranzo, che non mai vanno disgiunti da chi vuole ad ogni costo riusciro un grande artista. Pur nondimeno il carteggio colla Maddalena in Napoli perdurava sempre : ma nure questo subi le consucte fasi. Fu di entusiasmo daprincípio : più ragionevole di poi ; di persuasiva e di rassegnaziono in appresso; ed in ultimo accusò una quasi freddezza.... Come si comprenderà, il gran trionfo del Pirata. se aveva fatto concopire alla donna le più liete speranzo. aveva 'per parte dell' uomo, o a dir meglio dell' artista, dato it primo tracollo a precipitare dal suo picdistallo quell'amore che si cra annunziato sfidante il tempo e la fortuna. Bellimi divenne tranquillo; dalle sue lettere si rifeva ch'egli ragionava più che amava , e che in lui il posto che prima occupava l'alnore era stato surrogato dall'assai più ardente passione per la gloria. Nè potrà esserne biasimato: l'Europa intera lo ammirava, ed egli era divenuto l'irresistibile simpatia di tutti quelli che già vedevano in lui un novello astro prossimo a sfolgoraro nell' orizzonte musicale.

Non ricordo precisamente per impulso di chi, in Napoli, si rinnovellassero le già fallite istanze presso i coniugi Fumaroli; ma probabilmente lo furono per mezzo del Marsigli,

premurato forse dalla povera Maddalena. Questa volta non era più l'antico che metteva in rilievo i meriti dell'altre; era la fama dalle cento trombe che rimbombavano e ben forte; si comprenderà pereiò che i parenti vi assentirono subito, e ohe il Marsigli osultante scrisse a Milano al Bellini; - ma non poteva in più malangurato momento giungere una tal proposla. Essa trovò il Bellini tutt' altro cho entusiasta ! Pure ei non volle rispondere immantinenti, e restò per qualche giorno indeciso sul da fare; ma finalmente la volontà la ragione furono più forti del residuo della sua passione . e per un miracolo di energia, prese la ferma risoluzione di rispondere negativamente all'offerta che gli veniva fatta. En la maschia idea di consacrarsi esclusivamente all'arte sua?... Fu perchè in quel cuore: l'antica fiamma si andava estinguendo?... Probabilmente l'una e l'altra cosa!, e quost'ultima principalmente; la storia del cuore umano è sempre la stessa! the stay of the party of the late

Non manco pertanto, il meglio che gli riusel possibile, di motivare il rifinto, adducendo i scriissimi doveri che al'imponeva la sua cangiata posizione; ma era indubitato che il enore di Bellini taceva quando così ragionava. Non fu così però col cuore della povera Maddalena: nol percorrere il foglio ratale, esso sanguino di cento ferite, nè lo valsero parole consolatrici. Ma educata com'era stata a nobili e generosi sentimenti e dotata di una bell'anima; colla calma della più sublime rassegnazione finl per trovaro un qualche sollievo, riflettendo all'avvenire che si preparava innanzi al suo Bellini; e quando si toccava nella sua famiglia di un tale argomento, montre altri biasimava il maestro assente, ella in vece giusto e valevolissime sosteneva le ragioni esposte nel rifinto di lui. In pari tempo si dichiarava contentissima, non di dimenticarlo, chè non l'avrebbe potuto fare giammai, ma di cederlo alla sua crudele rivale, a quell'arte che già aveva cominciato a dargli gloria, onori e fortuna. Come sì disinteressati e delicati sentimenti onorassero quella cara gio-

vinetta, non seconda ad altra per bellezza, intelligenza e squisitezza di modi , Bellini il capl; e non saprei dire se per giustificarsi, o per serenare alquanto la povera derelitta, le scrisse lettera ricolma di affettuose parole, che ella lesse versando bellissime lagrime, e gelesa custodi per tutto il resto di sua vita, perchè in essa promettevale di non isposare mai altra donna (debolissima consolazione per chi ama e soffre), ed assicuravala che le sele rivali ch'ella poteva temere nell'avvenire, non sarebbero che le sole sue opere. Fu gioja però di corta durata. La Maddalena, sotto l'impressione di una cupa malinconia e preoccupata sempre dell'antica sua passione, ogni giorno deperiva nella salute, sino a che ful col soccombere vittima di lunga e penesa malattia. Ella fu compianta da tutti quelli che l'avevano conosciuta e da quanti la ricordavano giovinetta piena di vita e di belle speranze e dotata di rare virtù. La sua morte scosse Bellini : ei ne risenti vera tristezza, tanto che da Parigi, in data del 7 giugno 1835, mi scrisse la seguente lettera:

" Carissimo Florimo " La prematura morte della povera Maddalena mi ha spez-" zato il cuore, e la sensazione lacerante che nell'anima mia " produsse l'infausta novella è più facile a comprendersi « che descriversi : leggendo la tua lettera ne piansi amara-" mente la perdita. Quante passate cose mi sono ritornate " alla mente! quanti ricordi! quante promesse! quante spe-" ranze!! Come tutto è passaggiero in questo mondo di fan-" tasmagorie! Che Iddio riceva la sua bell'anima nell'eterna « sua gloria: la terra non era degna di possederla: le a poesie che tu facesti scrivere espressamente per la lutu tuosa circostanza e che vestisti di tristissima musica mi « piacciono assal tutte e due, e dalle lagrime che ho versato " canticchiandole tra i singhiozzi, veggo pur troppo che il mio " esulcerato cuore è ancora suscettibile, se non di amare « più, di soffrire certo.... Basta!! non voglio affliggerti dav-

.

" vaulaggio: fammi serivere una poesia dallo stesso autore
delle Due Speranze, analoga alle rare virth ed alle tenerezze della Maddalena, elne io la musicherò, e così dobedirò con piacere a chi per essa desidera un canto mio
" alla sua memorla dedicato. Fa che sia di risposta alle
" Due Speranze, perchè certo allora sarà tenera; e fa che
io parti alla sua anima bella. Addio, caro Florimo: la
penna mi cade dalla mano e le lagrime n'impediscono
di proceguire.

Riama Betthu.

A tanta sventura lo non potevo restare freddo spettatore: forza irresistibile fece anche a me rendere, il debole tributo di lagrime, e poche donno infatti lo meritavano del pari. Pregai perciò l'egregio signor G. Morelli, amico pure egli del Bellini e dei Fumaroli e dolente anche egli per tanta «sentura, di serivere dei versi adatti alla luttuosa circostanza. Ei gentimente me li favori, edi oli municali in forma di Romanza che dedicai e mondai subito a Bellini. Riporto qui appresso questi versi. Il mio anico mi rispose, como si è visto di sopra. Disgraziatamente i suoi funesti timori si visto di sopra. Disgraziatamente i suoi funesti timori si

avverzone I La poesia sh'egli disandava allo stesso autore di risporta allo Due Speranze, non gli giunso in tompo; a contare quasi dal giórno che a ma' seriase da Parigi, un morbo erudele lo celso, il quale quattro mesí e mezzo più 'ardi devera tronerno è giovanisimi anni; sicobè il delicato pensiero di scrivere un conto alla memoria, della Maddalena scese con lui nella .tomba.

Non vi ha una certa fatalità nella semplice storia che he

" IN MORTE IT - I was trans MADDALENA FUMAROLI 1000 - 1 -PAROLE DE G. MORELLI ricon almanido ... or location which by the T. A. . . . . . . FRANCESCO FLORIMO. MIL ONOR 11 1..... All critiques a logal to L ver S Let occia, non-ispanie de la companie de for " Mia prima spemel o roseo elimpio Il oro . Sogno di prima etade, in add .com.) : 13 Dal cor cadesti rapido, un ileguo i nous " Qual fior recise cade, juste .... from odd a Ahi! trista è la memeria e dell'antiquos e D' un bene che passò; el avertenire, atmat A Tristissima è la storia col aliditainosti ettili Che a me il destin segno, or a control il Proguit perció l'egrégio elguet to .... ... r. del Belligd o dei Fuguareli 49 steate at \_\_\_ ( ers, di aprincee dei verse identi lle les-Te vidi, e festi, o giovine, olassiline, De' pensier miel desig. ... bale ed a Ma a te un sentier di gloria In suol lontan si aprio,

E mi lasciavi.... e grande. . . . Il nome tuo si udl,

Fulgor l'astro del di

---

Sul vanni del tuo genio

L'amor mio ti seguiva;
Fido al partir, partivasi;
Fido al redir, rediva;
Ma tu.... al Sebezio lido (1)
Se a me ritorni ancor,

Senti di gloria il grido, Ma più non senti amor.

Misera! e vivo?..., in tenebro
Di morto omai mi avvolgo:
Uomo fatale, ascoltami,
Altra speranza io volgo;
Se all'urna un mesto casto
Da te s'innalzerà,
Eternamente piante

Il fato mio sarà.

# Il trasporto delle ceneri di Bellini a Catania

Il signor Arturo Pougin, nel riportare la deliberazione del Municipio Catanese circa questo trasporto, decretato al 28 maggio 1805 e non ancora effettuato, dice d'ignorare il per-

<sup>(1)</sup> Si alludo al ritorno di Bellini in Napoli nel gennaio del 1831, dopo l'andata in iscena della Norma in Milano.

chè di una tale trascuranza. Mi permetterà di supplire a questa lacuna.

La guerra che sopravenne in Italia nell'anno 1866, ed il colera che ci afflisse per ben tre volte consecutive, menado pei particolarmente strage appunto in Sicilia, ne Catania venne risparmiata, fecero di necessità mettere da parte una tale disposizione, che non poteva certo aver luogo se non in momenti sereni, o quando gli animi fossero del tutto tranquilli. Come ho detto precodentemente, a capo di questa deputazione era stato destimato il Pacini, il quale, avender Messa da eseguiris in quella circostanza, non maneva, attivissimo comiera, di fare continuo istanze, ripetendo qualchevolta con un sortriso, e sovente con serietà, affectimenci, altrimenti non suremo più a tempo, ed alludeva alla sua età che si andava aggravando ed alla morte che poteva colpirlo; come pur troppo disgraziatamente avvenne.

Anche a me lo diceva tutte e due le volte che, si nella fine del 1866, come nella primavera del 1867, venne a tro-varmi nel Collegio di Musica; anzi con quella premurosa cordialità che lo ha sempre distinto, mi faceva istanze di far parte della deputazione, non volendo, come egli diceva, menomamente scempagnarsi in tale solemissima cerimonia dal più grande amico del suo compatriola. Di tutte queste istanze è stato testimone il sig. Ruffaele Colucci, che legato in affettuosa amicizia al Pacini, non le ha abbandonato un istante nelle due ultime volte che il medesimo è stato in Napoli.

Anche il Colucci avrebbe (atto parto della deputazione in qualità di segretario e narratore dei fatti medesimi (1).

(1) Passionato dell'arte dei saoni, ed intelligente apprezzatore di composizioni musicali, come fanno fede i varii suoi scritti pubblicati in gran parte dei giornali d'Italia, ji Colosci la predicito e difeso scupre la musica italiana, specialmente in questi ultimi tempi in cui è à tutti vono cercato di farei spoprifare dal gueto termiero. A pro-

Tornato nella sua villa di Pescia, il Pacini, rinnovandomi le istanze per mezzo del Colucci con cui ordinariamente corrispondeva, e saputo che io doveva recarmi a Parigi per visitare il Rossini, mi prego di voler passare, sia nell'andare che al ritorno, qualche settimana con lui, per rinnovare la memoria dei nostri anni giovanili, e discorrere del come menare a termine questo fatto del trasporto delle ceneri del suo concittadino e mio amico: ma io che avevo divisato di recarmi da lui al mio ritorno, nol potei a causa di fieri dolori reumatici che mi presero fin da Marsiglia; Il buon Pacini intanto mi aspettava; qualche mese dopo udivo la funesta notizia della sua fine, pur troppo impreveduta e dolorosa! Si comprenderà che dopo questo fatto, il progetto del Municipio di Catania è rimasto più che mal paralizzato. Bisognerebbe adesso rinnovarlo e scegliere altra condegna persona da porre a capo della deputazione; del che non dubitiamo che si occupi Catania, certamente riavutasi dei danni non lievi, che, come dicemmo, le stragi del colera le hanno pur treppe cagionate.

posito del Bellini, rammento sempre un sonettò che fa dal nostro amico scritto nel 1847 nella stanzetta del Collegio ove dimorò questo compositore. Eccolo.

Bellini, amice genle, a co il Celesti
Gil areani discelle dell'armonia...
Che dell'omo lenire i mal sapesti
Col lashame di cara melodis,
Oh quali mai e quante or tu ridesti
Rimembrane gentii nell'alma mia;
Quest'alma, che bearsi nei tuoi mesti
E temer' concenti opper vorril.
Perrobe no abbandonasti?..., abl' se dell'Arte
Che tu arricchivii di si dole leniri di di
Torna o Bellini a consolerare il core;
Che se mostro destino è pianger sempre,
Almeno teco piangere mi amore!

#### Una dichiarazione intorno alla Stretta del finale del Pirata.

Lessi non secza mia sorpresa nel Giornale il Trovatore di Milano — 19 luglio (Necrologia dal car, Carlo Conta) il seguente brano, cui risposi compiutamente per mezzo della stampa, ed in una lottera che è riportata in appendice (1).

"Un caso che pochi sapranno, e che ci viene narrato da un amico nostro, al quale il Conti ne fece la confidenza, è cho la stretta del finale del Pirata non è di Bellini, ma di Conti, al qualo l'autòre della Norma trovandosi impieciato, atra ricorso "

Amicissimo come in cibil la fortuna di essere tanto di Belliui che di Conti, non certo per parleggiare più per l'uno cho per l'altro, ma solo in omaggio alla vertita, espongo le mie ideo sul proposito, ne intendo perciò entrare in liti od in polemiche con chicchessia, perchè ognuno bibero di pensaro come meglio gli accomoda, ed ancho io mi crodo libero di pensarla a modò mio.

Il Maestro Carlo Conti appunto nel 1827 trovavasi in Bonna a comporre per quel teatro Valle le due opere semiserio intitolate L'Innocente in periglio e L'Audacia fortunata , che ebbero splendido successo ; indi recossì a Napoli, poichò era impeganto a serivere Gli Aragonesi che Geo rappresentare sulle scene del Teatro Nuovo nel dicembre dello stosso anno. Contemporacamente Bellini, partito da Napoli il 5 aprile 1827, trovavasì nello stesso tempo in Milano, intento a serivere per la siagione di autumo H Pireta pel Teatro della Scala. Il che stabilito, mi sembra illogico supporte che Bellini ricorresse ad altri per ben pea cosa, la stretta di un finale, dopo avere condutto a termine la sinfonia e tutto il primo atto del Pireta: ciò e composta la bellissima introduzione; quella famosa cavatina che fuora on nelbi-ma introduzione; quella famosa cavatina che fuora on nelbi-ma introduzione; quella famosa cavatina che fuora non elimano.

<sup>(1)</sup> Vedi Appendice n. V1.

l'equale (e sono 40 e più anni che fu scritta) Nel furor delle tempeste; il felicissimo coro dei Pirati, nuovo per melodia, forma, condotta ed effetto teatrale, che fin dalle prime sere incontrò tanto il favore del pubblico; poi il gran duetto tra Imogene e Gnaltiero, il cui recitativo solo vale a caratterizzare un gran genio 'nell' arte, o l' andanto è uno dei più begli squarci di declamazione cantata del teatro moderno, che regge ancora, se pure non ha il primato, fra tutti gli altri dello stesso genere che furono creati dono: e finalmente, senza parlare dei pezzi di minore importanza cho compongono il primo atto, dico solo dell'adagio del finale (1), il quale bello per novità di concetto drammatico, per felice disposizione ed intreccio delle voci nel loro insiome, per eleganza di stile, è lavoro che ogni maestro sarebbe contento di averlo scritto. Fin qui Bellini fu felice nella sua creazione; arrivato poi alla stretta del finale, la musa pare che l'avesse abbandenato, per modo che si trovò impicciato, e non sapendo come procedere alla fine, prese il disperato partito di ricorrere a un altro, ch'era il Conti. Non sappiamo ove questi allora si trovasse, se in Roma od in Napoli; è sembra giusto che Bellini dovesse spedirgli ancora la poesia, almeno quella del primo atto, acciocche il Conti potesse scrivergli musica adatta al soggetto, alla situazione drammatica ec. ec: ec.; e che scritta questa, quasi a rigor di posta, del pari glicl avesse sollecitamente mandata, dovendogli premere in questo caso più la condizione in cui trovavasi Bellini, che la propria, secondo noi molto più impacciata, 'di comporre cioè due opere per Roma ed una terza per Napoli a termine fisso. Aggiungasi ch' egli, il Conti, doveva non comporre secondo il proprio genere o stile, bensl imitare Bellini; e dite

<sup>(1)</sup> Questo adogio autografo di Bellini, che a no mando prina che l'opera fosso adota in iscena, come aver l'abitudine di fare dei pezzi che componera ed ai quali dava importanza, fin da me donado como preziosa cosa all'ottimo amico, egregio dilettante e celebre sonatore di violoncello cav. Federico Benfaele.

poi se tutto ciò regge alla critica più infima, al buon senso più elementare.

Ma l'amico del Conti non bada a queste miserie di ragionamento; secondo lui, Bellini ebbe la velleità di far passare per propria la composizione che non era tale, e di lasciare il mondo musicale per 40 anni in siffatto inganno: ma siccome le maschere o presto o tardi debbono cadere, il pubblico è ora in grado di conoscere il vero pel semplice asserto del sedicente amico del Conti, cui questi avrebbe fatta la confidenza, e che si credette in dovere di renderla di pubblica ragione immediatamente dopo la sua morte. Così avvenne : perchè cessato di vivere il 10 luglio, appena venuto in cognizione di siffatta perdita, il sullodato amico, che per modestia vuol serbare l'incognito, si diede la massima premura di fare la gran rivelazione al direttore del Trovatore di Milano, che la pubblicò il giorno 19 detto, e ciò senza scopo alcuno, se non quello di cicalare a caso, oppure di far torto alla memoria di Bellini, mostrandolo capace di far credere cosa sua quello che era roba di altri. Per la fama di un maestro così celebre, sono questi veri colpi di spillo, non altro: ma tanto, questo potevasi fare, e questo si è fatto. Nè era il caso di giovare alla riputazione del Conti, che non ne aveva mestieri ; bensì il vero modo di mestrarlo vanitoso e sieale amico, quale non era, tradendo un segreto, che se fosse stato vero, avrebbe dovuto custodire . . . . . . . .

A fare spiccare meglio il nostro argomento, poniamo questo ragionamento: Ammesso che Bellini fosse ricorso al Conti per avere da lui la stretta pel suo finale del Pirata, certo non è per questa stretta, che come musica è passata senza biasimo e senza lode, non è per questa stretta, dico, che il Pirata chebe quel gran successo che chbe; come l'egregio maestro Conti non fu certamente per quella stretta (ammestre Conti non fu certamente per quella stretta (ammetato de fosse sua) salutato dal mondo artistico come uno dei più dotti contropunisti dei nostri tempi. Bastavano alla sua fanua le opere che compose, e tra queste Misantropia c

Pentissento, Olimpia, Giovanno Shore, Gli Aragonezi in Napoli, che se non si rappresentano più, saranon pur sempre consultate dugli studiosi con rispetto e considerazione, o resteranno sempre come lipo di ben fare. Ozioso dunque resterebbe lo sforzo del suo sedicente anico in volere aggiungere altra fronda d'alloro alla sua corona artistica, ingemmandula con la stretta del finate.

Nè questa diceria ha potuto partire dall'illustre compositue testè defunto. Nessuno più di me conobbe il Conti: di Belliai fu amicissimo, e fummo condiscepoli in Collegio quando Conti faceva da macstirion vostro: ma oltre il suo gran aspere musicale, io nel corso della mia vita non conobbi alcuno più gentile, più cortese e più unile di lui: medesto senza ombra di vanità, ammiratore sempre e non mai dispreglatore degli altri suoi colleghi, adorno insomma di quante possano dirsi belle e rare qualità, non avrebbe, non dico detto cosa non vera, ma nemmeno rivelato un segreto che avesse potuto far totro a Belliin.

Tutto al più il Conti avrà potuto dire che Bellini avesse a lui rubata quella idea, che poi adattò per la strette nel finale del Pirata; e ciò non farebbe aleun torto a Bellini, perchè ove è il nasestro che non ha preso o violottariamento involontariamento involontariamento involontariamento involontariamento ileve degli altri per giovarseno per la propria musica? Ed a tal proposito diceva il vecchiò Zingarrelli, che as escistesse un codice per punire de un tribunale per giudicare tutti i realt di furti musicali, non vi sarebbe comossitore che non meritase la prizione ed i ferri.

Ma tutto ciò è ben lungi dall'asserzione che abbiamo preso a combattere, come chi ha fior di senno è nel caso di vedere.

In ultimo osservo che la famosa stretta in questione, che comincia con un assolo d'Imogene rinvenuta dal suo shalordimento, e con un'agitazione crescente, prorompe a dire:

- " Ah! partiamo; i miei tormenti
- " Sien celati ad ogni sguardo;
  - " Temo, avvampo, gelo ed ardo,
- " Gonfio in sen mi scoppia il cor.

Or questo non è che un pensiero di 34 batture, dopo il quale attacea un crescondo nell'orchierta assieno col eror e gli altri attori, i quali qui si limitano a far da secompagnamento staceato al motivo dominante, che pure è lo stesso del crescendo della sinfonia. Dal che sembra, e non mi par dubbio, che la meth. della attetto cri già stata fatta dal Bellini, perchè messa nel crescendo della sinfonia, dunque non crano che quelle 34 poverè buttate che Bellini era impacciato a trorare nella sua fantasia il

Ed osservando bene le medesime, chi in esse non avverte il pensiero melodico del Bellini, la sua naturale tendenza ai modi minori, la sua maniera spontanea e facile di modulare? ...... Si ponga questa stretta vicino a quel brano della Straniera: a Or sei pago o Giel tremendo, » ed ognuno si convincerà se Bellini o Conti sia stato l'autore dolla stretta finale del 1º atto del Piratu. Ma se Bellini incagliò nella stretta del 1º finale, ben più difficilmente poteva andare innanzi e comporre, il 2º atto; invece, niente di tutto questo, ed il 2º atto del Pirata rivaleggia col primo in ispirazione e abilità. Il grazioso coro di donne, il bel duetto tra Imogene ed Ernesto, il magnifico terzetto il cui andante a canone basterebbe solo a fare la riputazione di un maestro, la scena di Imogene che servì di poi guasi a modello agli altri compositori che si trovarono in situazioni simili . ed in ultimo, pour la bonne bouche, la famosa scena finale del tenore Tu vedrai la sventurata, preceduta da altro coro. la quale rese celebre Rubini, nuova veramente per condotta, per purità ed eleganza di melodia, per sublimità di effetto, e che finora è rimasta anche unica nel repertorio dei tenori, mosfrano che l'estro del giovine compositore si trovava in tutta la sua freschezza e nella piena sua potenza (1).

<sup>(1)</sup> A proposito di questo Pirata, ora mi cade sott' occhi una lettera che Bellini scrisse ad un suo zio in Calania, colla data di Milano 29 ottobre 1827, la quale credo interessante qui riportare. Il let-

La smania degli aneddott, specialmente in fatti artistici, è oggi una vera epidemia. Capisco bene che i giornalisti ne debbono inventare; ma sarobbe pur necessario che non eccedessero la misura delle invenzioni permesse.

tore terra presente la giovanezza del maestro, e ne scusera perciò l'ingennità e l'espansione.

#### " Caro Zio

« Gloisca in uno al mlei genitori e parenti; il sno nipole ha avuto la sorte di fare tale incontro colla sua opera, che non sa esprimerlo : nè ella, nè tutti i miei, nè io medesimo potea lusingarmi di tale esito. Sabato 27 corrente è andata in iscena; dalla pruova generale di già si era sparsa la voce che v'era della buona musica; dunque suona l'ora che mi chiamava al pianoforte, comparisco, ed il pubblico mì riceve con grandi applausi; incomincia la sinfonia, la qualo piaeque assal assai ; l'introduzione formata da un solo coro . il quale l'hanno detto nn poco male: ma, come succede, in mezzo ad una tempesta, il pubblico non se no è accorto; ma alla fine pochissimi applansi. La sortità di Rubini, qui furor tale che non si può esprimere, ed le mi sono alzato ben dieci volte per ringraziare il pubblico. La cavatina della prima donna, pure applaudita; dopo, nn coro di Pirati con l'eco, il quale ha fatto un piacer tale per la novità d'aver imaginato l' eco così bene e poi infine entrando dentro le scene cantano sempre per altre 30 battute e diminuendo sempre le voci con altra orchestra che sta combinata sul palcoscenico tutta di strumenti da fiato; tutto ciò fa nn effetto tale, ed ho riscosso tanti e tanti applansi, che m' assall per la gran commozione di contento un pianto convulsivo, che appena potei frenare dopo clique minuti; segue dopo una scena e duetto di Rubini e la Lalande, che alla fine il pubblico gridando tutti come matti, banno fatto un tal fracasso che sembrava un inferno; dopo segne la cavatina di Tamburrini, la qualo sebbene applaudita, piace poco: in fine attacca ll finale, ed il largo è stato stimato molto per lo gran lavoro d'arte, e facendo pure effetto pel canto priucipale, che fu applaudito molto. Cala il sipario, e si figuri gli applansi, e quindi chiamandoml fuori il palcoscenico, mi presental e ricevei l'aggradimento generale di un si colto pubblico, il quale dopo di me chiamò fnori pare tutti i cantanti. Incomincia il 2.º atto con an coro di donne cho ho ben armonizzato; ma non essendo bene eseguido, perché le donne son poche e stonano, passò freddo. Attaccò

È vero che il buon senso dei lettori finisce col riderne più che col confutarii; ma è sempre una profanazione arrecata alla memoria di artisti celebri, e questa dev'essere per tutti sacra, anche per gli aneddolisti di professione.

un duetto tra Tamburrini basso e la Lalande e piacque molto : poi segul un terzetto fra tutti i primi e feco furore ; dopo un coro di guerrieri ed è pure piacinto. Infine la scena di Rubini e quella della Lalande han fatto tale entusiasmo da non poterlo esprimere in parole, e la stessa lingua italica non ha termini come descrivere lo spirito tumultuante che investiva il pubblico , chiamandomi sul palco, e ful costretto per ben due volte usciro sulle sceno, come pure tutti i cantanti. Jer sera, seconda rappresentazione, gli applansi son cresciuti. e fui chiamato come la prima sera sul palco per tro volte; domani sarà la terza, perchè questa sera si fa nn atto del Mosè per riposo della Lalande: le dimostrazioni esterne del pubblico sono state queste; poi le rimetterò i giornali che usciranno dopo la terza sera, e conosceromo la critica cho si farà, ed il vero buono che distingueranno. Io sono all'estremo contento, perchè non mi aspettava tanta felicità d'esito; tutti questi onori mi saranno di spinta per progredire la mia carriera cen impegno, e ciò lo farò collo studiare. Darà questa notizia a lutti gll amici, se puro ne ho in cotesta. Frattanto non mi convicue di ritornare per ora in Napoli, se non prima fermo la mia opinione in questi paesi d'Italia con altre prove, o secondo le scritture che mi saranno offerte mi regolerò o le saprò dire le novità che m' incorreranuo. Tulti gli amici che conosco la questa, sono fnor di loro dal contento: essi mi dicono che loro speravano poco della mia composizione, perchè mi vedeano troppo modesto, e che questo carattere appartiene ai dotti vecchi, ed al glovani superbi quando appena credono di aver qualche merito; ma lo ho risposto a tutti cho l'educaziono avuta m' ha fatto conoscere prima della vecchiaia i doveri dell'uomo, e che perciò cerco di distinguermi con quel poco che vò, disprezzando l'alterigia figlia de' mediocri,

VINCENZO BELLINI.

(Qui per lacerazione dolla carta finisce la lettera, che è possedula dal Cicconctti, donatagli da Carmelo Bellini, fratello di Vincenzo). Alcane ceservazioni intorno ai giudisii di Adriano De La Fage su Bellini riportati nei numeri 7 e 8 del Giornale l'Art-Musical, Anno VII.

Non è vero, come pretese e scrisse il De La Fage, che nei giorni di gala e gran gala la Corte di Napoli assistesse alle spettacolo nel teatro san Carlo dal gran pulchettone; essa invece prendeva posto negli ultimi cinque palchetti di sinistra del secondo ordine, l'ultimo del quali terminava sul proscenio, ed era quello che per lo più occupava il Re Ferdinando le e dipoi i suoi successori. Il gran palchettone, situato sulla porta d'ingresso dirimpetto all'arco scenico, veniva adoperato soltanto nelle grandissime solennità, ed io che da quarant'anni frequento il teatro di san Carlo, le vidi cecunato solo allorchò ascese al trone Francesco I, quando vi sall il figlio Ferdinando II, nell'occasione che l'Arciduca Carlo (detto il gran capitano) venne a visitare la figlia Maria Teresa regina di Napoli , quando reduce dalla Sicilia l'imperatore di tutte le Russie Nicolò lo si fermò per qualche giorno in questa città , ed in ultimo quando ascese al trone Francesco II.

Circa la canata Issono (1), Bellini la serisso per le morre di un suo amico, e non già per la gola del 1825 in san Carlo, como è dotto dal Pougia al cape II del mo libro. Egli compose per la pala del 12 genazia, como è dette prima, la Bisnoc e Gersando, che messa in concerto con la Tesi, David e Lablache, per circostanze che era più non ri-cordo, fu diferita alla gala del 30 maggio dello stesso ano, e venne invece eseguita dalla Maria Lalande, Giamphettita Rubini e Luigi Lablache. Eligarelli tempo per la Bisnoca per la Bisnoc

<sup>(1)</sup> La musica di questa Cantata, composta per le nozze del signor Antonio Naclerio, andò dimenticata o dispersa: lo stesso non ne to udito più parlare,

e Gernando lo stesso sistema tenuto quando Bellini serisse l'Adelann e Salinia: persiste lin non voler redere la compositore, nodi calciarle libero nelle sue ispiria toni. Solipatole in ricordo che assisti tenatle tre ultime prueve in S. Carlo, e gli dicide, sulle generali, dei consigli come altra volja avan fatto con l'Adelann. È sonne londamento dinquei quel che si seriase, cise che quantoque (Deper fosse, debolissima, pere emergeava un quievette assisi notevole, nel quale; come in altri derain degni di attenzione; polivasi l'isonocere la umon maestra dello Zingarelli. Pellini non iscrisso questo spartito in Catania; bendi nel Callegio di San Sobastiano, ed era il primo ultanone maestrino (d.).

- Noi dimandismo sila nostra volta al signor De La Fage, se anche peggiandos i sulle sue semplici teorie e sapra lo regolo di secula si serebbespotuto dere eviluppo maggiera e cavare più gran partito da quella idea In mia mone elfin lu seò ded duotto della Merana, dell'illura Gasta Disco de inargenti; o pure da quelle Ah nos credes usirarii della Sonnambula, Qui la sece sua souse dei Puritari; dalla fraze del quantetto At e è carse umor talori della stessa opera, non cha

<sup>(1)</sup> Quest' opera applaudita in Najoli, o' della quale si fecero non mono di 80 rappresentationi, ebbe poi gran successo di finantismo quantio Bellini, gioginogendo di lati quattro movi pessi, la dicela per Espectura del movos testes Carlo Folice in Genova Lanne 1688, anni tri for Topera della stapione, con la quale si apri e si chiuse il testro. Milano ottenne anche buon successo. Come danque con riproversole leggerezza si è pointe dicharrare del-dellatismo un'opera antironata di suffragio dei pubblici, tatto altre che indulgenti, el Napoli, Genova e Milano ?

dal finale dell'atto 2º della Norma, da quello della Sonnambula, dal quiptetto della Beatrice di Tenda; o da moltissimo altre che per brevità ometto. Se sulle teorie espresse dal De La Fage avesse Bellini da prima fatto udire questo vergini idee « e dope aver fatto-valutare la grazia, il valore c " l'eleganza di esse, l'avesse abhandonato un istante; indi. « coll'alute di un artifizio ingegneso, condotte in una tona-" lità diversa : e dopo averle affidate ad una voce , fatte " passare ad una seconda, e finalmente noll'orchestra, distri-" buendole successivamente ad uno od all'altro strumento, « sia cambiando la tonalità, sia modificando le arnfonie; sia " variando il ritmo dell'accompagnamento, " ec. ec. ec.... allora sa il De La Fage che cosa sarebbe avvenuto?.... il genio che traspira o si manifesta in esse sarebbe rimasto soffocato dal pedantismo di scuola, e senza poi arrecar-loro il sussidio di alcun effetto. Persuadiamoci anelle una volta che tutte le idee nascono nella mente degli nomini calla forma che è la loro propria; e se è mea mente privilegiata che le concepisce, non ispetta al primo venuto di chiamarle dinanzi al suo tribunale e sottoporle alla propria sentenza. È quanto ha limpidamente veduto l'egregio Arturo Pougin. il quale, teguto conto di una così insulsa accusa, non ha esitate di proclamare le idee di Bellini u mudello di una senu tita declamazione, di verità, di saggezza, di emozione e 4. di sobrietà : basterà una sola di quelle frasi a comunew vere un intero pubblico e tenerlo sospeso e palpitante. " Ecco, continua il Pougin, " la sorgente sempre novella degli " effetti prepotenti ed inattesi di Bellini. " la arte l'ideale è lo scopo principalissimo, e la forma

la arte l'ideale è lo scopo principalissimo, e la forma deve essera adoperata in modo, che seuga aven nulla di sconcio, nulla che possa offendere la vista o forecchio, non mai aspiri, mercè un meccanismo artificiale, ad una qualunque siasi supremazia sullo stesso, svisando così il concetto primitto dell'artista. Chi nella forma ripone la sun massima cura, sacrificando anche in lieve parte l'ideale, vi presenta

un quadro il cui troppo studio, sia di disegne, sia di colorito, travisa e soffoca l'idea che in esso dovrebbe risaltare, la quale è il costante scope dell'arte. Ternando al nestro proposito, ha forse il Bellini mostrato, anche nelle sue prime opere, imperizia nello sviluppo di una frase melodica, o nel congegno delle parti di un tutto armenico? O che per caso i nostri sanienti critici volessere confondere le qualità che deve possedere un compositore di Trii, Quartetti, Quintetti e Sinfonio concertanti come ne composero Havdn . Mozart . Beethoven. Mendelsshon ed altri, con le qualità del compositore teatrale?... Bellini nelle sue opere è stato semplice, spontaneo, affettuoso, e sopra tutto chiaro; nen ha fatto che ubbidire al suo stile, che voleva del tutto diverso da quello dei suoi predecessori; sue esclusivo scopo era di animare i suoi personaggi di quel soffio sovrumano che scuote, commuove profondamente le fibre, più che appesantirli e farli scendere dal lero ideale con sudate combinazioni dette ed imponenti, apromute dalla meditazione di freddi armonisti e non figlie del genio. Infine Bellini fu quello che doveva essere; e se avesso adulterata la sua melodica natura mettendo in esagerata mostra le proprie teoriche, avrebbe perduto la sua individualità, e chi sa che non fosse risultato un compositore volgare, un meschino accozzatore di accordi. Dal che emerge questa considerazione, che coloro che hanno del buon senso, e sono scevri di passioni nel giudicare le cose umane. comprendene l'opera del genio e riconoscono in conseguenza Bellini: mentre i pedanti e tutti coloro che non possono comprenderlo declamano contro di lui.

Donizetti diceva sempre: Datemi idee nuove, ed ie vi dardnuovee opere. Egli comprendeva che non ci coccrrevane técrie o steriil precetti di scuola. Ed a tal proposito va ricordato che tianto il famoso nostro caposculala Francesco Durante, quanto i suoi allievi e successori Penaroli e Speranza, ed altri nell'arte musicale reputati sommi, non si avrecturarono mai a seriore opore teatrali, perchè si conoscerano privi d'idee originali: esempio che potrebbe citarsi per tanti e tanti altri.
Il signor De La Fago si assiso da dittatoro sul piedistallo della severa critica, ed in ciò poteva trovare, a seconda delle diverso opinioni, fattori e contradittori. In questa

ultima classe ci mettiamo noi , solo per quanto riguarda

Bellini , e ci lusinghiamo aver molti compagni : e non possiamo intendere come ci volesse anche assumere un carattere che dal secolo non è più consentito, cioè quello di prefeta. E tale ei si presume quando in tuono solenne dichiara che se Bellini fosse vissuto venti anni ancora , in nulla avrebbe guadagnato nell'arte, mostrando così di non comprendere la differenza che passa tra Bianca e Gernando, la Norma, la Sonnambula e i Puritani. Pur senza entrare in ulteriore disamina, e volendo ammettere, come ogni uomo di buon senso farebbe, che da ciò cho Bellini aveva fatto si potesse desumere quanto in avvenire avrebbe prodotto, io ho a riferire un altro vaticinio fatto sul conto di lui. Il profeta però sarà più accetto , giacchè chiamasi Gioacchino Rossini. Parlando meco un giorno del merito artistico di Bellini . egli dissemi: " Bellinl non giunse a conoscere tutti a i segreti della scienza musicale; gli restava ancora molto " da imparare; però ciò che non possedeva, coll'ingegno " di cui natura lo aveva dotato, coll' assidua applicazione, « e col pensiero fisso che lo dominava di uscire dalla folla " dei compositori, lo avrebbe acquistato nel volgere di due o " tre anni: quello però che possedeva, gli altri maestri non " l'avrebbero acquistato giammai, se Iddio non l'avesse loro a concesso, a E conchiuse dicendo; Bellini si nasce, non si diviene.

Fra questi due profeti io credo che la maggior parte dei lettori avrà, come me, la debolezza di preferire Rossini.

A quo to proposito mi giova riferire un aneddoto intorno a Zingarelli; il quale, vivacissimo per natura, molte volte voleva fare il critico, ne sempre si apponeva.

Conversando egli un giorno con parecchi uomini illustri di Napoli che a lui prestavano omaggio come il Nestore dei compositori viventi, cioè il marchese Basilio Puoti, il marchese Gargallo, il cav. Gaspare Selvaggi, Raimondo Guarini . Michele Baldacchini (giovanissimo allora e che a me narrò tal fatto), uscendo a parlare di Cimarosa, da tutti debitamente ritenuto un portento musicale, sentenziò altro non esser egli che un buon compositore; e che il Matrimonia Segreto era un'opera scritta bene sì, ma niente di più : opinione che por deferenza verso tant'uomo non venne combattuta come pure era giustizia. Ed un'altra volta parlando del Pergelesi, si permise dire che l'opinione di cui gedeva questo maestro era di molto superiore al suo morito; e che la Stabat era l'opera più incompiuta che potesse immaginarsi : poichè toltone il primo versetto Stabat Mater, tutto il rimanente era musica più comica e teatrale che sacra, aggiungendo che nello Stabat eranvi frasi che si trovavano nella Serva Padrona (1). Più di tutti i pezzi riprovava poi altamente l'ultimo, perchè diceva bene espresse le prime parole Quando corpus morietur, non già le ultime Paradisi gloria; ove a suo diro doveva trovar musica da esprimere il Paradisi.

Tutto ciò il Zingarelli, di fino spirito qual era, si permet-

<sup>(1)</sup> Vi sono nella musica frasi che hanno un carattere distinto per esprimere una passione; ma ve ne sono anche altro che variando nel tempi, e rinvenendo un accento diverso, possono prestarsi a situazioni fra loro totalmente opposto.

La frase adoperata da Rossini nell'aria della Catunnia del Barbiere, dove rende una viva ilarità, è adoporata da lul nel duetto finale dall'Otello, dovo esprime un istanto di orrore e di spavento che fa battere il cuore o i polsi.

Se il Pergolesi si sorvi di alcuno idee della Serva Padroma nello Stabel, comprese cho quello idee potevano piegarsi a quel sentimenti diametralmente opposti. Ma lo Zingarelli che non aveva il gende di Pergolesi e di Rossini, si appligitava nella sua critica alla sola parte materiale della comiglianza, e forse lo faceva cirito alla sola parte materiale della comiglianza, e forse lo faceva cirito alla sola parte

teva dirlo coi letterati; giacebe egli aveva la lestrezza, per imporre la propria opinione, di parlar di muica coi letteratura coi musicisti (d). Pure estrambe le volte seandalizzò il suo sapiente uditorio, ad onta che gli egregi uomini che ho citato appartenessero più ada classe degli eruditi che a quella degli artisti. Taluni paradossi saltano agli orchi di se s tessi.

Se ho citato questo aneddoto, non mi si accusi d'arriverenza verso il veneraudo musicipta e maeste mi; l'ho veluto solo riportare per mostrare, che quando, si eatra nel campo della critica, cicè del giudizio sulle pere del genio, ed in conseguenza dei più grandi uomini, bisogna sussidiarsi del più sottile buon senso e depurarsi da igni passiono, altrimenti anche possedendo il criterio musicari in sommo grado, come al certo lo postedeva il Zingareli, si arrischia di dirne delle marchiane.

Nei diremo al signor De La Fago: metrare mente finissima ed arguta è bose; appalesare qualcho sentimento il qualo sappia anche dalla lunga d'invidia o di poca competenza, non è la più bolla cosa certamente; e po altro è discorrere, altro è consegnare, e con pretensione, alla stampa le proprio sentenze. Si può scusare la avista del Zingarelli vecchio; ognuno, massime da vecchio; può acrec i suo quart d'Acure; ma potrà mai scusarsi la prospopea del De La Fago, tanto più che le opere ch'egli critica esistom, e tutti hanno modo di udirle e giudicarle, destinate come sono a vivere fin nei futuri secoli? Anche la critica morrà, ed esso saranno mai sempre moderne, perchè contengono quel vero bello, quel puro ideale ch' è di tutti i tempie di ntte le nazioni, nè va soggetto ai capricie della mode de alle vicissitudini del guato.

(1) Coal soleva dire Rossini di Ziogarelà. L'autore del Barbiere non ao la fa fare!! Giò non toglio del resto che Rossini non avesse in grando stima la copacità artisleza delle Zingarelli. Il gran Pesarese, si sa bene, per amore inanto all' epigramma, si lasciava egli stesso trasciame tanto o usuato in certe sue critiche.

L'amicizia die mi legava a Bellini non mi rende però entusiasta a segro di crederlo perfetto ed inappuntabile in tutte le sue composzioni; anche perchè uscito giovane dal Collegio (nel 1827), non ebbe che solo otto anni (morì nel 1835) di carriera teavale, e le sue opere , che nel numero sono quante le Muse, certo non sono esenti da difetti, perche la perfezione non ii può mai pretendere dagli uomini.

Degli appunt. fatti intorno a Bellini, io ho accettato quelli in che tute le persone dotate di squisito intendimento sono convenute. Qual ragione vi è mai di opporsi alla verità ? E la fama dell'autore della Norma viene ad ecclissarsi per questo ?....

Lo ripeto, quelo che mi spiace è il sentenziare a vanvera di taluni; ed in tiò vi ha evidentemente mala fede, giacchè si profitta della dicostanza di sua immatura morte, quando dicono che egli nen avrebbe mai raggiunto il pieno suo sviluppo; mentre sim alla sua ultima opera vi è un progresso costante, indisputabile. Ma perchè negare questa potenzialità di progredire solo in Bellini?...

Certo, gli altri telebri maestri non nacquero grandi, ma Io divennero a poco a peco col tempo e con la lunghissima esperienza; e solo sella testa ben limitata del De La Fage può entrare la puerile idea che il solo Bellini non lo sarebbe divenuto gianmai.

Cominciando dal somma Rossini, la sua Cambiale di Matrimonio (1810) vale forse il Guglielmo Tell?... (1829)-Una Follia, che Donizetti scrisse nel 1818, può mettersi al paragone della Lucia dei 1835 ?... - L'Apoteosi d'Ercole (1819) al Giuramento del Mercadante?.... (1837)-L' Annetta e Incindo (1813) alla Safo del Pacini?... (1840) - ed il San Bonifacio (1839) al Lon Carlos di Verdi ?... (1867).

Il genio solo non si acquista, perchè è dono di Dio; ma l'arte ed il sapere si guadagnano con l'osercizio, con lo studio, con l'esperienza, sicura e certa guida nelle opere umane.

Volendo poi leggere una pagina critica su Bellini, ogni

persona di buon senso non si atterrà a quella passionata, arrabhiata da sasunda del Da La Fage, ma hensa all'altra del l'erudito signoro Seudo (giudico ben competente in ciò cho concerne musica italiana) serisse sulle opere di lui e sul suo merito musicale. Lo credo doverla qui trascrivere in tutta la sua integrità, facendola seguire dalle assennatissime considerazioni che vi fece l'ogregio signor Pougia nell'Art musical, anno VII, numero 8 (24 gennaio 1867), e che ha riportate nel suo recente libro, detto di sopra. Sono modello di critica, ed il lettore guadagnerà in approfondirie.

" Nature fine et délieate, génie mélodique plus tendre que fort et plus ému que varié, Bellini échappe à l'in-

"fluence de Rossini et s'inspire directement des maltres du dix-huitième siècle. Il procède particulièrement de Paï-

" siello dont il a la snavité et dont il aime à reproduire

" la mélopée pleine de langueur. Cette affinité est surtout " frappante dans la Sonnambula, la partition qui exprime lo

a mieux la personalité du jeune maestro, et qu'on dirait être la fille de la Ning encore tout émue de la douleur maternelle.

" Musicien d'un instinct heureux, qu'une éducation hâtive n'avait pas suffisamment développé, Bellini ne trouvait pas

« seulement dans l'émotion de son coeur des mélodies exqui-

« ses et originales, mais il rencontra parfois des harmo-

a nies piquantes : parfois, oui, mais bien rarement; comme dans le beau quatuor des Puritani, l'ouvrage le mieux

" berit qu'il ait laisse. Son instrumentation généralement

faible, ne manque pourtant pas d'une certaine distinction ...

« Son oeuvre peu variée, d'un caractère plus élégiaque que « vraiment dramatique , se distingue par une déclamation

« sombre, contenue, où circule une émotion sincère; par « des chants peu développés, et qui n'ont pas la splendeur

a luxuriante de ceux de Rossini, mais qui vous remuent

" profondement , parce qu'ils sont une émotion réelle de l'âme, non pas les produits de l'artifice. Né dans une con-

" trée bienheureuse; l'oreille enchantée dès l'enfance par

" tree bienneureuse; l'oreitie enchantée des l'enfance pa

"les mélodies plaintives que redisent depuis de siècles les apatres de la Sicile; le coour rempli de cette méloneolie sercine que vons inspirent dans les pays aimés du soleil les grandes ondes du soir et l'horizon infini de la mer, a mélameolie dont on trouve déjà l'expression dans Théortite, dans quelques madrigaux de Gesurdio à u esticime siècle, mais sourtout dans Pergolesi et dans Paisiello; Bellini mèle les necents natifs de son génio méritional à la réverie, aux aspirations brumeuses et panthéistiques de la littérature allemande of anglaise, et il en forme un tout exquis, uplein de charme et de mystère. »

Al che il signor Pougin, che ha riportato il suddetto brano, risponde in tal modo: « La dernière phraso sent fort la divagation, et l'image de Bellini branuscu et pandhistica fera justement sourire bien des gens. Mais, cette fantasie mise de côté, le sentiment exprimé par Scuolo sur Bellini est très-juste, irès-sain et très-net. « E poi così finisco l'articolo: « Le meilleur élogo qu'on puisse faire de Bellini est qu'après trente ans ses chants émeuvent encore et qu'on ne peut les entendre sans verser des larmes. Combien d'artistes peuvent so flatter de toucher le cœur avec ettle puissance?»

### Relazioni fra Bellini e Donizetti.

Fra questi due grandi compositori vi è stata un'analogia di tempi, di fatti o di sventure. Non era per aneo cutrato in Collegio Bellini, che Donizetti aveza già composta la sua prima opera in Mantova, Una Follia (1818); nell'anno dopo, proprio uel tempe che Bellini fu ammesos aluono in San Sebastiano (1819), egli seriesse in Venezia il suo Enrico Conte di Borgogna, ce al alre quattro poi ne compose: Il Felegname di Livonia (Mantova 1820), Zoraide di Granda (Roma 1820). Romezia (1821), ottenendo in tutte felice successo.

Preceduto da bella fama, anche perchè educato alla severa scuola del Mattei e del sapiente Simone Mayer, venne in Napoli nel 1822 a comporre pel Teatro Nuovo.

La Zingara fu la prima e felice sua produzione, che annunzio e rivelo al Napoletani questo futuro grande ingegno. Il successo fu splendido e compinto: si ripete per un anno. e sempre con crescente diletto del pubblico, non mai stanco di udirla. Come è naturale, accorrevano altresì col resto del pubblico quei giovani che intendevano percorrere lo stesso arringo musicale, fra i quali non ultimo il chiarissimo macstro Carlo Conti , che un giorno disse a Bellini ed a me : a Andate a sentire la Zingara di Donizetti, che io ammiro " tutte le sere e con effetto erescente; e tra gli altri pezzi " troverete un settimino, che solo un allievo di Mayer noa teva e sapeva fare. » Noi vi andammo subito; ed il settimino in parola, pezzo culminante dell'opera, fu quello che fissò l'attenzione e l'ammirazione di Bellini, che cercò subito di averne copia, studiandolo e sonandolo tutt'i giorni, tanto che restava inamovibile sul loggio del suo cembalo. Indi a poco pregò e premurò il Conti di presentarlo a Domizetti; e rammento che il giorno che avvenne tal presentazione, fu giorno di festa per Bellini, che ritornando dalla visita, mi diceva ancor tutto entusiasmalo: " A parte il grande r ingegno che ha questo Lombardo, è pure un gran bell'uomo, " e la sua fisonomia nobile, dolce e nel tempo stesso impoa nente, ispira simpatia e rispetto. » Sono sue precise parole che ricordo ancora.

Tracorsero degli anni: Rellini continuò i suoi etudii in Collegio, e quando nel 1825 fece rappresentare la sua prima operetta nel teatrino del Collegio (Adelono e Soletini), tra il pubblico applandente trovavasi Gactano Donizetti, che appena termino lo spettacolo ceres sul palocesenico ad abbracciare il giovinissimo autore, dicendogli parole si lusinediere da commonorelo sino alle lagrime. Bellini (i o ero presente) divento mito dal contento, voleva beciargii la mano;

ma Donizetti lo riabbracció con trasporto, con vera effusione di cuore, e con solenni parole gli pronosticò grande avvenire. Questa sentenza a caratteri d'oro fu scritta nel libro del destino.

Nel 8385 Donizetti scriveva Olto mesi in due ore al Teatro Nuovo e Bellini Bianca e Gernando per San Carlo, ed a me ripetea sovente: « Ho da vero paura, caro Florimo, di « scrivere un' opera nello stesso paese ove scrive un Donizetti: o sì poco esperio nelle composizioni teatrali, ed « egli che tutta Italia saluta meritannente ogregio maestra.» La Biance cibbe gran successo, ed clogi ed applausi cibbe equalmente l'opera di Donizetti.

Fu questa l'ultima volta che si videro in Napoli : giacchè dono il successo della Bianca, occorrendo un maestro compositore per la Scala di Milano, il Pacini, che allora dirigeva il teatro San Carlo, succeduto in tal carica a Rossini, consigliò il Barbaja, Impresario di entrambi i teatri, ad inviare colà il giovine Catanese suo concittadino : e siccome aveva molta influenza sull'animo del burbero appaltatore , questi vi accondiscese, commettendo al Bellini l'opera di obbligo della prossima stagione autunnale, 1827. Questa opera, come si sa, fu il Pirata, il cui successo strepitoso non solo confermò la riputazione che Bellini aveva incominciato già a godere presso i Napolitani, ma ancora fece conoscere ai Milanesi un novello astro musicale. Questa fortunatissima opera, che segnò il principio di una nuova era nel Teatro Italiano, ebbe la sua eco nell' Esule di Roma del Donizetti, che dato nell'anno dopo (1828) in San Carlo, ottenne successo di fanatismo, specialmente in un terzetto di sublime fattura, di nuova e variata forza drammatica e di prodigioso effetto, si per l'impasto delle voci, come per la situazione scenica. Il pubblico non si stancò mai di udire siffatta opera, che fu tanto acclamata, da rimanere sulle scene per l'intera stagione teatrale.

Se la Bianca e Gernando apri al Bellini le porte della Scala, L'Esule di Roma le dischiuse al Donizetti: circostanza che ranfiolò ancer più i legami della loro nascente amicizia, che restò sempre salda ed inalterabile sino alla morte di Bellini. Allora il Donizetti con lo composizioni che scrisse per la lattuosa circostanza mostrò al mondo come bramasso di onorare la cara memoria dell'amico e del fratello d'arte.

Chiamati ambidue a scrivere per l'apertura del Teatro Carlo Felice in Genova (1828), Bellini rifece la sua Bianca e Gernando con l'aggiunzione di molti nuovi pezzi, come si è detto sopra, e Donizetti scrisse la Regina di Golconda, Il trionfo fu intero ed eguale per tutti e due. Nell'anno 1831. quando quei sommi nell' arringo musicale, che forse non si ripeteranno mai più, Rubini e la Paste, s' impegnarono di cantare al Teatro Carcano di Milano, i compositori chiamati a scrivere in quella stagione furone appunto i due amici giovani maestri. Fu una pruova di bella rivalità; ma come avviene nelle anime ben fatte, emulandosi a vicenda, riuscirono entrambi nel loro intento, e nacquero l'Anna Bolena e La Sonnambula; ed anche uniti alla Scala produssero nell' anno stesso la Norma e L' Elisir d'Amore. Non basterebbero questo quattro sublimi produzioni a rendere immortali i nomi dei loro autori?

A preposito della Norma, cade qui acconcio riferire il hel tratto di una lettera dal Donizetti scritta al suo più caro amico in Napoli, il signor Teodoro Chezzi, e dallo stesso a me comunicata: « La Norma jer sera andata in iscena alla Scala non fiu compresa, odi interpestivanente giudicata dai Mislanesi. Per me sarci coatentissimo di averla composta e meltere violonieri il mio nome sotte queste musica. Basta solo l'introduzione e l'ultimo finale del 2.º atto per costituire la più grande delle riputazioni musicali; ed i Milanesi se ne accorgeramo bentosto con quale inconsidera-lezza avventarono un prematuro giudizio sul merito di questi operare.

Ma giacchè ci troviamo con Donizetti, non trasandiamo di qui riportare un'altra sua opinione sul merito della Sonnambula.

Ouando giunsero in Napoli i pezzi di quest' opera, Donlzetti trovavasi nel negozio di Bernardo Girard in via Toledo. e comirciò a percorrere la musica, mentre altri che ivi trovavansi, onde scimiottarlo facevano lo stesso. Vi fu fra questi qualcuno che volle fare dello spirito, e questo sapientuzzo rivolgendo la parola a Donizetti, disse: « Bisogna convenire a che Bellini alle sue musiche non sa adattare che accom-" pagnamenti di chitarra francese. " Donizctti , assunta un' aria severa , rispose con indignazione al preteso crudito , " che Bellini, volendo, sapeva e poteva strumentare al par a di ogni altro maestro , ma quello ch' egli praticava era " l'accompagnamento necessario alla sua musica tutta me-" lodia. " Indi soggiunse: " Sapplate, signori miei, che il a teatro ha bisogno d'idee nuove, di bei canti spontanei, e « non d'impasti armonici, che devono starvi solo per sor-" reggere le prime e non mai per suppeditarle e coprirle." E conchiuse col dire : « Bellini sa quel che deve fare per « ottenere gli effetti che si prefigge nel formar le sue crea-" zioni. Lasciamo gli effetti armonici e fragorosi per le ban-" de militari. " Infatti questo era il gran precetto che insinuava sempre nei suoi allievi usciti dal Collegio.

L'amicini di questi due grandi maestri era tale che anche da lontano s'incontravano nei pensieri musicali. È noto che mentre Bellini scriveva la Beatrice Tenda per Venezia (1833). Donizetti componeva per Firenze la Parisina: ad entrambi una felica idea venne in mente, o da questa nacque il famoso quintetto, lo soffrii, soffrii tortura, della Beatrice, come la bellissima imprecazione dell'ultima scena finale della Parisina.

Incontratisi dopo qualche tempo, Donizetti pel primo disse:
« Bravo da vero, il mio Bellini, bravo da vero: tu haj, non
« dico rubato, perché so che sei incapace di ladroneci, ma
» preso di pianta una mia felice idea, per fare quel sublime
« quintetto della Beatrice. » Bellini che tranquillamente sino
allora l'aveva ascoltato, alla sua volta prese a dire: « Car

- a il mio Donizetti, non son persuaso di aver presa o ru-
- a bata a te quella patetica frase; ma se anche ciò fosse, do-
- " vresti essermi obbligato perche te la ho ben collocata
- a messa da vero al suo posto (modestia a parte). Ma poi a
- " l'abbiamo ritrovata in un terzo maestro, che più felice di
- " noi seppe crearla. Al momento non ne ricordo il nome..."
- E peppure io, rispose il Donizetti scherzevolmente.

Poco tempo dope, il Bergamasco trovavasi nel negozio Girarde avolgeva musica, combra solito a fare. Tra le carte gil vanne soti cochio quel famoso pezzo di Weber per pianoferte intitolato Dernière pensée, divenuto popolare in tutti gli angoli del mondo. Tutt'ad un tratto, nell'esaminarlo, il Donizetti scoppiò a ridere; poi dimandò della carla e serisse queste poche parole che affilò alla posta, dirette a Parigi:
— Sai, caro Bellini, che ho trovato l'originale delle nostro copie?... è Carlo Maria Weber! (1). "

Il tuo Donizetti.

Bellini, venuto in Napoli a passare qualche giorno dopo aver data la Norma, passeggiava un giorno con me per la via di Toledo. In questo e isi fece incontro non so se un amico o nemico il quale voleva dargli ad intendere aver Donizetti spartato della sua musica: Elellini irritato risposegli, ciò essere impossibile, umanamente impossibile. lo che gli ero vicino, scherzando lo ripresi, che meglio usar potea parola difficile in vece d'impossibile; ed egli con quel sno spirito ingenuo, che pure era il ritratto parlante della sua bell'aniua, risposemi: « Sci curioso anche tu, caro Florimo, nel sospettare che Donizetti, amico mio, che io amo e sti-

(1) In diversi giornali ho letto questo anciddeto diversamente riportato; jo il ho espoto tal quale a me lo scrisse Bellini; come du nual lettera che conservo; e la fine di esso l'ebbi poi dal signor Gherri che con Dosizietti travavasi di Girard quando riunenne l'autore de lora di la come l'auto e scrisse poi subito a Bellini la letterina sopra riportala.

" mo tanto, avesse potuto dir male della mia musica quando io non dissi mai malo della sna! Perciò ripeto ciò essere

" impossibile, dieci volte impossibile. "

Da questo tratto, chi non iscerne l'anima candida di Bellini? Parigi fin fatalmente l'ultima loro stazione sulla terra. Intitati dal Giove della musica (così chiamava Rossini il Meyerbeer) che allora ivi dirigeva il Teatro fialiano, onde misurarsi sulla stessa arena, I Purtinai ed il Marino Feliero seguranon per entrambi nuovi trionfi e produsser loro novelli allori; pel primo disgraziatamente furono gli ultimi, e l'altro dopo dicei anni e nella stessa città divennio demente moriva all'arte, in tale deplorevole stato trascorrendo altri ire anni, finchè trasportato in Italia, andò a cercaro la tomba ove cibb la cullis.

Donizetti, per onorare la memoria del suo illustre amieo, scrisse un Lamento, una Sinfonia sopra le più favorite melodie Belliniane, ed una gran Messa di Requie (1) da servire per l'anniversario della morte dell'amieo estinto.

Chimmoto il Donizetti a Napoli dalla Società d'industrie, e belle arti nel 1835 a comporre un'opera per San Carlo, d'accombo col poeta Salvatore Cammarano scelsere il simpatiese soggetto della Lacietà di Lammermoor. Bellini era morto da poco. Un amico comune di questi due grandi ingegia gli disse un giorno: a Peccato che sia morto Bellini La Lucia sarchbe stato proprio un soggetto per la san vena tutta passione e malincola.» Donizetti, ferito nel suo amor proprio, rispose: a Metterò il mio poco ingegno a tortura per ariuscire anche io. » Rappresentata l'opera, ed avuto quel successo di fanatismo che tutti sanno, trascorsi alquanti giorni, Donizetti rivide l'amico che fatto gli aveva prima l'osservazione, e fermatolo gli disso: « Spero che sarete rimassio contento della mia Lacie; ho lo fatto torto al mio

<sup>(1)</sup> Questa messa, resa ora di pubblica ragione dall'editore signor Francesco Lucca di Milano, porta la dedica che Donizetti ne facera alla cara memorfa di cofui che gli fu fedele compagno nella gloria e uella sventura:

« amico Bellini ?... Invece, ho pensato invocare la sua bel-« l'anima, ed essa mi ha ispirato la Lucia (i). »

#### Aneddoto di Bellini e della Malibran

Maria Malibran é stata la più sublime interpetre della Sonnambula. Ella seppe immedesimarsi talmente in quell'ingenuo carattere ed in quello schictto sentire della pastorella Amina, da tradurne perfettamente sulla scena i teneri affetti cho l'agitavano e che ella palesava mercè una voce temperata nella passione più pura, nella verità più squisita. Essa può dirsi di aver fatto della protagonista una seconda creazione, e ricordo bene che quando la rappresentò in Napoli, fu tale e tanta l'impressione prodotta sugli animi, da far quasi porre in dubbio se gli onori del trionfo spettassero più a Bellini, autore di quel divino idillio, che all'eccezionale artista, la quale l'avea saputo si bene interpetrare. Ed il trasporto del pubblico era indicibile quando l'ispirata cantatrico diceva quelle dolci e tenere parole Come per me sereno-Sopra il sen la man mi posa-Ah! vorrei trovar parola -Di un pensiero, di un accento-Non è questa, ingrato core ec. ec. Ma Il pezzo culminante dell'opera, dove invasa dal genio che la dominava rivelavasi superiore a tutte l'emule del suo tempo, era la scena ultima, che dal recitativo sino alla fine addiveniva una vera creazione e mostrava in tutto il suo solendore l'altezza e la soavità della musica di Bellini; a cui avvenne quel che avviene a tutti i grandi capilavori, cioè che fu presa a modello in tutte le opere che si composero dopo la Sonnambula. Tornando alla Malibran, l'egregio Cav. Crescentini (ultimo che tenne lo scettro di quella famosa scuola nostra di canto che disgraziatamente si estinse con lui) diceva, dopo averla intesa ed ammirata in

<sup>(1)</sup> Dal più caro ed intimo amico del Bonizetti, dal signor Teodoro Ghezzi, ho avuto tutti i fatti narrati di sopra che riguardano il Cigno di Bergamo.

quest' opera', che i cantanti di vecchia data, Farinelli, Gizziello, Cafarelli, Marchesi, Velluti, la Conti, la Pasquali,
la Gabrielli, lui non escluso, avrebbero potuto cantare l'andante di quella scena Abl non creden mirarti al par della
Malibran, ma meglio di lei, noi (1). L'allegro poi (contimava il Crascentini) niuno, anche delle passate celebrità,
l' avrebbe accentato con più sentimento e con più forza di
passione, specialmente in quella frase Ab m'abbraccia, dove
diveniva impareggiabile e trasportava il pubblico al più alto
grado di entusiasmo.

diveniva impareggiabile e trasportava il pubblico al più alto A proposito dell'allegro di questa scena, credo opportuno riportare un aneddoto tratto da una lettera di Bellini che mi scrisse da Londra: « La dimane del mio arrivo in que-" sto gran paese dal cielo grigio, che su detto con molto " spirito, dal cielo di piombo, lessi negli affissi teatrali (che " qui si portano passeggiando per le strade) (2) annunziata " la Sonnambula tradotta in lingua inglese (protagonista Ma-" ria Malibran). Più per sentire ed ammirare la Diva che " di se tanto occupa il mondo musicale e che io non cono-" sceva che di reputazione, non mancai di recarmi in teatro. « sendovi invitato da una delle più alto locate dame della " prima aristocrazia inglese, la Duchessa d'Hamilton, che in " parentesi canta divinamente, perchè stata allieva del no-« stro Crescentini, il quale come sai mi ha dato per lei una " lettera di raccomandazione. Mi mancano le parole, caro " Florimo, per dirti come venne straziata, dilaniata, e vo-" lendomi esprimere alla napolitana maniera, scorticata la

(1) Rossini parlandomi di questo andante, così si espresse: • Questata sublime ispirazione Belliniana, larga, patetica, commovente, cleagatemente modulata, condotta con tanto gusto e squisito sentire, e la credo la più bella melodia del mondo!! » — Ove trovasi il profino che non si uniformi al giudizio del gran maestro?.

(2) A Londra come a Parigi e da qualche tempo in Napoli, da nomini cho vanno girando per la città si porta in cima a lunga pertica il cartello che annunzia l'opera che la sera si rappresenta in qualche teatro.

" mia povera musica da questi..., d'Inglesi, tanto nin ch'era « cantata nella lingua che non ricordo chi con ragione la « chiamò la lingua degli uccelli e propriamente dei pappa-" galli e di cui tuttavia non conosco nè anche una sillaba, Solo quando cantava la Malibran jo riconosceva la Son-" nambula. Ma nell'allegro dell'ultima scena, e propriamen-" te alle parole: Ah! m' abbraccia, ella mise tanta enfasi, « ed espresse con tale verità quella frase, che mi sorprese " da prima, e poi mi fece provare tale e tanto diletto, che a senza pensare che mi trovavo in un teatro inglese, e di-" menticando le convenienze sociali ed i riguardi che pur « doveva alla dama alla cni destra sedevo nella sua log-" gia in secondo ordine, e messa da banda la modestia che anche che un autore non sente, deve mostrare di avere. " fui il primo a gridare a squarciagola : Viva, viva, brava, " brava, ed a batter le mani a più non posso. Questo mio " trasporto tutto meridionale, anzi vulcanico, nuovo affatto " in questo paese freddo calcolatore e compassato, sorprese « e provocò la curiosità dei biondi figli d'Albione, che l'un " l'altro si dimandavano chi poteva essere l'audace che tanto " si permetteva. Ma deno qualche momento venuti in co-" gnizione (non saprei dirti come) che io era l'autore della " Sonnambula, mi fecero tanta festa, che per discrezione deb-" bo tacerlo anche a te. Non contenti di applaudirmi fre-" neticamente, e le quante volte non lo ricordo ne anche, " ed io a ringraziarli dalla loggia ove mi trovava, mi vol-" lero a tutti i conti sul palcoscenico, ove fui quasi tra-" scinato da una folla di nobili giovani, che si dicevano en-" tusiasti della mia musica, e che io non aveva nè anche " l'onore di conoscere. Fra questi eravi il figlio della pre-" lodata Duchessa d'Hamilton, il Marchese Donglas, giovi-" netto che tiene nell' anima tutta la poesia della Scozia, e " nel cuore tutto il fuoco dei Napolitani. Prima a venirmi " incontro fu la Malibran, e gettatemi le braccia al celle, " mi disse nel più esaltato trasporto di gioia . con quelle

" mie quattro note: Ah! m' abbraccia! ne disse altro..... " La mia commozione fu al sommo: credeva essere in Paradiso; non potei proferir parola, e rimasi stordito, pon " ne ricordo più nulla.... Gli strepitosi e ripetuti applausi di un nubblico ingleso, che quando si scalda diviene furente, ci chiamavano sul proscenio; ci presentammo te-" nendoci per mano l'un l'altro: immagina tu il resto..... " Quello che posso dirti è che non so se nella mia vita po-" trò avere un'emozione maggiore. Da questo momento io a son divenuto intimo della Malibran: ella mi esternò tutta " l'ammirazione che aveva per la mia musica, ed io quella " che aveva pel suo immenso talento; e le he promesso di " scriverle un'opera sopra un soggetto di suo genio. È un " pensiero che già mi elettrizza, mio caro Florimo. Addio....» Quali speranze !... quali sogni !... Qualche anno , del mesi soli dovevan trascorrere, e questi due genii della molodia e del canto che quaggiù si erano abbracciati , dovevan presto ritornare alle eterce regioni, e come si fossero dati la posta , nel giorno stesso , a un anno d'intervallo ! Rellini finiva a Puteaux il 24 settembre del 1835; la Malibran moriva a Manchester il 1836, e nello stesso luttuoso giorno del 24 settembre. Misteriosa coincidenza !!!....

### APPENDICE

# Una lettera di Federico Ricci su Bellini!

Avendo avvicinato nel mio ultimo viaggio a Parigi i 'egregio ed erudito uomo di lettere sig. Francesco De Villars, questi ebbe la cortesia di farmi dono di una lettera artografa del chiarissimo Maestro Federico Ricci, nella quale con lo scherzvelle spirito che tanto lo distingue e lo rende caro a tutti, e con un'amenità di dire tutta sua propria, questo campione della musica semiseria confuta i pedanti detrattori di Bellini. Onde dare un soggetto di piacevole di-

strazione ho creduto qui riportarla, anche collo scopo di avvalorare con l'opinione di un chiarissimo maestro e coscienzioso artista la mia maniera di vedero nel giudicare Bollini e la sua musica.

### . Pietroburgo 28 aprile 1867.

Al sig. F. De Villars.

Carissimo amico mio.

He letto con attenzione le due hiografie di Bellini, onde potervi dire, secondo che voi desiderate, l'impressione a me prodotta da queste composizioni.

I due autori espongono benissimo le loro idee, e meritano elogio nel sapere apprezzare il raro ingegno del Cigno Catanese; però non posso essere d'accordo con uno dei sullodati scrittori, quando assicura e cerca di provare che Bellini era un ignorante!!! Ahi!... Ahi.... mi verrebbe voglia di piangere per un tale ingiusto giudizio; ma!.... ma le lagrime inaridiscono, ed invece il buon umore mi rende gli occhi scintillanti di un ironico sorriso quando leggo nel libro La saison musicale un articolo di Alexis Azevedo nel quale è detto: « Un pédagogue cut un jour la bonté de " dire: Rossini n'est pas savant; et aussitôt les gens cré-" dules qui forment l'immense majorité du public, de répéa ter à qui mieux le dire du pédagogue. L'auteur du fi-" nal du troisième acte de Moïse etc. etc. etc.... n'est pas « savant: le pédagogue l'avait dit, et son aimable et judi-" cieuse observation deviot un axiome !!! ... " Convenite, caro mio Francois, che qualora si è detto Rossini n'est pas savant, gli amici e gli ammiratori di Bellini vossono ben darsi nel buon umore quando piace a qualcuno di qualificarlo insciente al par del gran Maestro de' Maestri. Se il Largo al factotum della città - Mi manca la voce - Troncar suoi di quell'empio ardiva, ed il mio acciar non si snudo-In mia mano al fin tu sei - Io soffrii, soffrii tortura - Ite sul colle, o Druidi, ite a spiar nei cicli - D'un

pensiero, di un accento, sono produzioni di due autori qui ne sont pas savants!!! ah!.... ah!.. allora i pedagoghi sapientissimi ed i critici rispettabilissimi ci permetteranno di rider loro sul muso, de leur faire une toute petite grimace, et puis chante.



Ah ah dal ri-de-re sto per crepar crepar

Ma siccome ridendo troppe si può crepar davvero... altò là ... riprendo la penna per notarri tutto quello che mi ò apparso ingiusto nelle biografie di Bellini. Per rendermi più chiaro metterò le mie osservazioni a fronte de brani cha mi hanno fatto piang... ao... che mi hanno fatto più ridero.

### Articolo I.

Bellini ebbe il torto di non cercare a rifare un' educazione rimasta incompleta.

L'educazione musicale di Bellini fu completissima. Oltre tutti gli studii regolari del contropunto fatti da lui sotto la direzione del sapiente Tritto, e poi dopo del dotto Zingarelli, Bellini studiava in collegio Indefessamente gli autori classici e più rionnati, e questa abitudine il conservo sempre durante la sua brillante carriera. Volete una prova che Bellini ha studiato le produzioni de più colebri compositori? Esaminando troverete nelle sue opere che spesso egli si è prevalso de concenti de classici da lui ammirati. Guardate la Sinfonia in mi bemolle di Becthoven, contate dal principio una sessantina di battute, vi troverete questa frase :





Da questi periodi Bellini ha fatto un coro nell'opera la Straniera: ¿Qui non visti qui segreti — Appiattati, cheti, cheti, Esploriam, spiam gl'indegni ce. Rammentatevi dell'accompagnamento fichile dei violini che si trova nel finale della Nimme, e proprimente pella pregiuera Deli non solerii viitima.



questo passaggio è preso di pianta in una delle ultime sonne del Fidelio. Fate attenzione al coro della Norma: Non parti, finora al campo; troverete questa frase con lo stesso procedere in una Sonata di Becthoven. Solamente per ricordarvelo vi cito pure la marcia della Norma:

ch'è, come saprete, la seconda parte del motivo di Mozart: Non più andrai farfallone amoroso!!!... Ebbene?... Non studiava Bellini i Classici?... Mi pare che li studiava anche troppo!!!..

### Articolo II.

Bellini aveva il genio prodotto dalla natura che fa i grandi artisti, ma egli non aveva il talento che risulta dal travaglio umano, sensa del quale non si fanno punto delle grandi opere.

Bellini non ebbe un immaginazione straordinaria. Si osserxino i suoi canti per assicurarsene. Quasi tutti si compongono con due o tre note battute sulla terza del tono, e qualche volta, ma raramente, sulla quinta.





E potrei trascrivene cento altri esempii. Ciò per provare che fu giustamente il travaglio umano che faceva vincere a Bellini le difficoltà della natura. Appare impossibile, come con una stessa nota ripercossa, egli abbia potuto dare tanta varietà ai suoi divini ed angelici canti.

## Articolo III.

Questa ignoranza così completa in lui delle regole teoriche gli faceva adottare delle forme gauches et lâches....

Ciò è falso. Bellini possedeva alla perfezione la conoscenza degli studit teorici, e le forme ch'egli adottò non erano ne gauches, ne làches, anzi avevano un movimento ed un rilievo tutto particolaro qual conveniva al di lui istiuto.

## Articolo IV.

La sua armonia, malgrado l'impiego frequente di ritardi e di dissonanze, è povera e studiata.

Qui mi verrebbe proprio la voglia di fare un'esclamazione, come ne abbiamo l'abitudine noi altri Italiani, ma la convenienza me so imbiaco.... Come si pob dire un tate assurdo, se tutte le musiche di Bellini sono armonizzato sempre con la prià accursta eleganaza?... Ed egli, fra tutti i compositori Italiani, può ottenere il vante di aver saputo unire alla semplicità delle sue cantilene, un'armonia di un gusto irreprensibile, ed una delicatezza da destare ammirazione. Notate bene che se parlo de maestri Italiani, si deve eccettuare il gran Rossini. Egli è il Sole che rischiara tutti.

### Articolo V.

Queste continuazioni di accordi mal combinati e malamente amalgamati, queste modulazioni senza qugosto e senza rilievo, questa orchestrazione quasi sempre plaquec, dalla quale non sorge alcun effetto particolare di sonorità, ed ove gli strumenti da fiato restano afiggati, non distinguendo che delle insopportabili ed eterne batterie di violini... ec... so.

E dagli... dagli... e dagli... Gli accardi dell' Introduzione della Norma sono essi mal combinati?... Quelli del Coro di Guerra guerra non garbano nemmeno al critico!!! Le modulazioni del primo tempo del duetto fra Norma ed Adalgina, dal principio sino a quando vien detto: Ah cari accenti; così li proferira; quella frase della Sonnambula:



Più non reggoa tan - to duo-lo aono queste, e moltissime altre, delle modulazioni senza gusto, senza rilicro?... La nuaniera come istrumentava Belini era quella che giustamente si richiedeva dai suoi canti. Se avesse fatto altrimenti, avrebbe gusatato il bello del carattere originale alella sun musica. Non siete d'avviso, caro amico, che se si volesse applicare il colorito di Tiziano ai quadri di Raffaello, gli angelici contorni di questo divino genio perderebbero quei tocchi da paradissi imbastarditi dalle tinte ardite e sorranamente belle del colorita per eccellenza? I critici non vogliono persuadorsi che ogni artista deve seguire il proprio istinto, e deviandono, quello chiè grande nel suo genere, diventa piccolo se no vuol se-

guire un altro. Sarebbe stato ridicolo di dimandare a Cimorosa che componesse i canti fiebili che sortivano dalla mente di Paisiello, e a questo richiedere la volubilità e la ggiezza dell'autore del Matrimonio Segreta. Si dimantii, si richiegga ai sapientissimi istrumentatori dell'ep oca attuale che compongano una sola frase che equivalga alla dolezza, alla soave melanconia di quelle che sapera cre ar Bellini... Nenni !!!... Si aspetterebbe molto per vederle spuntare.

Avreste voluto, o voi critici benevolissimi, che Bellini avesse accompagnato i suoi melanconici canti con due flauti che suonano a senso inverso, da imitare perfettamente il rumore di un gargarismo !!!.... oppure d'infiorarli con l'accompagnamento di due soli oboè, che producono l'effetto del nioler di due piccole anitre? .... No! ... Bellini aveva no orecchio armonico, un sentimento celeste; mai si sarebbe prestato a tal barocco procedere venuto di moda da oltre i monti. Che tutti quelli a cui ora si dà il titolo di Dottori, si provino ad istrumentare di nuovo, con altre armonie, e col loro sapiente discernimento, qualche canto patetico del Bellini, ed allora i critici si persuaderanno che gl'innovatori non farebbero che guastare le belle melodie del Catanese. Per finirla su questo proposito è bene di ricordarsi delle parole profondamente rese dal celebre autore della Lodoiski: " Interrogé, Cherubini, sur la valeur de l'instrumenta-" tion de Bellini , repondait qu'il n'en eut pas pu placer " une autre sous ses mélodies !... " Oui ci cade opportuno il verso di Dante: E questo ha suggel che ogni uomo sganni.

#### Articolo VI.

La grandarte consiste a sapere sviluppare e continuare una frase, il che mancava a Bellini.

A queste savie e ponderate riflessioni, domando al benevolo critico: Nel primo tempo del famoso pezzo concertato della Reatrice di Tenda:



Io sof-fri i sof-frii tor - tu - ra

l'idea principale proposta dagli strumenti, poi a modo interrotto accentalo della donna con risposta diverse, ed in fino continuato con delizioso sviluppo dal tenore, non è questa una fattura mirabile, tale per dichiarra magistrale la condotta di un pezzo di musica "S.... e la forma di questo primo tempo non è essa di un originalità degna di ogni considerazione ?... Lo stesso domanderò tanto per la forma come per la condotta del celebrato duetto della Norma: In mia mono alfin tu sei, per non citare tanti altri. Ebbone, un compositore che crea questi due pezzi è un tignorante ?.... ignorante in tevria ?.... ignorante in pratica ?... Articolo VII.

Se Bellini avesse vissnto venti anni ancora, i difetti della sua prima educazione si sarebbero opposti ad ogni progresso....

Se Bellini avesse voluto cambiar genere, e voluto seguire un'altra strada, si sarebbe ceclisato, noh per difetto di sapere, no ... ma l'individualità caratteristica, appassionata della sua musica ne avrebbo sofferto. Nei Puritani ha voluto contentare, in qualch luogo, Jes saventas, e giustamente in quei huoghi lo splendore del suo malinconico e tenero ingegno resta offuscato. Invece risplende della più bella luce ove ha consultato il suo proprio gusto, e quando ha voluto rimaner Bellini.

Articolo VIII.

In realtà Bellini non ha apportato all'arte nessun progresso:

Domando scusa !... Bellini ha recato infinito pregresso nell'arte, specialmente nel senso drammatico. Potrei provarlo coi fatti, ma questi mi costringerebbero a citare dei nomi di altri compositori venuti dopo il Cigno Catanese, o contemporanei a lui, ed avendo somme rispetto per tutti loro, me ne astengo... fi rais trop loin... Un bel facer non fu mai scritto.

#### Conclusione

Varii eritici, in particolare Scudo, trovano pure che Bellini qualche volta aveva delle armonie piccanti. Citano ad esempio il quartetto dei Puritani. E se si notano queste, non si deve forse dir lo stesso del coro della Sonnambula; pezzo originale ed ammirabile, alle parole : I eani stessi accovacciati?.... Non possono nemmeno esser passate sotto silenzio le armonie profonde, sacre, maestose e splendide dell'Introduzione della Norma: Ite sul colle, o Druidi ... Ebbene, a chi ha composto un tal capolavoro si dice: Tu non hai studiato !!! Carlssimi pedagoghi , è da credersi cho voi volete scherzare... Vous n'êtes pas sérieux.... Bisogna pensar cost ad onore del vostro intendimento..... Ma se poi convinti di esser nel vero, permettete a noi altri poveri profani, che abbiamo, per disgrazia, delle orecchie formate diversamente da quelle che avete voi altri dottissimi signori, di cantare spesso la seguente:



Dieutoi qui nous gui des com - ble les voeux ti



E con questo, pace, sanità e allegrezza. Intanto un abbraccio vi dà di cuore

> Il vostro aff.mo amico FEDERICO RICCI.

# LUIGI RICCI (1)

Pietre Rieci, nate Fiorentino, de più anni stabilito in Napoli, area sposate, ana, donzella di belle forme e di cuore occellente, la quale presto le rese padre di un bambino che vide la luce nell'alba, del giorno S luglio 1805, ed a cui si dicde il nome di Luigi. L'attitudine e' inclinazione che mastrara per la musica deciere i genitori a porte nel Real Callegio di S. Schastiano. e fanciullo ancora vi fu ammesso nel 1814. Dal direttore Zingarelli gli fo imposto lo, studio del violino; "un fa rivare l'arminori etternore."

Egli ri si, assoggetó, molto a mainesore, perche lo studio di quella strumento, era per lui un improba fatica, cho asposava, il sou intelletto. Per merzo dei suoi genitori, o colla cooperazione del Rettore del luogo D. Gonnaro Lambiace, mosco prephiera a quel severo Direttore che gil permetesso invece di studiare il cembalo e dedicarsi esclusivamento alla composirione tertuele. Sortice il veglindo a quel libero dire, e con hencvolozza risposegli ; pilto di volere studiare per direttire mestiro, e precendete poi essere anche compositore mestiro, e precendete poi essere anche composi-

Zingrelli, noino di rare qualità e di molto spirito, non parvo sere, qui, il dono di leggere nel futuro. Luigi Ricci, era nato compositore, la quel tempo lo atudio del pianolorte, era poco a milla curato in Gollegio, ed, il Ricci, si dedicei stubito di -17 il l'incorrègio interna, celtra stodetti, fi internatio di

(1) Bel lavori degli eruditi e chiari nomini sianori, Be Villara e Dal Torro, che accisero sopra Luigi Ricci, ci siano molto givati nel hre la presente lugrafia, corredando di parecchie altre variate nollisti, molto delle quali a noi riferite da lui sesso de di fratelle Pedericor' e voti abbiano creatio dare un pubblico tribulo di unimizazione vera ci sianore stimi atti menoria dell'epperfe defunto, pi cario compane della mostra infanzia, ed a celui che cuono grafifa faticia ha 17910 tanto splendore a questo Gollepio de alla appolitaza sevolta. quello del partimento. Fu sno maestro in questa branca dell'arte musicale il nea mai abbastanza ledato Giovanni Furno, che vedendo come nel Ricci concorressero le più felici disposizioni, lo prese a ben volere.

Il giovinctio non tardo molto a divenir valente, e tanto, che decise il mestro a presentarlo con fondate raccomandazioni allo Zingarelli; il quale dopo averlo bene accutinate, assunse volontieri l'impegno di educarlo e dirigerio nello studio del contropanto.

Dopo qualche anno di troctino scolastico essento passato alla composizione ideale, scrisse una Messa per quattro voel à grande orchestra, che fu il primo pario del suo sell ingegno, giudicato superiore alla tenera età sua. I compagni del Collegio facerano a gara per eseguiral in neglio che si potesse, e la Messa del Ricci veniva ripetutir el encomiata in tutte le Chiese di Napoli. Bellim altora, che brillava come di primo tra gli alunni, di sonino mite e gentile, era il più grande ammiratore della Messa del Ricci, e piacevagli riudiria semme che in mubblico si esecuiva.

Venute in Napoli il chiarissimo moestre Pietro Generali, intimo amico della famiglia Ricci, fu da questa pregato di dare la segreto, per non urtare le suscettibilità del vecchio Zingarelli, delle lezioni di composizione al giovinetto Luigi: impegno che volentieri assunes il Generali, e infatti comiaciò ri guidario nelle composizioni teatrali, e particolarmente per l'opera buffa e gioccas, preche l'alumos entivasi nato a godere e festeggiare, non a piangere la vita. Daf suggerimenti che dettaragli si valente artista, grandi giovamenti el ri-trasse; e quanto imparasse da lui, e come gli riminacies grato e riconoscente, lo mostrano la stima ed il rispetto che sino all'altimo del giorni soni costantemente gli testimonio.

Sotto la direzione del Generali compose la prima operetta giocosa, L'Impresario in angustie, rappresentata nel 1823 al Teatrino del Collegio, ed eseguita dagli allievi dello stesso.

L'accoglienza fatta a questo lavoro fu oltremodo lusin-

ghiera pel maestro ancora in erba, ma che mostrava volcr un giorno uscir dalla folla.

Luigi, nella solitudine del Collegio, quasi ciandestinamento la compose e la concertó all'insaputa dello Zingarelli, cha invitato ad intervenire all'adizione di un'operetta leggera del Cimaresa (così gli fecero credero, tanto più che l' avera municata sullo stesso libretto), il vecchio maestro, accompagnato dal Rettere e dal Maestri cho prodiligeva di più (tutti, per altro, y parte del segreto), si recò alla rappresentazione. Egli senza proferir parola ascoltare tatto silentossamente. Il pubblico, che malla conoscera dell'enigma, arrivato al duetto buffo, proruppe nelle più entauissiche acclamazioni, chiamando a grida l'autore al proscenio.

Il povero Luigi, felico e timorese, confuso e contento nel tempo stesso per talo inaspettato trionfo, più spinto dagli altri che volontariamente, si mostrò per ringraziare; e Zingarelli che avrebbe dovuto ridero dello scherzo o perdouare. si corrucció invece, ed immaginò ossere l'operato del Ricci, non già uno scherzo spiritoso, ma addirittura un oltraggio fatto alla sua persona, perchè il Ricci lo aveva messo da banda nel comporre un primo lavoro, su cui avea creduto meglio consultare altro maestro e per la parte strumentale e per qualche effetto teatralo. Lo Zingarelli per lungo tempo non volle più ricoverlo? od incontrandolo gli voltava le spalle; ma il Ricci ondo rappaciarsi con lui pensò di scrivere, nella ricorrenza del suo onomastico, una cantata in sua lode, che eseguita in sua presenza, lo commosse fino allo lagrime, che pur furono lagrime di gioia; e così il Direttore perdonò quella scappatina giovanile che per un momento avea creduto un' offesa, e restitui la sua benevolenza all'allievo, anche in grazia del brillante successo.

Dopo, dall'Impresario del Teatro Nuovo venne invitato a serivere l'opera initiolata La Gena frasternata, che mandò in iscena nell'autunno del 1824, ed ebbe felicissimo incontro, tanto che gli venne offerto di scrivere altra opera per

lo stesso toatro nel 1827, e questa fu L'Abute Taccardia (1).

Essa ottenen un vero incontro di entusiamo, a, si accordarono tutti nel trovaria vivoce, brillante e caratteristra dal principio alla fine, anzi, notavano alcani, perti come, ori-qualissimi, di novella fattura e di egregio lavario. Era glialiti vera un terzetto, giudicato di molto effetto e, degno di malanuou. eran muestro.

Cresciuto in fama per i due successi otraput, chie igrite dalla siassi universari di compore una letra popre huffa: Il Diavole condonuato a prender usopite, pappresentata nel caraquelle di 1826. Questa, più delle altre fortunata, fu nicruttato con tunto platso, che segoò quasi un'epoca in quel testra, e procurò al maestro l'invite per una quatta opera nell'invenne del 1827, che portava il titolo Le lucerna di Figittes.

Scritta sopra un libretto pieno di fantasmagoria, non ebbe

buona accoglienza dal pubblico, che Dio sa che cosa s'immaginava sentire di sorprendente e straordinario dono il Diarolo... Pure si notarono rare bellezze, che dispiacevolmente passarono quasi inosservate nella generalità: Ciò per altronon impedi che l'impresario dei reali Teatri Domenico Rarbaia lo invitasse a scrivere per S. Carlo, nella ricorrenza di una gala di corte, la cantata in un atto Ulisse, che anche meno fortunata dell'ultima opera data al Teatro Nuovo. non accrebbe la fama del maestro. In quel tempo fu chiamato il Ricci a far pruova se una tale Angiolina Gandolfi avesse prerogative per divenire un'artista cantante. Nel fiore dell'età , bellissima di forme, dotata di buona voce, fu giudicata facile a rinscire, e prese impegno il Ricci d'istruirla nel canto e di condurla sino al punto che potesse presentarsi al pubblico sulle scene. Ma la natura che l'aveva fatta tanto bella , non l'aveva voluta

(f) Quesi opera si riprodusse più tardi sotto i titoli Aladino, La Gabbia dei matti. Di queste tre intitolazioni diverse, alcuni hanno fatto tre diverse bpere. Utilimmente: la censura napoletana la volle initiolaze il poeta Taccerella e il vale Taccerella.

artista. Molti mesi passarono, è l'occasione di vederla ogni giorno per la lezione, infiammo il cuore del giovine compositore a tal segno, che per lei si accese perdutamente d'amore : ella gli corrispose, e mostrò prediligerlo, comunque vivesse a spese di altro amante. Credendo finalmente il Ricci arrivato il momento che ella potesse esordire, ottenne di farla cantare nella qualità di prima donna al Toatro Nuovo in Napoli. . Il pubblico , per riguardi che vollo avero pel simpatico suo maestro, non le diede l'umiliazione di fischiarla, ma le fece bene intendere che non l'avrebbe sofferta una seconda volta, ed il Ricci stesso se ne avvide, ne la fece cantare più su quelle per lei malaugurate scene. La creduta e voluta cantante, che se non cantava bene, niuno però ha potuto sestenere che non fosse bellissima, indispettita della frédda accoglienza ch'ebbe dai Napoletani, decise di abbandonar questo: paese, L'anima ardente del povero Luigi, dominata dalle più forti passioni che in quel primo periodo della vita invadono il cuore umano. l'amore e la gloria, volle secondarla, ed a salvare alcune apparenze di decenza; parti egli primo per Roma, ove promise di attenderla. Però la bella sirena, che lungi dall' amar Ricci, non si era che per capriccio a lui legata , appena questi si allontano , si diede in braccio adaltro amante, nobile giovine napoletano di belle forme, di melto spirito e ricco di beni di fortuna. Pure dopo qualche tempo, per non sembrare infedele al Ricci d'accordo con questo novello amatore, che promise di raggiungerla, mosse verso Roma, e di là si diresse col Ricel a Bologna, ove la Gandolfi colla raccomandazione del sno bel visino ottenne una scrittura per cantare in Sinigaglia. Luigi, nella qualità di amante riamato, come egli immaginava, volle accompagnarla; ma non andò guari, ch'ebbe la più patente disillusiono. Una notte che Luigi trovayasi dalla Gandolfi, si busso forte eda varie riprese alla porta. Si dimando chi fosse l'imprudente che a quell' ora tarda tanto si permetteva que con ismodata tracotanza si rispose essero l'ultimo profesito di Napoli, che

secondo il concertato era venuto a bella posta ad incontrare la signora. La Gandolfi, che restò atterrita, per fiato pudere non: volle aprire; ma Luigi, furiose, appena fu giorne, lascie Sinigaglia e l'infedele per non rivederla mai più. Prese la via di Venezia, ed ivi trascorso appena poco tempo, quando meno se l'aspettava, riceve l'invito di scrivere la seconda opera sul: nuevo gran Teatro Ducale di Parma nella primavera del 48295 e dopo la caduta della Zaira di Bellini che servi di apertura, il suo Colombo chhe successo, se non clamoroso, almeno: di stima. Dopo Parma fu chiamato a comporre in Roma pel. Teatro Valle, nell'autunno dello stesso anno, l'opera semiseria L' Orfanella di Ginevra, che i Romani accolsero con vere trasporto, ed in ogni maniera ne festeggiarono l'autore. Il genio del Ricci mostrava le sue tendense più per l'opera; giocosa e comica che per l'apera seria. La natura per luinon era ricca che di tinte piacevoli. Non è da meravigliarsi dunque se Il Sonnambulo, composto in brevissimo tempo e rappresentate sulle stesse scene nel 26 dicembre del medesimo anno, fu trevate pallido componimente, e minere parveanche L' Eroina del Messico, ossia Fernando Cortez, che il Ricci, fiducioso troppo di se, scrisso in meno di un mese, a fece rappresentare a quel teatro di Apollo, detto altrimenti, il Tordinona, nel febbraio del 1830. Nel Sonnambulo notavansi. diversi brani molto ben musicati, e particolarmente la cavatina del soprano egregiamente cantata dalla bella Fanny Ekerlin, che levò il pubblico ad entusiasmo; ma nell'insieme l'opera mancava di carattere, e molto faceva scorgere la fretta colla quale era stata scritta.

Dopo tali insuccessi il Ricci lasciò Roma in compagnia della seducente Ekerino, che mostrava per lui più che stima, una certa prediciono, e si diressero a Miano. Ivi arrivato, prese impegno di scrivero pel Teatro Regio di Torino l'opera che portava per tiolo Ansiale in Torino, seggetto privo d'interesse di situazioni sceniche e mediocromente anche versegiato. Quantunque la parte della prima donna venisse sostentata

dalla cigora Faselli, l'Opera non obbo che un modestissimo incontro. Par nondimene la Faselli proce tanto interesso pel giovine maseiro, che nel partire le presentò al marcheso Antonio Visconti, esimio protettore degli artisti, il quale da quel momento obbo pel Ricci gran henevolenza ed amicita. Di rictorno in Milano, questi, fu impegnato a comporre un'opera pel Testro della Canabbiana; ma la mala fortuna gli attraversara ancera il passo. Un libretto giocoso con parole ingratissima gli venno efferto, che incensideratamento accettò; ma molto a malinecore si mise a vestirie di musica, che pure si volle are presto, ed in pachi giorni dové consegnare l'intere appartite cel titole La mere (1). Poesia e musica risposero al tiole; il pubblico ne rimase ghiacciato, o poco meno, e l'opera fece disco, tremendo fassoco, tremedo fassoco, tremedo fassoco, tremedo fassoco, tremedo fassoco, tremedo fassoco.

Corrucciato con se stesso per tale insuccesso, si fisse: in mente di avere una rivincita, e l'ottenno. Raccolto le felici ispirazioni del suo buon genio e quello suo facili e spontaneo melodie, improntato di specialo maturalezza, tutto moto, avità, eleganza o brio, di foro novello indirizzo e scrisso

(1) Onesta New è stata cambiata da aleasia nel figure la Newa; e mes al limitas contante a questa le irregolurit la terviame activite nel control de l'unigi Ricci; di motte opere non giunta in data e il basque con farmon representate; quadro vetta invertito l'erichio cronologico; quadres altra le opere indicate soste diferenti tiloli; alemne produzioni del fratello. Pederico passeta nette il mones di Liugi; nelles operes di quest' silime non nominate affatto, e fra queste aixune si grara rilicivo, como des albund di molocile citic alla fixere di Milance, per ara rilicivo, como des albund di molocile citic alla fixere di Milance, per ara rilicivo, como des albund di molocile citic alla fixere di Milance, per ara rilicivo, como des albund di molocile citic alla fixera di Milance, tente per delibilizare, che ove da noi il rezonto distremante il accune con proportate, la abbiame fatte con fossigli molivi, alconne pub ben dedunti dalla nota che abbiame messa in principio;

(2) e Quelle triste chose pour un compositeur que le farce l'Lorie qu'il réussit, tout le monde le fête; force applaudissemente et force couronnée ne lai manquent pas; l'amitié lui souril avec les succès. Tembe-t-il ? en l'évite, les amis mêmes semblent se mettre du cèté de la fortune et abandonne, l'auteur malkeureux. »

He Vatrans'

per la Scala nell' autunno del 1831 sopra parole di Ge Rossè la Chiara di Rosemberg, che riuscita stupendamento, gli apportò gran rinomanza, a gli fruttà l'onorifico è lusinghiero nome di grande maestro, meritando sempre più la fama di pronto e fervido ingegno. Quest opera, cantata dalla Giuditta Grisi (sorella della celebre Giulia), dalla Sacchi, dal tenore Winter dal haritono Radiali, da Spiaggi e da Vincenzo Gallil eccito un vero entusiasmo. In essa si ammira artifizio finissimo, spontaneità di freschissime idee, felicissime ispirazioni finezza ed eleganza di frasi. Senza rinunziare allo scherzevolo e giocoso, che era il suo punto culminante, il Ricci volle sus perare se stesso nel patetico e nel passionato il riso ed Il pianto si alternano e vincono il cuore, e profonda scienza si ammira nei pezzi d'insieme e concertati. Ricci, acclamatodal principio alla fine della rappresentazione, avverti che quei nomerosi festeggiamenti erano veri e spontanei. Ne solamente gli aristocratici ed i ricchi lo festeggiavano, ma l'intere popolo Milanese faceva il sue meglio per rendere caro a lei quel soggiorno. La Chiara, meritamente fortunata, in breye tempo fece il giro di tutti i tentri non solo della penisola, ma dei paesi stranieri, cd anche di quei lontani del nuovo mondo. Quasi tutti i pezzi si disputavano il primato : ma sopra tutti venne encomiato, ed è rimasto ancoraall' ammirazione della presente generazione, il famoso duetto così detto della pistola ; che comincia con le parole Quell' antipatica vostra figura, divenuto popolare per la sua forza incisiva e buffa, e che dopo quello del Matrimonio Segreto. Se fiato in corpo avete, e l'altro della Cenerentola, Un segreto d'importanza, è il più classico pezzo che siasi scritto in questo genere (1). turny n. a rom outsides ado aton allah armitob

(4) A proposito dei duette dei Matrimonio Segreto, Rossini dicerzi, che tutil i maestri che periserro in quel genero in fecore di initazione dei Cimarosa, a Primo fai lo, vostro servitor Brighella (cod a scherzevolmente soleva isdicare la propria persona), poi venno «Mercadatte, noi ponietti, in seguito Luite, lifeci, e quanti ne ver-

L'aneddoto che riporto il signer Dal Torso essere accaduto al Ricci prima che avesse terminate le spartito della Chiara, è del tutto fuori di posto. Vi è del vero, ma successe in altro tempo, in altro luogo, ed in altro modo, come qui verremo narrando. Quando Ricci era ocenpate a serivere la Chiara di Rosemberg, per essere più tranquillo d'insieme al fratello Federico (1) ando ad abitare fuori Porta Renza in Milano, in un osteria di campagna , ove menavano vita semplicissima e tranquilla. Non vi furono amori sentimentali ne rimproveri d'impresarii, tanto più che l'opera fu data regolarmente senza aver nessuna premura da chiechessia, avendo avuto tutto il tempo per poterla comporre. Invece T episodio che racconta il Dal Torso avvenne in Napoli , quando Ricci componeva l' opera Il Diavolo condannato a prender moglie. In quel tempo si trovava un poco in ritardo col suo lavoro, avendolo promesso all'impresa-rio del Teatro Nuovo pel Carnevale. Allora Ricci visitava con una certa assidultà la Manfredini, che aveva cantato alla Fenice di Venezia. Un giorno che si trovavà da lei, si videro giungere', colla ferma idea di scritturaria , l'impresario Checcherini ed il poeta Tottola : come "entrarono nel salone, Luigi se ne fuggl in una stanza attigua ; lasciando il eappello sal tavolino; il che fu avvertito dai due visità; tori. Questi da principio finsero di non accorgersi della disparizione del Ricci de dopo che dalla Manfredini vennero accettate le loro proposizioni l'assunsero un'aria da schorzo dicendo: " Sarebbo meglio che alcune persone che si naremartice, che mabbria ed esalta la mente ed il evere .

<sup>•</sup> ranno appresso, non potranno fare diversamente. Quando il tipo

• è perfetto, bisopan premierio a modello y o, es pur carportivango

• belle non si pode inistare e de però permasso di de opisare, o mergio

• detto ("redere V titerente». Ohi si subricato di vino del Reno essi

• Sciampagna (egli aggiungera), non sarad detto, mis moste solgare, o

• poso odecato, a il o di natura e atraditario. Il promova alla esta
• (I) E precisamente di Frantio Pederico nai ha diretto una sun det
rera da Parigi, a tella qualer friefrese l'avenimento con qui si espone.

a scondeno, andassero a terminare le opere che noi atten-" diame con tanta impazienza; » e tante altre cose, su que sto genere; e celiando sempre, nell' andarsene Tottola disse le seguenti parele : « Saluto quelli che mi sentono e mi vedono : " ed anche colero che non mi vedono, ma mi sentono (1). " Invitate a comporre una poeva opera in Parma, il nostro maestro volentieri no accettò l' impegno. Ivi arrivato e poste da banda le preoccupazioni amorese: o Non si deve la-" seiar raffreddare il ferro, egli disse, convien batterlo; non " laverare ad intervalli , ma a bastalena , con brevi e ge-" niali riposi. " Il Nuovo Figaro fu composto in poco tempo, ed andato in iscena nel febbraio del 1832, ebbe splendido successo e può dirsi di entusiasmo. La parte della prima donna fu cantata dalla Roser, poi divennta moglie del compositore Balle. Le altre parti erane affidate a Pedrazzi, ed ai due eccellenti buffi Frezzolini (il padre della celebre Erminia) ed il Zuccoli sno emulo, impareggiabile nell'arte delle scene, pieno d' intelligenza e di spirito comico, a nessuno secondo, perchè niuno meglio di lui seppe impossessarsi del carattere del personaggio che rappresentava. Dai paesi che attorniavano Parma accorrevano lo genti in gran folla per udire la novella opera del favorito maestro, ed i plansi o le chiamate si anmentarono col numero delle recite. talche l'opera fo la prediletta della stagione. La gioria e l'amore erano elementi necessarii e da non potersi disgiungere nella natura del Ricci; ma divenuto positivo, non amava più di quell' amore supremo, ideale, vaporoso, e diciamolo pure romantico, che inebbria ed esalta la mente ed il euere, bensl

<sup>(4)</sup> Bu questa semplica natrazione vedesi chiaro che l'Invenzione del signer Dal Torso fu una vera poesia con libero campo d'immaginare fade. La casa che abliavano fuori di Porta Renas i francili Ricci, cra una modesta casipola, e di là non vi favono finestre da innamorarsi alla maniera di Nerpherita o Fausto, ne chiari di luna odtre cose romantiche, come al beavo Dal Torso piacque serviere più da poeta che da storico.

di quell'amore quasi di capriccio e passeggiero, atto solo ad alimentaro e formolare l'ispirazione dell'arte. El a proposito di Parna, l'altro anedetoi che narra il signor Dal Torsooffre una seconda trasposiziono di tempo, luogo e personaggi. Esso invece accaddo ad Odessa, ed all'uopo riporto letteralmente cunnto me ne ha scritto efederic Riche e

A Parma eravamo alloggiati in casa del fratello del tenore Alexandre, ed era un'abitazione talmente monacale, « che in quell'epoca non si vedeva, parlo in casa, la mi-nima cettole di femmina.

" Il fatto che il Dal Terso racconta come accaduto a Par-

u ma, avvenne invece in Odessa..., »

Ma noi riportereme a aue tempo quest'avventura, continuando allora a trascrivere la lettera di Federico Ricci.

Ritornato il Ricci in Milano, che come egli diceva era la città che lo aveva stregato, prese impegno di scrivero per la Scala un'opera scria, I due Sergenti, soggetto tratto da, un dramma del Roti con poesia di Felice Romani. Andato ini ascena el 1839, obbe pran porte nel auccesso il cantante baritone signor Cartagenora, che con la sua anima di fuoce dava potente vità e risalto a quolle melodio ora patetiche e passionate, ora dolici e giulive, cdi ora calde di affette e d'ira. Il Ricci aveva sparso tante. bellezze in questa, particione, che venno applandita da quel Minesci, i quali pure son avevano voluto dividere il giudizio dei Parmigiani sul merito del. Nuevo Figore, opera che rappresentata alla Scala, nella primavera dello stesso anno, a veva vauto poco successo.

Messi da handa gli argomenti serti o acquendo la sun naturale inclinazione, Ricci ritorno alla musica giocasa, U<sup>siaventura di Scaramuccio fu la fortunatissima opera che scrisso per la Seala nel marzo del 4834, attraordinariamento acclamata e giudicata doppoi, dall'Italia tutta, il suo capolavroc. In appresso i teatri di Europa udondola, nella pienezza dell'entusiamo rimovarono i plausi di Milano. Interpetri di questa fortunata opera, che fu un nuovo gioiello aggiunto</sup> alta Warana del Ricci Murano le signorei Demericae Bram :billi. li Pedrazzi il Maricio, il Galli e lo Sniaggi v artisti sitte di Parma, l'altre agnainemer marge the equipt lone al fillia · A proposito dello Scarabincola, ci piace ripetere ciò che ne serisse II De Villars ha Cotte molodieuse bouffonnerie " dont le livre est de F. Romani, le librettiste par excelfence, nous a fort divertis judis an Theatre-Italien. Une des a vages les plus pétillantes d'esprit de Seuramaccia est le Trio célèbre la scena è un mare instabile veritable petit " poème burlesque inspiré par les ballottements de la fortune et la fonle des vetites misères attachées au théâtre. » E benche in noche parole, maggiore elegio è quanto dello Searemueeid serisse il signor Fetis padre : " Un'avventura! di " Scarainuccia, représenté à Milan, charmant ouvrige dont d'le succès fut universel, et qui, par la verve comique nills i d'que par le charme des mélodies, peut prendre place pard'mi les meilleures productions theatrales du dix-neuvième. dramma del Roti con poesia di Felice Romani. Andalo graffica Nelle priove di questa musica avvenne il seguente ancidote o La Marietta Brambilla, che rappresentava la parte del giovice Conte de Pontigrus , era poca contenta della sua cavatina. Alla pruova generale, in presenza di tutta la compaenia e dei professori di erchestra, si permise di dire al mae" stro inconvenienti parole, e con disprezzo gitto la musica per terra , assignrando che non voleva punto cantare una parte sl dispiacevole ed ingrata; che nulla valeva. Non le si diede retta . Come cera naturale 2/e venne obbligata a cantaria. Alfa printi rappresentazione la povera cavatina tanto disprezzata "cbbe un successo" di entusiusmo o turan vero tributo per l'ingrata cantatrice! Il maestro, nella sua dighità, per

non malitaria; non le rivolsé pardia; mar autoritatifs fectorico che si trovara salle secto ; la sevient alla contante; c'ilopo le l'usinglifere ovazioni ajecuvito: le molte chiamate sit pivacente, con quella sanziata anna papora la disse s'a Beco d'il s'inte lettra quellette merit la vorte, manotati proposali disse s'a Beco Ella se ne mortifico a dimendo grazia e perdono, n. la pace fut fatta (1). Più tandi scrisse in Torino il opera buffa Gli. Espesti (Trovatelli), ivi rappresentata nel teatro Angennes l'estate del 1834. Ebbe successo pon solo, ma fece il giro La Maria Majibran , questa artista sublime , il .cilcil ib Ma li immaginazione del Ricci , di mano in mano che ce useivano sempre puovi gli armonici tesori a moltiplicava, di forza. Not un giorno senza glio egli si levasse, dirà casì . all'suo cielo coll'ala dei genii e non ne tornasso più ricco. e potente. Vanno spigolando ne campi altrui gl'ingegni mediocri, natica radero il suolo, Musa del Ricci era la natura; et leggeva nel gran libro che Dio concede a ben pechi , e ne ritraeva originali bellezze, senza ripetere nel magico lavoro se stesso od altrui a perocehè la natura questa figlinola di Dio, questo gran mar dell'essere, non è pur bella, ma sublime, ma sopra ogni concetto e varia all' infinito. Fir chiamato a scrivere in Roma pel teatro Valle l'opera che pertava per titolo Chi dura bince, conesciuta ancora sotto l'altre titole La long di miele, che andò in iscena nel di 21 dicembre 1834. Essa ebbe infelicissimo successo, per le tante diverse ed impercettibili ragioni delle quali non si può dare spiegizione e) che si accavallano onde far cadera un' opera tentrale. I Romani però dopo il riprovevole, giudizio, dato contro il Barbiere avrebbero potuto antaro più canti nel condangare inconsideratamente le opere del genio ; ed in-

namery Cougle

<sup>(</sup>J) Tali errori, per parte di esceniori casilanti sono commensati.

A Verdi quando rettiae l'Escienti per Venerit, "recodi for descor il Liberto, orga Principiesa l'Itèlectentini, erro sonarati, della parrey che in tatti i modi mon violento di opera ande, diles ytille, e las cariate che la sua buona parte di successo. Ella conoble di sua crare, a robra, della principie ad montante della partera della contra di successo. Ella conoble di sua crare, a robra, della compositore i social venui a cono in cariate della compositore i social Venui a con procuinciagi contro di felle il la caria pori a reputatarioni. Cari pire richi della della considera di montanti di mache che ini mandetre simile concome trello, una lusgotioni ferrierito.

fatti replicata poi quest'opera di Riecl sulle scene di Mihao e di molte altre città sotto il titolo di Chi dire vince; obbe grata e favorevole accoglienza, e fu questo un nuovo suggiello alla sua rinomanza.

La Maria Malibran, questa artista sublime, il esti più grande elegio è nel suo nome, scritturita nell'inerero del 1835 a cantare nel teatro del Fondo in Napoli, vulle come condizione nel suo contratto che il Ricci scrivesso l'opera di obbligo per lei, che fu quella initiolata il Colomnelle (1). Per un disgraziato accidente la celebre artista non pode esequirla, perchè roresciatasi la cerrezza un gierno che andrau a passeggiare e alegatosi un ficaccio, vollo sciogliera dal resto degli obblighi suoi. La parte della Malibran fu assunta dalla Ungher; che ebbe a compagni Dupre e Pedrazia:

Lo spartito, andato in iscena nel febbraio del 1836, ebbe un' aecoglienza la più festosa per Napoli. L'autore trascorse qui un mese veramente d'incanto, tra la tenerezza dei suoi parenti, le affettuose cure che gli amici gli predigavano, fra i quali prediligeva i suoi cari compagni del Collegio. Ah! come fu bello Il giorno che venne a visitare questo santuario della musica, la casa che lo ricevè fanciullo e donde uscì adulto, provetto nell'arte che tanta gioria gli apportò ! Con quale entusiasmo fu riveduto dagli alumi, che lo festeggiardno, lo acclamarono e lo colmarono di entusiastici evviva di gioria , accompagnandolo al partire sino alla porta d'uscita! Egli per l'emezione che provava non trovava parole per ringraziar tutti, e appoggiato al mio braccio, versava lagrime di tenerezza. Ah! che bei momenti sono questi nella vita di un artista, e quanti dolori passati non compensano! Nella breve sua dimora qui, godette, come egli stesso diceva, una vera contentezza.

Egli ml ripeteva continuamente: « lo non mi sazio mai di « vedere Napoli ed i suoi dintorni. Tutto trovo più bello,

<sup>(1)</sup> Compose quest' opera in collaborazione del fratello Federico, come nella biografia di costui sarà detto.

« più incantevole di quando lo lasciai. » Ed a tat proposito mi ripeteva spesso una bellissima poesia di Cesare Malpica, che mi diceva voler musicare il giorno che si sarebbe svegliate più incantato delle bellezze di Napoli (4).

Ma Milano di bel nuovo lo chiamava alla vita dell'arte, e lo invitò a scrivere per la Scala, il teatro dei suoi trionfi e delle suo giorie. Chiaro si Mentalbano la Popera che gii commisero, con meschino libretto, che per di più anche in gran fretta dovè vestire di musica per l'autumno dello stesso anno, e non piacque punto.

Luigi Ricei dopo una caduta voleva subito una rivincita, onde riscattarsi di quella specie d'ombra gettata sopra il suo nome: l'Obbe nel Discriver per amore, che seriesa canche in colliborazione col fratello pel teatro del Fondo in Napoli nel 1336, avendo a principali interpetri I Tacchinardi-Persiani e Giorgio Roncont, i quali fecero il loro meglio per interpetrare e rendere gradite al pubblico le belle ispirazioni del maestro.

(1) Trovandola davvero bella, credo di far cosa grata ai lettori col riportarla,

## NAPULI

Sulla terra dell'incanto

Siede placida la sera,
La natura à un imus, un canto,
È una forrida prespiner
Al Signare dei potenti,
Al conforto dei genenti,
Che stampara în eyni stêra
'Un prodigie di boută.
Al rimê Patria, int te più bella 
È la gioia e la aperana,
'In te doice è la favella,
'In te pura è la fidurea.

Tatto ah! rutto in te sorrido,
'Nos ti smo chi non ti vide.
Ah't ur fai la lostanomea
La più cruda avrestită.

L unit y Gou

artisti, dai giovani del suo Collegio e encomiato da tutt'i giaroali egli non capiva in se della gioia e si chiamava contento, felice a cost lasció la sua cara Napoli, promettendo a se ed a tutti che l'atterniavane di rivederla presto: nen aveva allora che trent'anni l'onid on no consimme Di ritorno a Milano, e pregato di scrivere per la Scala, gli fu dato il libretto Le nozze di Figaro (1) musicato dall'immortale Mozart, ch' egli ebbe il torto di non rifintare, e più tardi, conesciute l'errorg commesso, se ne penti e non poco, Done che aveva accettato l'impegno, seppe che per la morte del maestre Farinelli rimanevano vnoti i due posti di Macstro di Cappella alla Cattedrale di Trieste e di direttore e concertatore della musica del Teatro Grando della stessa città. Si decise a far dimanda di occuparli e li ottenno da quel Municipio, per la protezione del principe Alfonso Porcia, nel 4837. La sua esistenza è ormai assicurata; egli non ha più bisogno di correr da diritta a manca per provvedere ai mezzi di vita, proseguendo una carriera, se lusinghiera e gloriosa,

Tutto dedito agli obblighi, de suoi, aucui impieghi, a comporre musica accraydelle quade elitensiuma raricella lacapella della Cattedrale, il Ricci neo poteta emmettere di adempire l'impegno contratto in Milano, e le Nozio di Figuro andarono in iscena nell'attuino del 1837 il Vestro della Scala. Toltane una canzone per contrallo, che, piaque moltissimo e tanto che se ne volle la replica, tutto il, rimanente del

pure faticosa e stentata.

<sup>(1)</sup> Il signor Fétis confuse Le nosse di Figuro del Nuovo Figuro dello staso Ricci, senza ricordarni che il perimo fu tratto da una commedia di Benumarchaia, o il Pitta, apparicina il repertorio dello Scribe. Queste due opere diverse, che furuno pappresentate in diverse città, e che ebbero risultati interamente diversi, son debbono confondersi tra loro.

l'opera passò inosservata, e non solo non pote reggersì a lungo, ma aumentandosi ogni sera la freddezza del pubblico, fu generalmente riprevata, e la critica e i giornali d'ogni sorta se le pronunziarono decisamente avversi.

Ricci provò somma contrarietà per la caduta di quest' opera, tanto più che gran fatica e studio avea posto nel comporla; e molto dolendosi dell' inginstizia dei Milanesi col gran Rossini, il quale allora colà trovavasi per mettere in iscena la sua Semiramide, questi risposegli: " Mio caro , la doveva a andar cost, tu l'hai fatta troppo da dotto »; e di queste parole il nostro maestro fu contentissimo, anzi ne menava vanto con coloro che volevano riprovare il suo lavoro: e più tardi a Trieste ripetendo l'osservazione del gran maestro a auo fratello Federico, questi conveniva della perfetta giustezza dell'avviso. Non solo l'Italia tutta riprovò questa sua produzione, ma vi si associò la Germania intera, se non per altro, perchè il Ricci aveva osato musicare un libretto che l'autore del Don Giovanni prima avea rivestito di musica sublime, ammirata fin oggi da quanti vi sono cultori di buon gusto nell'arte.

Pure, tenacissimo nei auoi proponimenti e quasi testardo, non convinto interamente della condanna decretata dalla generalità contro quelle sue disgraziate Nozie di Figuro, volle tentare un ultimo esperimento in quel Teatro Grande di Triseste, ove le fece rappresentare nell'automo del 1839 (1).

La fortuna gli fu del pari contraria, chè il fasce si rinnovellò: tremenda disillusione che doveva omai farlo rientrare in sei Ma, vedi ostinatezza! anche dopo ciò non voleva o non poteva farsene ragione, come arrebbe dovuto, se una smodata passione (come diremo or ora) non l'avesse padroneggiato in quel momento.

(i) Qui vi è qualche divergenza da quanto si trova detto in altre biografie; ma debbo far conoscere che le piccole rettifiche da me riportate mi sono state suggerite direttamente dal fratello Federico. Un giorno dimando ad un suo amico, molto addentro nell'arte musicale: « Or dunque dimini (o gli stringera la mano « convulsivamente) che ne penei? Ti parvero in tutto disgra-« ziate queste mie povere Nozze di Figaro? — Ci trovai da « ubbriacarmi, risposo l'altre: ma che t'importa del giudizio

" di un ubbriaco? ". Egli si sconcertò e si tacque.

Ad un altro, poca appresso, richiese: "Dimni il vere, non al terori sicuntifica quella musicia"...— Troppo, rispese quegli sarridendo, troppo, mio bello autore dello Scars-musicia". mi hai fatto provare un po di quel ma di nervi » ed ci micrania che mi viene da certe musiche indiavalte, «da cui io parto sempre come quel villano dalla predica, «di cui io parto sempre come quel villano dalla predica, edicendo: Deve essere certo una cosa sublimie ciò che dice «il curato: io non ne ho capito un'acca. » Egli era inconsolabile di questo secondo rovescio, e diventò

Egli era inconsolabile di questo secondo rovescio, e divento intollerante. Molto a malineurore soffriva le osservazioni di coloro che, pregati da lui ad emettere un'opinione, non la emettevano conforme alla sua.

Passò qualche tempo ancora quasi in un'apatia musicale,

trovando solo conforto o nell'artic che dedicava alla composizione della musica sacra e nell'intimità di suo fratello. Escempio impareggiabile di more frateno rena Luigi e Federico; essi non avevano che una solo volostà, un sol modo di vedere, e non saperano vivere che l'uno per l'altro. Molte opere lavorareno assieme, e tra questo la più fortunata Crippino e la Comare, come discoreremo più inanazi. Tutto era comune tra loro, e nella più perfetta intimità domestica passavano i più felici giorai, occupandosi dell'arto che tanta rinomanza daval oro. Ma un caso malaugurato vonen a rempere l'accordo perfetto, l'unità, l'intimità della vita e degl'interessi che sembravano inalterabili tra loro.

Ecco il punto di partenza di quella che noi chiameremo catastrofe avvenuta nel consorzio famigliare dei Ricci. Fu nel 1843, quando ad un concerto nel Teatro Filodrammatico Luigi fece la conoscenza delle sorelle gemelle Lidia e Frau-

cesca Stolz, bocue di nascita, allicue dol Conservatorio di Praga, da poco uscitene, lodate e premiate artisto di canto. Erano belle della persona, graziose, amabili, seducenti, e si somigliavano tanto! Luigi ne rimase incantato, ne fu cutasiasta. Divenutone faugliaro, compose subito due cantate che dedicò alle medesime; l'esecuzione di questa musica, quasi dal Ricci improvissata nicas loro, asseciò in tiu un onovo incanto, e tale che decise in cuor suo di amarle; ma a quale dare la preferenza?... Sotto l'impero del Legitalore Profota, le arrebbo sposte entrambe; ma..... rivedendole continuamente, pare che gli occhi della Lidia l'avessoro sectato di più, e si decise ad amare questa, accordano all'altra tenera ed affettuosa amicicia. Puro nel libro del destino era diversamente serritto.

Desideroso di essere utile e giovare a tutte due, cere di proporto pel teatro d'Odesa, deve anche egli, dopo il cangedo di un anno ottenato dal Municipio di Trieste, prese Impegno di recarsi per comperre un'opera, che fu La Solitaria delle Adarte, liberto di Telica Romani gik musicato nel 1838 da Carlo Coccia e nel 1840 da Mercadante, entrambi con non molto prospero successo.

Se quest'opera non ebbe incontro di vero entusiasmo, pure i canti affettuosi e variati, l'espressione delle parole, la eveltezza del passaggi, la disinvoltura degli accompagnamenti di il sentimento musicalo furono tali pregi che spinero quel pubblico ad applaudiria e ad acciamaria forse più del dovere. Furono primi ad ottenere gli onori del trionfo, dopo quelli meritati dal maestro, la Lidia dagli occhi affascinanti, che estordi per questa felicemente, ed il baritiono Fiore.

Ma qui è bene che si ripigli l'aneddoto promesso a pagina 847, e per conseguenza l'interrotta lettera del fratello Federico.

" In Odessa, Luigi per non compromettersi in faccia al " mondo e far vedere che alloggiava insieme alle due so-" relle Stolz, avea combinato in modo che dalle stanze in

o cui egli dimorava, le sorelle erano affatto divise; ma ave-" vano tra loro stabilito, per trovarsi facilmente insieme, un armadio senza fondo che mascherava una porta, e da colà " le Stolz venivano da Luigi, ed egli andava da loro. Ave venne un giorno che la prima donna che cantava in Odesa sa si recò accompagnata dal marito a visitare il maestro a Ricci : una delle Stolz (probabilmente la Lidia) avendo ine tesa una voce di donna nelle stanze di Luigi, volle far la « gelosa e sorti incollerita dall' armadio. Sorpresa generale " di quelli che erano presenti (bel punto di scena per un finale " comico), collera di Luigi, imbarazzo di tutti che si guarda-« yano l'un l'altro con istupore fingendo di non intendere " l'imbroglio, che risolvè Luigi con una gran risata alla quale " fecero eco gli astanti. Tu vedi bene che siamo lontani dal a romanzo creato dal Dal Torso. Luigi è vero ch'ebbe delle " relazioni in Parma; ma queste furono più nobili di quelle a a cui dopo disgraziatamente si diede in preda. Prima di riternare in Trieste, volle Luigi visitare Costan-

tinopoli, in compagnia delle indivisibili Stolz-Rappresentavasi allora a quel teatro di Pera il suo Searamuccia, che molto piaceva. Egli v'intervenno una sera, e saputasi la sua presenza in teatro, ebbo tali e tante ovazioni da quel pubblico (da alcuni detto barbaro), cho fu infine obbligato, in mezzo a festevoli grida, di mostrarsi ripetute volte sul prosecnio. Ne qui si limitarono le sue soddisfazioni di amor proprio; poichè un giorno passeggiando sul Bosforo colle belle Boeme e con pochi scelti amici, udi non lontano eseguire sulle pittoresche rive di quell'incantato golfo delle svariate musiche militari tratte dai più favoriti motivi delle sue opere. Era Giuseppe Donizetti, il fratello dell'autore della Lucia, che onorava così l'emula ed il rivale del suo caro Gaetano. Poco lontano i due maestri italiani incontraronsia e con quale cordialità si fossero strettamente abbracciati, ognuno può beno immaginarlo. Il Donizetti, nella qualità di direttore della musica del Sultano, l'introdusse a visitare l'interno del palazzo estivo del Gran Signore, riceo di quanto di niù splendido può offrire l'Oriente.

Di li aventi giorni, correva l'anno 1843, tutti ritornarono in Trieste; Luigi consacrò il suo tempo e le sue cure a serivere Messe pel servizio di quella Cattedrale, ed in questo anno invitato a comporre pel teatro di Torino, musicò in unione del Tratello Federico l'opera L'Amante di richiamo, che questi ando a mettere in iscena, e che quantunque venisse unanimamente applaudita, non fece però il solito giro delle opere fortunate.

L'anno 4846 il Ricci, impegnatosi a serivere per la Pergola di Firence, compose il Birraio il Priction (1), ciè egli
stesso andò a concertare e dirigere. Prima passò da Milano,
onde Piredere le ammaliatrici serelle, gli sulle mosse per
Cremona ove erano impegnate a cantare ne Carnevale. Preso
con loro formale impegno di raggiungerle, parti per Firense. Il Birraio chebe esito felicissimo, e fut troxota l'avoro di
crudito maestro, pieno di leggiadri pensieri, bello, immaginoso, dettalo in uno stile pertamente italiano; con canti cerretti è forbitì, improntati piuttosto all'opera seria che al
mezzo carattere; col parlanti di vero genere giocoso, accompagnati da vivace e ben nudrita istrumentazione; e cor un
finale si bello e grandioso, da eccedere forse, per ampiezza di
forma e di concerte, le proporprioni del genere facelo.

Pago il Ricci di tinto risultato, prese immediatamente la via di Cremona, dove passò incantevolmente parechi giorni, tra le sollecitadini e gli omagi che in tutti i geniali corregni gli venivano prodigati, facendo ognuno n'ara d'invitarlo a feste da ballo, a concerti, a conversazioni letterarie de drifsitiche, molto in uso fra l'elettra popolazione di quella colta città:

Ritorno in Trieste a disimpegnare le sue cariche e le sue particolari faccende. Avvertito dallo Stolz come fossero state



<sup>(1)</sup> Soggetto che nel 1838 venne posto in musica da Adolfo Adam per l'Opera Comica in Parigi.

richieste per cantare nel teatro di Copenaghen, si assunse l'obbligo di scrivere per loro un'opera buffa, Il discolo a quatro, ed in questo momento pare che la preferenza ra le due incominciasse ad averla la Lidia. L'opera fu composta, e le parti di donne vennero scritte in modo da fare egualmente brillare le fortunate gemelle.

Ogui cosa era conchiusa con l'appallatore di quel testro, quando a rovesciare il tutto venne improvvisamente la morte del Re di Danimarca, o poi la guerra fra i Danesi e quelli dello Schleswig Holstein, circostanza che fece tener chiuso il testro.

La rivoluzione del 1848 apportò gran male alle arti in generale, ma molto più alla musica.

In quel breve periodo di generale sconvolgimento, poco ai frequentarono i teatri, pochi maestri scrivevano nuevo opere, ed i pubblici di tutti i possi non volevano neanche sentirle, preoccupati e distratti come erano, non euranti di altro che della sola politica, che aveva assorbite, inebbriate e sconvolte le menti di tutti.

In questo stato di apatia artistica, Ricci si dedico interamente alla musica chiesastica, e ne composo molta e pregiatissima.

La vita ritirata e monotona che egli menava, gli fece credere una necessità per lui la vita domestica di cui sentiva il bisogno, e lo disponeva a dare un addio a quella tumultuosa del teatro.

Preoccupatissimo sempre della bella Lidia, divenuta italiana per mente, per cuore e per la maniera di sentiro e di amare, le propose di sposarla: proposta che venne immediatamente accettata, e con entusiasmo.

Ecco la data della totale separazione dei due fratelli Ricci. Federico dal bel principio mal soffirira le tendenza amorose oltremodo spinte del fratello per le artiste Boeme. Vi si opponeva sempre, e con un certo risentimento riprovava l'andamento troppo libero e poco regolare di Luigi, il quale,

nel campo delle scherza, risieva dei timóri ul Federicio e trovava pacrili tutte le sue apprensioni. Ma dal momento che
Luigi prese la ferma risoluzione di sposaro una delle Stolz,
alla sua volta egli prèse quella di separarsi da lui, anche
per mostrare agli amici ce da i conoscenti di catrimbi che egli
riprovava siffatta inconsiderata determinazione. Mi ricordo che
Federico disse a me ripetutamente comè da quel punto cominciasse a vedere qualche cosa di tristo e di fatale nell'avvenire del fratello. Oh! come molte volte il cuore è presago di
fature diagrazio.

Intanto tra i fortunati sposi tutto correva a vele gonfie.

La Lidia, non più fanciulta, ma la donna dat enore ardente
e dagli occhi appassionati, era già la signora Ricci.

 Dopo qualche tempo la Francesca sentiva il bisogno di unirsi alla sorolla, e presto la raggiunse in Tricste e si accasò con lei, facendo tuti e tre con la buona ed affettuosa madre del Ricci una famiglia sola.

- la questo tempo il nostro muestro volle esclusivamente dedicarsi a acrivere musica sacra; ma non conoscendo noi il genere di questi chiesastici suoi componimenti, erediamo non poter far meglio che riportare quanto l'erudito signor Dal Torso seriesa di proposito.

« La musica suera era divenuta per lui lo studio di predilezione, tanto più ch'oi velica la popolazione di Triesté satire di buon grado e a frotte l'erta o faticosa via che mena alla vetusta busilica per bearsi delle sue caste melodic. E melti, a certe feste, venivan di lontano per udirle. Era questa una prova più che evidente della lora cecellena. Nelle opere d'arte primo giudice è sempre il popolo. Che valgono le ciaramellate dei teoristi se quello opere sono dal popolo dannate?

« Alcuni attribuirono a versatilità d'ingegno il fatto che, mentre di questi tempi egli era il primo dei compositori di musica buffa, cogliesse pure invidiabili, anzi insuperabili palme nel campo della musica religiosa. Noi demmo al prim-

and Constr

cipio di questo libro ben più ampia ragione a quest'apparente anomalia artistica. Resta che ora si tocchi del carattere narticolare di questa musica sacra. Il Ricci volle che il senso veramente divino delle note ritraesse il divino linguaggio dei libri sacri. Non si lasciò trascinare dalla sna fantasia, talvolta shrigliata, a quei suoni ed a quei canti ch'era assuefatto a comporte per le scene; ma invece maravigliosamente la padroneggiò, dettando note più che mai adatte ad esprimere la forza ed il sentimento nelle sacre parole racchiuso, La sua musica sacra non pure è spoglia di quei motivi che richiamano spesso al pensiero le cose terrene, ma è tutta maestà, tutta piena di quel canto dignitoso e devoto, che anzichè distrarre la mente, la raccoglie a gravi concetti, e profondamente ci commuove. In essa nulla vi ha che susciti, anzi nulla che pur ricordi quella febbrile ebbrezza che agli esaltamenti trascina.

" Chi negherà il sublime del canto fermo ecclesiastico? Potè mai l'arte musicale italiana e di tutte le altre nazioni vincere in sentimento ed in espressione il luttuoso canto e semplicissimo delle Catacombe e i trionfali espandimenti del Magnificat dei primi tempi cristiani? No: il Rossini, il Mercacadante, ed altri illustri maestri, non che il Ricci stesso, guando devettero trattare il sacro, non poterono francarsi da quelle fonti primigenie, ricopiarono i motivi da tanti secoli consacrati, rimpastandoli ed abbellendoli, ma nulla più. Or dirò da vantaggio e francamente che il Ricci aveva sopra tutti conosciuta quest'arte di riprodurre i canti tradizionali della chiesa colla novità delle forme delle moderne scuole musicali. In una parola, egli disposò alla musica sacra i progressi della scienza. Una prova ne sieno le ben venti Messe che da lui composte ora arricchiscono l'archivio della cappella nella Basilica di s. Giusto in Trieste. Queste sacre musicali composizioni fecero dimenticare le molte scritte dai maestri Rampini e Farinelli che lo precedettero, ambo nell' arte rinomati. Soprammodo bella è la Messa pastorale

da eseguirsi nel Natale. È dessa tutta melodia; un vero capolavoro: d'un tipo, di una originalità unica: i suoi canti, improntati di novissima e caratteristica semplicità , sgorgano da un' ispirazione vergine, purissima da influssi terreni, tutta effusa in celestiali concenti. Altro magistrale lavoro per arte e sentimento religioso è la sua messa di Requiem commessagli ed eseguita per la prima volta il 2 marzo 1853 per l'appiversario di eseguie imperiali : il canto e l'istrumentazione sono condotti con austerità singolarissima di forme, con gravità di accordi che spirano malinconia e fanno dei varii suoni in essi maestrevolmente combinati un'espressione fedele delle parole del mestissimo rito. Va specialmente notato il Dies irae, funerea lamentazione che oltremisura ispirò il genio del Ricci. Ne' primi versi esce in no canto vivace con rapide mosse di violini, i quali tratto tratto appoggiati dagl'istrumenti di ottone, muoiono insensibilmente con tremuli di mirabile effetto, quasi i gemiti dell'anima che si prepara al gran giudizio; indi la tromba lottuosamente squillando, pronunzia ed accompagna la voce del basso, che maestosa sollevasi nel silenzio al verso Tuba mirum, e s'accoppia, poco poi, con magico effetto, a quella del tenore teneramente commossa. E queste due voci che dominan già tutto quanto l'accordo funereo, non tardano ad essere suffragate dalla massa dei cantori, ed il canto procede allora dolentissimo sino alla fine, lasciando che ora la tromba ora l'oboe flebilmente ad esso qua e là si sposi per estinguersi poi con esso pianissimamente. Gli è questo un pezzo musicale di massimo effetto ».

L'arrive in Trieste nel 1849 del fratello-Federico distobe il nostro menstro dalle severe salmodie, e ritornati ced entrambi alle fraterne giole, presero la risoluzione di comporro a vicenda una musica giocosa oppra un soggetto initiolato Crispino e la Comare. In questa, tra le fortunate fortunate instituna opera, si fusero in uno, le briose melodie, si visacissimi candi, le squisite, che mon calcolate armenie, ed i granistite. Obserno calcolate armenie, ed i granistite. Obserno calcolate armenie, ed i granistite.

is a confession

ziosì bellissimi effetti che essi sapevano ritrovare negli svarinti componimenti e coll'arte che ambidue eminentemente possedevano, ne venne fuori uno spartito che ben può dirsi modello in questo genere di componimenti. Dato nel 1850 al leatro s. Remedite di Vesecia , ebbe il più fortunato o splendido successo, e pari fortuna lo segui sempre in tutta lialia, in America, in Parigi nel 1866, in Londra, Bruxelles e Pletroburgo.

Avendo molto parlato del merito di quest'opera tatt' i giornali musicali, e nei vari tempi essenoli stati sempre concordi, crediamo che sarebbe inutile il vonire si tardi a farno accurata disamina. Il plauso che essa, dopo venti anni da che vide la luce, da per ogni dove ancor riscuote, è la più luminosa dimostrazione del suo vero merito, e dell'effetto che costantemente produce in tutte le civili nazioni, ove non può corlo mancare il gusto del bello e del vero nell'arte.

Il Ricei fu Invitato nel 1852 a comporre un'opera giocosa pel Teatro Nuovo di Napoli, La Festa di Piedigrotta (1), scritta

(1) Nei 1886, reguando in Napoli Giovanan I, secondo la Negenda, tre persone di losgo edi professione assai diverse, e distrati l'una dall'altre persone di losgo ed professione assai diverse, e distrati l'una dall'altre persone di losgo edi professione assai diverse, e distrati l'una seconda, Ficiro, un erunità che menura vita solitaria mella chesa delta. Maria Gill'ara situata aila parto cochientale della grotta che mena a Pearsoli; e la terra, una monaza a none D. Maria, della famiglia reale di Dorazzo, che viveru nel monastero delle dame donaccione, sito ove sera rorazzi il castilo dell'Ovo. La visione inginigera alle persone oppredetta di cilitare vicino alla grotta un templo in onner della grena madre di Dos, e proprimente nel longo ove uni tempi alpatti erra madre di Dos, e proprimente nel longo ove uni tempi alpatti erra sistilita una cappella che a poco a poso rismase infregenatat ed abbundonata e por fic distrutta da termonti del altuvioni.

Il popolo napolitano, inclinatissimo ad ossequirro la Vergine, prestando intera credenza alla citata rivelazione, con voll, obbazioni ed elemonise deleo principio nel 1230 a cazare le fondamenta di ma seconda cappella nel taopo altera detto il bergo di Chinia, e propriamenta dirimpetto all' nutica gnotta, ed l'el fe trovata sotto etera la stattat di una Madonna che probabilmente dovera appratezero allascenel dialetto natio. L'argomento è tratto dal nostro chiaro poeta Marco d'Artenzo, dalla festa che in Napoli con gran pompa si celebra nel giorno 8 esttembre di ogni anno, o nella quale il nostro popolo gridando, cantando, danzando e mangiando si abbandona a baldorie e bagordi lungo le viue che menano al Santuario, che per essere posto quasi all'imboccatura dell'antico traforo che nel volgo porta il nome di Grotta di Possouli, vien detto della Madonna di Piedigrotta.

Grotta di Pozzuoli, vien detto della Madonna di Piedigrotta.

Alla proposta fattagli dall'impresario di quel Testro, egli rispose: «Ricevo con vera sodisfazione il graziono invito di sacrivere l'opera che mi proponete: questo patrio soggetto mi inebria e mi sorride tanto, che l'accetto come dire a bocca baciata, lo considero come cosa mia, e mi spremerò il cerrello a far che riesca a vestirio di musica che possa esprimere gli usi ed i costumi di cotato posolo al giori.

" si insinuante, affettuoso e ciarliero. » (1)

chia cappella distrutta. Questa immagine è la stessa che al presente si venera, som più nella modesta cappella, ma nel tempio divenuto suntasso col volepre dei sessoli. La gente in gran folia accorra ancie dal passi limitro al univi al Napolitani, fia dalla vigilia e notte che precedono il di della festa; ed ancie in ivace dei sovarai por tempore, in gran corteo, circondati da un popolo festuate, ed in merro alla soli-cateca di diverse armi, renderano più solome collà loro presenza la pia e religiosa cerimonia. Del Borboni che intervennero fu primo il tre Carta III di Spagna, dopo la il figio Ferdinado IV. A questi successero i re dell'occupazione militare francese, e, dopo la restarazione del 1816. Ferdinado el el 1800 discondesti. Dal 1880 in festa è rimaria soltanto religiosa, è ia parte civile governativa abbandosà qualtango sua lagracana o di nierrevazione di costa. (Vedi Engenio, Geino, Ca-paccio, e do Scherillo che es tali fatti sorisso langar ed orredita menurica).

(1) Ecco la lettera che poi scrisse al d'Arienzo, quando questi gl'inviò il manoscritto del suo lavoro.

## All'egregio poeta signor Marco d'Arienzo.

« Caro poeta

. \* Prima di rispondere, ho voluto leggere e rileggere la tna graziosa e bell'issima commedia, e sono rimasto eltremodo contento; ma

Egli felicemento ottonne il suo intento; la musica riucel a biroisa, vivace, piena di vita, di poesia, di bielle immaginazioni, di notissime melodie, che pur ora ricordano anche da lontano le notti di Mergellina, il iciolo azzurro di questo incantato lago che si chiama Golfo di Napoli.

In questa fortunatissima creazione Ricci è stato poeta, pit-

devi con me convenire che ho molto a studiare per ben condurre tutt' pezzi concertalt. Se io dovessi dire quali sono quelli che più mi piacciono, dovrei parlarti a lungo; perciò il ripeto che mi piacciono tutti, e ne sono rimasto contentissimo.

 Dal Maestro Moretti, che aveva pregato di darmi un'idea di tutta la Compagnia e dell'orchestra, nessuma risposta mi è ancora arrivata.
 Collo stesso ordinario scrivo all'illustre Mercadante, pregandolo di darmi un esatto dettaglio di tutto.

« Non posso decidere la mia venuta la Napoli, la quale mi sarebbe facile in primavera e la està. Basta, vedremo se mi riuscirà. Accetto l'offerta dell'impresario Musella sal pagamento del viaggio di andata e rilorno.

« Osservo che nell'esecuzione della commedia bisognerà della musica sul palcoscenico. L'impresa farà questa spesa?

 Osservo che si scritturano cantanti a tre mesi; se vi è un posto si potrebbe scritturare mia cognata per prima donna, che io credo, si trovi ora in Napoli. Potrei così darle la parte di Rita. Parlane a Musella da mia parte (\*).

a Tutte le canzoni sono belle, specialmente quelle al terzo atto, come pure il finale, il quarto atto ec. ec.

Mi dimenticava di dirti che il quintetto delle donne mi ha sorpreso, ma lo studiando spero che mi riuscirà.
 Caro poeta, mi hai dato molto da fare; ma la commedia mi piace

interamente, e scriveré con piacere. »

Addio.

Amico affez.º

Trieste 4 ottobre 1851.

(\*) La cognata del Ricci, alla quale voleva affidare la parte di Rita nella Piedigrotta al modesto Teatro Nuovo, ora è nota come la celebre Stols, una della poche che al momento eptendono prime sull'orissonte musicale.

Luigi Ricci

tore e sommo compositore. Ma nelle prime sere l'accoglimento fu tutt'altro che festosissimo, e per niente eguale al merito della musica: non per partito contrario o per malevolenza, perchè Ricci era nel cuore e nella bocca di tutti amato e rispettato; ma prima per un po'di lungaggine, cui subito si riparò, e poi per le dicerie di pochi pedanti od invidiosi che non sanno trovare il bello se non nelle regole imparate a scuola. Le novità introdotte dal Ricci nella Piedigrotta, che da questi vennero giudicate licenze, non erano che il risultato della sua lunga esperienza, del suo gusto, del suo squisito sentire, e del progresso di quell'arte che lo rese gran maestro. L'aver fatto spesse volte di meno delle cadenze convenzionali nei pezzi capitali, il novello impasto dato ai pezzi concertati e d'insieme, la variata tessitura degli altri, ed una strumentazione in alcuni momenti tutta sua originale ed anche qualche volta strana ed azzardata, furono le principali colpeche i maestrucoli gli addebitarono. Ma egli con la coscienza del suo saper fare, ricordandosi del Dantesco Non ragioniam di lor, ma guarda e passa, sopportò coraggiosamente la dura prova, quasi avesse voluto dire per tutta risposta ai suoi avversarii: « Ora vi lascio abbaiare alla luna; ma dopo di me, gli altri che verranno faranno come me ».

Sora per sera il cielo si diradò; l'opera fu a poco a poco capita e gustata, e crescendo sempre più nel successo, attrasse per 374 rappresentazioni consecutive un pubblico numerosissimo; ed io il posso dire, che se non assistei a tutte le 374, per una buona metà di essen on y imancia di certo.

E giacchè delle moltissime opere del Ricci stimate ed apprezzate, applaudite o riprovate in quasi tutti i teatri dei due mondi, e gioraalisti e critici decantaroao i trionfi e lo cadute, perciò noi della sola opera di Piedigrotta, che fia sopra le napolitane secne-la più fortunata ed applaudita da fatto le classi che in se racchiude questa popolatissima città, di fal opera intendiamo fare una breve ed accurata disamina.

Nel primo atto, dopo il coro d'introduzione di genere po-

make may Grangle

polare, o per dir meglio tutto napolitano, pel modo come il compositore è riuscito a scolpire al vero l'indole del nostro volgo tanto portato alle feste, viene un'aria di Deucalione, indi una graziosa ed elegante serenata per due voci tenore e basso. Achille e Renzo, istrumentata con quartetto pizzicato ad imitazione della chitarra e due flauti. La frase di questo bellissimo pezzo, oltre all'essere popolare, ba una tinta espressiva locale, che produce una gratissima impressione nell' animo di chi l'ascolta, e può dirsi veramente una serenata modello nel suo genere. Segue un quartettino e coro, ed entrambi formano la stretta dell'introduzione; ed abbenchè sia un poco lungo, e d'idee non nuove, pure pel brio che vi domina, non lascia di produrre un grazioso effetto. La cavatina di Polifemo nel primo atto è un pezzo molto facile con idee popolari. Nel quartetto finale dell'atto primo con soli nomini, vi sono molte idee e molte ripetizioni. Se questo pezzo si accorciasse di una buona metà, diverrebbe piacevole ed abbastanza vivo e di buono effetto.

Nell'atto secondo, l'endante della cavatina di Riie in fa minore, ove notasi un graziosissimo pertichino affidato alla seconda donna, è di bellissimo effetto e produce grata impressione. La sortita di Crezio con coro è un pezzo di eleganle fattura. Bello il parlante accompagnato dai violini siacopati, e soave la melodia del coro a bassa voce. Il quintetto finale dell'atto secondo può dirsi veramente una delle più belle pagine del Ricci: fattura magistrale, impasto armonico, distinto, fraseggio spiccato e sobrio, disposizione delle voci perfetta e degna davero di un allievo educato alla grande scuola di Napoli; idee novissime, in particolare nella stretta in mi maggiore tempé quatiro due, per la gradatione del colorito che metto il hiro in chiunque l'ascolta.

Apre il terzo atto un piccolo cere, e dopo attacca subito la famesa tarcantella con core, forse la più geniale e la più voluttuosa delle moltische finora composte: tipo vero di grazia e di eleganza. Le frasi sono muove, caratteristiche,

e di un brio tutto popolare, con una ecrta tinta melanconica, tutta propria di questo genero di componimento, ed è strumentata con guato e bizzarria. Questo pezzo, che pnò dirsi creato di getto, è un piccolo capolavoro dalla prima all'ultima nota.

Per fare poi il contrapposto e come un chiaro oscuro per l'effetto del quadro, la canzone e coro che succede è poca cosa: però un'altra che le vien dopo per voce di tenore in si bemolle quattro due è bellissima per ispontaneità d'idee. di condotta non comnne, ed in perfetto carattere : la ripresa della prima idea fatta dal coro dà molta vita al pezzo e produce grande effetto. La canzone del cucuricà, chichiricht, ed il seguito che forma il terzo finale, possono chiamarsi piuttosto una sequela di scene popolari, che se vengono ben rappresentate non lasciano di produrre grato e piacevole effetto in Napoli, perchè serbano un certo carattere locale e delle forme e tinte tra noi convenzionali; e nessuno meglio del Ricci conosceva il carattere, l'indole ed i costumi del nostro popolo. Le idee di tutto questo insieme, non sono le più nuove davvero, e sono anche ripetute di troppo, il che produce un po' di lungaggine, senza la quale ferse l'effetto sarebbe maggiore.

Il quarto atto non regge in paragone dei precedenti, si per la soverchia lunghezza del pezzo di commedia, come per la povertà d'invenzione. Dictiona poi è la marcia militare in tempo deto sei, che meglio potrebbe chiamarsi conzone popolare. La frase vicne ripetuta dalle parti principali sino al forte di tutto il coro, e così si chiude l'opera con languido effetto.

Ad onta di ciò la musica della Piedigrotta è vivacissima; piena di brio e di forza comica, ed adorna di quel patelico tanto insito al carattere dei Napoletani Ed il fatto cetto è che dopo 17 anni da che fu composta, la senti sempre cantare dal volgo, è divenuta popolare, è il patrimonio di tutti, ed ogni qual volta si rappresenta nei pubblici teatri, la folla

The given by Grandle

stivata accorre a sentirla e risentirla ed applaudirla, comese fosse il primo giorno della sua rappresentazione; ed è grazioso osservare che mentre l'attore canta la sua parte sulla scena, dal fondo della platea o dall'ultimo ordine dei palchi il popolo, eminonetnemento musicale, si diletta a cantarellare sotto voce (cosa che molto incomoda i vicini) le medesime cantilene, che pare si tramandino tra noi di generazione in generazione (1)

Oh! cho bel trionfo per un maestro quando può scrivere un opera come Piedigrotta!! Dopo tanta universale appro-

(1) Quest'opera, rappresentata nel dicembre del 1869 all'Ateneo di Parigi, non ebbe che un meschino successo, come a me scrisse lo stesso Federico Riccl nella sua lettera del 5 gennajo 1870, della quale riporto ll seguente periodo: « Anche invitato uou ho voiuto assiste-« re aile pruove della Piedigrotta, prevedendo che le cose non po-· tevano andar bene, anzi dovevano, come dispiacevolmente avvenne, andar male, malissimo, Figurati, mio caro Florimo, che il poeta e che tradusse l'opera nell'idioma francese, nella sua stranezza ha cambiato tutto il soggetto del libro ii sostituendone altro a piacer suo, e togliendo così alla commedia il carattere ed il tipo nazionale, « come l'aveano ideato e maestro e poeta, per cui l'effetto fu tutto altro di quello che ognuno si aspettava. Il sig. Wilder, ch'è stato a il manipolatore di tutto questo pasticcio di cattivo gusto, si pere mise introdurre suila stessa musica degli episodii fuori luogo ed affatto estranei al soggetto, che gran torto apportarono alla pro-« duzione. Di più fu commesso Il vandalismo di nn sol pezzo di mu-« sica farne due , ed empietà simili. Di poi dell'antico librette ba a lasciato tutto quello che doveasi togliere, cioè que'personaggi rad-« doppiati che parlauo sempre a due ( difetto per altro del libretto a napolitane, che Luigl d'accordo col poeta D'Arlenso avevano di-« visato modificare), togiiendo poi con poco giudizio ed a spese del « buon senso quello che lasciar si doveva, cioè il colore locale del e dramma e la tinta di quei personaggi, tipo vero napolitano , pera dendo così li cento per ceuto dell'effetto. Dopo subita nna si fatale e frasformazione, puoi bene immaginare qual risultato poteva e doe veva avera la povera Piedigrofta! Io che non volli assistere a nesa suna pruova, non ho visto lo scempio dell'opera che solo quando « era impossibile salvarla dalla tremenda caduta ch'ebbe. »

vazione, chi più felice e più beato di lui?.. Stimate, amalo, carezzato e rispettato da tutti e dappertutto...

E pure, pochi giorei prima della sua dipartita da Napoli, ta assalite da una prosonda malinconia, chi egli voleva nascandere a tutti, ed anche a se stesse; e dagli amici dimandato, quale no fosse la causa, rispondeva ignorarla, interamente ignorarla.

Chi sa se un fatale presentimento non gli gridava nel fondo del cuore, che era l'ultima volta che rivedeva la sua diletta Napoli?

Ritornato in Trieste, lo spirito triste e melanconico che costantemente l'aveva reguito lungo il viaggio, contro la sua natura e la sua volontà si era fatto padrone dell'anima sua.

Egli, se non per liberarsene, che già lo credeva impossibile, ma per distrarsene alcun poco almeno, ponsò che il meglio da fare era di ritornare alla cetra dei profeti. Dopo il riso il piante, tale è la vita!... Lui fortunato che

nel pianto e nel riso sapon esser grande.

A questo punto crediamo utile riportare per intero quanto è scritto dal signor Dal Torso sulle musiche sacre che da questo tempo in poi egli compose.

a Riventie il Ricci a Triesto gli balent toto alla mente il peasiono di porcei in murica anche tutto quelle parti della Pi Uffizio della Settimana Santa che solevanni eseguire in coro a canto formo. Buoma parte di questa fatica rea gli compistati, con trattavati che di raccogliere, concurte o rivedere. E quivi appuntò tutti i suoi pensieri filosofici; non obilò mai che il soggetto era tutte socre, talchè non usa nota fetra-lignare in feziosità teatrali, non-un santo conceito rivesti alla canzono del mondo. I nosivi or semplici e stringenti, or maostosi e gravi, spiraron la fragranza de'ecdri del Libano, il dolore profondo dell'ultimo rito, e la mestizia immarrabile del Calvario. La'è questa una dotta musica, degna d'altissima lode, varia sempre, e sempre nondimeno uguale a se stessa; della dopnenica delle Palme a quella di Pasqua si a se stessa; della dopnenica delle Palme a quella di Pasqua si

trae giorno per giorno con sempre nuove ispirazioni. Divisa in più parti, quelle si compione l'una coll'altra, talchè se alle varie Messe di essa settimana santa, si aggiungano a lor luogo i canti corali, se ne ha un tutto perfetto, un libro, un poema di musica saera. In si onerosa fatica non gli è mai venuta meno la musa del sepolori e della croce; anzi sembra che a misura che elaborava i varii canti, il suo ingegno vie più s'accendesse e pigliasse forza, l'immaginazione afferrasse nuovi prodigi, o vaoi che il pensiero spiecasse solitario e spoglio d'istrumentazione, o vuoi che da essa sostenuto, fuggendo il deserto dell'anima, si levasse pieno di colorito e d'espressione a vagheggiare ne cieli una speranza: La prima volta che questa musica venne tutta quanta eseguita fu nell'aprile del 1854, e tale profonda impressione ella fece nella popolazione accersa ad udirla, che da quell'anne in poi nei mesti giorni di Passione le vaste è doppie navate della basllica di San Giusto riescon troppo anguste a capire i devoti.

"Qual tempo erà corso una si acconcie alle nesie sacret Quando l'ecore ebbe-più d'altora bisogne della religione o del lamento de'profeti E qual niama senttra più el Ricci le unano eventure, e meglio del Ricci potera spossi e alla cetra di David? Il rino ed il plato ai toccano queggio, e già al accendo fin da principio che il Ricci cra per untara inclianto a questo trapasso di sentimenti, che piùone il tauni ai disparti e cenici. Il sepolero non hi fore i suoi gigli o le sue rote? I martiri non hanno anch'essi hi lore ceronà ed il loro trionfo? Il Ricci; sonuno maestro nelle melodi ede. Pallegrezza, ora maringinos nella musica-sacra. Nel suo Miserror, che maestosamente claborato non pur cede, ma vince quello del Riggerelli, in ciò almeno che senza allontanarsi dallo atle severo, arleggia a maggior melotia (1), udivi la

(1) Mi permetta îl signor Dal Torzo di non dividere punto la sua opinione, che rispetto, sul paragone e sulla preferenza che intonde dare il Miserere del Ricci su quetto dello Zinparelli. I paragoni son per lo più odiosi; specialmente quando cadono sopra uomini di

piedà e la speranza piena di rimorsi del monarca percatore, mel Bies irrae vedevi il secolo dissolversì e non rimaner di esse che nude e sepolerale il vero; nelle Lamendazioni di Geremia ti paresta ascollare il diroccar delle mura di Sionne, le attidi adelle mudri che davano nen altate, pas sogque a spremere, dalle loro poppe si famelici hambini, lo stridero degli incenditi, l'urlo disperato di un popolo che vuol radere sotto le revine della patria. Un sacro ribrezzo un'ircervazu le vene, e lo antiche volte di San Giusto, su cui già passarona ben quattordici accoli, mi paresano nella loro rozzezza più venerande e nella loro nudità più rispandenti all'agonia di un popolo che ora non ha più patria nè trono nè altare sulla terra.

In questo tempo venne dal Ricci proposta l'isituzione di na scuola di canto ecclesiastico ed accademico, onde in essa venisero educati quei giovanetti che poi doverano esguire le sue musiche sacre; e quantuque tutto le autorità municipali ed ecclesiastiche, triestine concernessero d'accordo all'ottimo scope e la scuola avesse già cominciato sotto favorevolissimi auspicii, pur nondimeno per basse invidie a pel latrare di meschini mestrucoli che per progetto volvano denigrare il Ricci, a per tante altre contrarietà, non si ebbero i risultati che dal Ricci si attendevano.

Tutte queste peripezie, cominciarone ad alterare la sua

gran risomanza e valore. Io conosco Il Miserere del Ricci, che è indubitatamente un bell'assimo componimento degrao dell'alto suo nome. Quello dello Zingrelli però ha una ripatzino modulte, che
da un uncrio secolo si mantiene costante, sol è superiormente bolto per
da un uncrio secolo si mantiene costante, sol è superiormente bolto per
la sua aemplicia, per la una hervita, chi tu ultiuno peru impaputatabile
disposizione delle quattre voci, come tutti sanno, era uno del pregi pià
emienzi i dello Zingreelli. Potremono però metterel di accorde col si
gnor Dal Torso, dichiarando due capitaveri I due Muserer li ne quistieme; ma mettere quallo dello Zingreelli al secondo posto, meli perònio
Ferndito autore delle Mumorie di Luigi Ricci, non so proprio farle,
and onta della stima el assumizzione che is professo per l'estissio anico.

alute, per altro non validissima e che deperiva ogni giorno di più. Egli erasi addossato moltissime fatiche superiori alle forzo della sui elà, non vecchin di anni, ma assal logorata da una vita tempestosa; perchè oltre gli obblighi che lo le-gazano al Teatro, alla Cattedrale, alla sopradetta senola che dirigena, pure girava tutta la città da mattina a sera, da destra a dinistra, dando particolari lezioni. Il fratello Pederico, nel tre mest che in ogni anno aveva di vacanze in Pietroburgo e che veniva a passare in Trieste presso la busina madre le il fratello, restava addoloratissimo vedendo il suo Luigi in quella vita si laboriosa e affaticata e molto superiore alle sure forza.

In lotta continua col suo focoso carattere e voll'amor proprio di artista, cembrava oppresso da una mano di ferro che gli pesara sul capo, ed egli sentira il bisogno di una divagazione. Propizia giunse quella dell'initio ricevuto di recarsi in Praga, ove nel giorno o Inglio 1836 diversati solenzizare il cinquantesimo anno dalla fondazione di quel Conservatorio, dal quale nel periodo di mezzo secolo erano usciti tanti grandi artisti è eclebri compositori.

Il Ricci, sapendomi in Venezia, donde anchlo dovera muoerce per los iessos oggetto a Praga, mi acrisos lettera affecttuosissima, premurandomi di partire subitu per raggiongerlo
in Trieste e proseguire insieme di viaggio. Il mare tempestoso noa mi permise di fare la traversata che dopo due giorni; appena arrivato in Trieste, mi recai all'indirizzo che
dato mi avexa della sua abitzione e lo trova i partito per
Venna, ove lo raggionsi la dimani, e lo rinvenni in compagnia dell'egregio maestro caralier Lauro Rossi. Qual fu il
contento di tutti e tre nel rivederei, abbracciarci, passare
a rassegna tutta la nostra vita, dall'almanato del Collegio
sino a quel punto della nostra riunione in Vienna Mi mancano le parole per farne esatta la descrizione. Irrequieto
come era di sua natura, il Ricci volle affrettare di un giorno la sua gita a Praga per unirsi presta coi suni affini della

famiglia della moglie, che colà l'attendevano, ed insieme preparare, come quasi del paese, il conveniente pel nostro ricevimento. Il Rossi ed lo la raggiungemmo il giorno appresso, e lo trovammo alla stazione della ferrovia pronto per riceverci in compagnia del, chiarissimo Giovanni Gordigiani, maestro in quel Conservatorio, fratello dell'illustre compositore dei Canti toscani, deputato colà per fare gli cono i agli artisti italiani che vi si recavano.

Quella settimana trascorsa in Praga, e tutti e tre le dicevamo, su una delle più belle e delle più seliai della nostra vita: eravamo sempre insieme, ricercati da tutti, tra le festo della circostanza, gl'invità ai pranzi, ai teatri, alle accademie. L'essere in continuo consorzio coi più cospicui artisti di tutti i paesi, ivi convenuti, era cosa davvero da inebriare e far perdere la testa. Noi tre Italiani, e pel nostro facile conversare e pel brio del carattere meridionale fummo . forse a confronto di quelli delle altre nazioni, i più festeggiati. Le più gentili signore facevano a gara per avere nei loro saloni, nelle loro feste, nei pranzi, nelle conversazioni, nelle passeggiate, ed anche nei privati convegni i tre Italiani. Il luogo più assiduo del nostro ritrovo era l'Isola bella, detta Isola di Sofia (1), ove le più distinte e le più cortesi padrone di casa, Maria Michel e Lorenza Doubek con la gentile figlia di costei Leontina, ci colmavano di favori affin di renderci più piacevole e gradito quel poetico soggiorno: favori che a noi giungevano più accetti pel modo affettuoso e sincero col quale le donne Boeme sanno offrire ospitalità a' forestieri. lvi spessissimo si pranzava in mezzo ad un giardino sparso di fiori, circondato da un lago, da un ponte, da una cascata, in somma formante un insieme romantico di vero incantesimo, in compagnia di tante care persone di ambo i sessi, che per

<sup>(1)</sup> Essa si denomina Sophica-Insel, e prese un tal nome da che l'Arciduchessa Sofia fu ad abitarla, ed è il luogo di delizie di quelle rispettabilissime dame.

essore graziose con noi, ci parlavano sempre delle bella Napoli che qualche anno prima avevano visitato, di Posilipo, di Sorrento, del Vestrito ec., non esclusi tampoco i ancenteroni; e tutti a bella posta colà riuniti per rallegrare la nostra presenza ripelevano a coro: 41 tre Napolitani bastano e casi soli a veglitare la froddeza becima, a tenere allegra una brigata. Bi il caro literi ridena a genasolara; mangiava cempre, e non si saziava mai di godere della vità, quasi pressigo che breve doveva essere per idi. Quei pochi giórni vissuti la Praga turono una erra sospensione al molare che l'entamente le minava. Dopo otto giorm il questa incantevole diniora, terninate lo splendido feste musicali, ognono di noi ripreso la psu via (1):

Il Caraller Rossi mosse il primo per Milano alla direzione di quel Conserviatorio diera venuto a rappresentare in Priga; io per Dresda, continuando il nilo viaggio artistico per la Gernania; e Ricci per alquanti altiri giorni rimase coi suoi di Amiglia in Praga, il giorno della mia partena volle accompegnaruii sino alla stazione della rierovia. Egli non cri allegro come al solito, ma tristo e tacluturo; appogiato al mio braccio, mi stringera fortemente e convulsivamente la mano, ed assorto in una cupa melanconia, non rispondeva de anche alle saratate cose che per distrarlo i gli domandavo. Si dà il segnale della partenza, lo l'abbraccio con vera effusione di cuore, e gli dioc: Addio, addio, mio caro Ricci; de ricederel, e preuto. Egli interrompendonii, risposemi: E

(1) Nor intendo cono l'egregio sigmor Pétis, che per la stessa sihennià era fra gl'auvitati in Prega e spesso volto dobe occasione d'incontrard com not, sibble spotato dire che in qued tempo Luigi Ricci trovrassi glà rinchiaso pel Manteomio, e che non Luigi, ma Febrero fesse in quella città convento. È stato sicaramento per post menria del falto; ma sì è qui dovuto far notare l'inesalteza per non dar moitro a far miscre dubbli noti, nel Teigere in notra opera, noirdesse di savera altrimenti tetto unità Biografia municale del Fétis, che a buon diritto è leunta in tatola pergio. quendo e doce?... poi si tacquo un momento, e fiscadoni mestamente ripresa a dire: Addito, Florimo mie, nei non ci ecercemo più... L'altimo abbraccio lo l'ebbi centosa cello suno lagrime. Pocero amico mio!! il cuero glielo pressgiva che. non ci asremmo riveduti, più mai; o force anche gli presagiva che a quella stessa Praga, ove avea tanto goduto, devea ritornare in ben diverso aspetto... demente! Mi cade la penna di mano nel pronunciare al funesta parola!...

Di ritorno il Ricci in Trieste a non si mosse più, divenendo sempre triste e pensieroso , lo trayando qualche sollievo alle sue, più che fisiche, merali sefferenze, o nella solitudine o nelle continue carezze che i suoi gli prodigavano. Però un'idea fissa che non l'abbandonava mai lo rendeva cupo, e taciturno, Egli guardava con dolore un opera che da più tempo, avea composta e che quasi dimenticata giaceva nel suo armadio. Era , como egli diceva , la sua composizione prediletta ... l'ultimo parto del suo fecondissimo ingegno. Mille diverse idee gli frullavano per la mento, cho sperava realizzare tutto col solo far rappresentare il suo Diavolo a quattro. In questo stato di cose, venno ad aprirsi nel maggio del 1859 in Trieste quel loggiadro teatro l'Armonia con opera e ballo. Al Ricci si schiuse il cuore alla, speranza; i suoi fervidi voti venpero appagati; egli ebbe finalmente il contento di vedere eseguita su quelle vergini scene quella sua opera, per la quale nutriva tanta affezione. e che ebbe il successo più clamoroso, più entusiastico, la sera del 16 maggio 1859, mentre il pubblico fuor di se pel contento, divideva col maestro, che apprezzava ed amava, tutte le sue emezioni, e le sue gioie pel trionfo si pieno e non mai udito fino a quel tempo in Trieste. Noi non possiamoentrare nei particolari di quest'opera che punto non conosciamo; ma volendo che i nostri lettori abbiano qualche idea dei pregi di questo lavoro, stimiamo riportarci interamente a tutto ciò che il più volte mentovato signor Dal Torso ne scrisse.

a Apertosi nel maggio del 1859 questo leggiadro teatro l'Armonia con opera e danze, il Ricei ebbe finalmente l'isperato contento di vedere su quelle scene eseguita quella sua opera da buoni artisti (1) che la posero nella miglior luce per essi possibile. La sera del 16 essa fu fatta dono del pubblico, e festeggiatissima da un affoliato uditorio, porte gioie inchrianti all'autor suo. Non sepremme dire quante volte ei fosse chiamato al proseenio da clamorosi evviva. Onella bella musica aggiunse una fulgida gemma ulla sua artistica corona. Fu esito trionfale e daddovvero meritato; chè l'egregio compositore profuse a larga mano in questo brioso spartito e idee musicali leggiadramente svolte, e concetti armonici benissimo imaginati e condetti, e melodie nuove e varie e diremmo anche soprabbondanti, poiche stante la eccezionale lunghezza del libretto, egli dovette porre a lunga ed istancabile contribuzione la sua fantasia senza punto affiacearsi. Ed è mirabile come il Ricci avesse potuto tanto egregiamente trar profitto di un libretto della fatta di questo Diavolo a quattro, che quella buon anima di Gaetano Rossi gli aven posto tra mani. Sonvi intere scene musicate con comica vivacità maravigliosa; e d' arie, dnetti, cori, ci è più del bisogno, tutti di un pregio sopra il comune. V'è un duette graziose per sonrano e contralto di sicurissimo effetto, foggiato nella cabaletta su quello mirabile della Semiramide del Rossini; y'è un superbo finale, e perfino l'immancabile tarantella. In brevissimo, la è una musica pregevole d'assai, vittoriosa a studio di tutte le difficoltà dell'arte, ed ove scienza, immaginazione, novità e naturalezza si danno la mano. »

Fu falale per lui questo trionfo, e micidiali del pari gli furono le motte e ripetute acclamazioni ed ovazioni, le quali, perchè aumentar non si potevano, si rinnovarono tutte le sere, e l'obbligarono a presentarsi quasi in ogni pezzo al proscenio

<sup>(1)</sup> Eran questi la Galli, soprano; la Lucioni-Landi, contralto; il Vincentelli, tenore; l'Orlandi, baritono; ed il Ciampi, basso comico.

per riecere da un pubblico, divenuto entuianta, frenctico quasi per lui e per la sua musica, nuovo testimoninze di ammirazione e di stima. Tali spontanee, unanimi e clamorose dimostrazioni pare che avesero dovuto produrre acosse tanto violente nel suo cervello, che nella quarta rappresentazione dell'opera, in una delle tante volte che venne chiamate al presentandolo al pubblico, come volesse divider con lui gli applausi che gli si tributavano. Esultato d'immaginazione, caldo della febro del delirio, sotto una vecchia prematura, la sua ragione sensibilmente giorno per giorno si alterava di più e tiavan a sibalestrare.

Vane risvirono le attenzioni e le indefesso curo dell'arte salutare, anche solamento per mitigare in parte le sue bollenti esaluzioni. Il suo stato richiedera l'assistenza di molte persone, e inoltre i luoghi adatti ed l'unezzi onde usare alcani rimedii all'uno indicati, edi unpossibili a praticarsi nelle case private; perciò venne, dagli amici tutti e da' pitè cospieni personaggi di Trieste, consigliata la famiglia di collocarlo, o preste, nel famoco manicomio di Praga diretto da quel dottissimo medico che è il professore Köstl. Avveritto immanienti di tanta sciagura il firatlo le derico che trouvassi a Pietroburgo, sollecitamente accorso in Trieste, donde, unito alla moglie o alla cognata Stolz, prendendo la più dura e dolorosa delle risoluzioni, ma necessaria, e la sola che restava in quel miserando stato dell'inferme, trasse il povero Luici pulla cospitale boma.

Ivi situato in quel triste e malaugurato asilo dei dementi, era afficato non solo alle cure, ma alle spontanee sollecitudini di tutti nelloro che erano addetti a sorvegliare e ad assistere gl'infermi, e che volenterosamente vi si prestavano.

Nel bel principio il male fatale sembrava arrestarsi e prendere un avviamento migliore; peretò si atmentarono lo selo e le tenere premure di quel valentissimo medico, cui balenava aucora una lontana speranza di poterlo salvare. Ma dopo qualche giorno, ricaduto in un letalo abbattimento, e prostrato di forze com'era, minacciò pur troppo una prossima fine !-Il 31 dicembre del 1859 fu giorno di gran lutto per l'arte. musicale italiana e per la città di Trieste. Luigi Ricci alle . ore 8 e mezzo a. m. lasciava questa terra per ascendere in quelle armoniose celestiali regioni, ove attendevalo per riceverlo l'ultimo gran maestro italiano, l'emulo de'suoi trionfi o della sua gloria, Gaetano Donizzetti, dicci anni prima trapassato e morto per le stesse cause, e dello stesso male di che egli su spento. E vedi come il genio spesso è profeta!! Negli ultimi suoi anni, trovandosi Ricci in Trieste e presentendo la sua prossima fine ; sovente soffermandosi dipanzi al ritratto di Donizetti che aveva nel suo saletto ; e contemplandolo a lungo, prorompeva in queste parole di dolore e quasi di disperazione : « le finire com'esse !!! » I suoi funerali in Praga furono modestissimi; non così quel che la città di sua elezione dispose in onoranza del suo gran nome il 19 gennaio del 1860; che anzi furono tanto sontnosi e solenni, per quanti titoli egli acquistato aveva alla pubblica stima; e volendo dare non solo un bel segno di affettuosa gratitudine ai viventi col dolore e col lutto di questo giorge, ma tramandare ancora alla cara memoria dei posteri come Trieste sapesse onorare anche i figli adottivi, che lustro: gloria e splendore apportato le avevano, ebbe luego così il funebre rito. Dal Teatro Grande prese le mosse il lungo corteo, ch'era formato da cento e cento poverelli dell'Istituto di beneficenza (riconoscenti al defunto che a loro vantaggio si era prestato in parecchi concerti), dagli artisti e coristi del teatro, dalla numerosa civica scoola di canto ecclesiastico, dai professori di orchestra, dalla militare banda musicale della marina, e da una straordinaria moltitudine di cittadini accorsi spontanei ad onorare la memoria d'un tanto uomo; i quali tutti sfilando a due a due, vennero condotti: dal maestro Rota, che li precedeva, alla cattedrale di san Giusto. M.

Sulla porta maggiore della vetusta Basilica, messa a gramaglia e risplendente per númerose faci, leggevasi la seguente iscrizione dettata dal cavalier dottore Pietro Handler:

## LUCE PERPETUA REQUIE ETERNA A LUIGI RICCI

NAPOLETANO DI NASCITA

IN OGNI GENERE DI ARMONIE PER MODI MIRABILISSIMI
COMPOSITORE E MAESTRO
MORTO LI XXXI DIC. MDCCCLIX

DI ANNI LIV

Nel mezzo della maggior navata levavasi un superbo catafalco, a destra ed a manca del quale spiceava la seguente serzizione latina, seritta essa pure dal sullodato illustre archeologo:

ALOYSIO RICCI
PATRIA PARTILENOPE
DOMO TERGESTE
SACRORUM MODULORUM
IN BASILICA AD DIVI LUSTI M.
MAGISTRO EXPERTISSIMO
IN MUNERE DEPUNCTO
CONLEGAE IN MAGISTERIO
FIDICINES CONNICENSES CANTORES
JUSTA PARENTALIA

PERSOLVUNT

Dai quattro lati pendevan bandelle bianche che vennero sestenute durante la funzione da maestri Scaramella e Sawerthal e dagl'istruttori de cori Desirò e Bellondin, mentre all'intorno stavano collocato le coriste vestite a brano.

A celebrare la santa Messa si prestò il Proposito, e vi assisteva il Vescovo con tutto il clero. Dava al funchre rite lustro maggiore l'intervento del Podestà, di cospicue autorità governative e cittadine, e di strabecchevol numero di persone di ogni classe, convenute al pietoso uffizio.

Per tale luttuosa circostanza veniva saggiamente proposto, dal suo discepplo mestre Buka, che poi degnamente gli successo nella direzione della cappella, la messa di requio del defunto che rittensi come capolavoro. Concersero all'escuzione i principall artisti di canto, i coristi, non meno che l'orchestra del Testro Grande. L'esccuzione fu perfetta, ammirevale.

Fu anche felicissima idea del maestro Rota d'innalzare al Ricci nell'atrio del Teatro Grande un monumento che ai futuri lo ricordasse. La proposta venne accolta ed acclamata dalla deputazione del detto teatro e dal pubblico triestino intero. L'incarico di scolpirne il busto fu affidato al chiaro professor Ferrari, e quando venne inaugurato, fu tenuta un'accademia su quelle medesime scene ove vivente il maestro italiano aveva raccolto tanti allori. Il busto, dall'atrio trasportato sulle scene, e scoverto in mezzo ad una salva di unanimi ed interminabili applausi, venne coronato di lauri, e un coro di cento voci e cento tra artisti e dilettanti, scioglieva un bell'inno funebre, a cui successe un concerto di pianoforte, arpa ed armonio, sopra i motivi più favoriti del Ricci, composto dal sullodato maestro Rota, di bello e toccante effetto. I distinti e chiari artisti che si trovavano in Trieste, la Galletti Giovanoli, la C. Poch, il Tombesi, il Monari Rocca e Luigi Fioravanti, eseguirono dei pezzi staccati, che resero il trattenimento più gradito e solenne.

Tutto quante in questa luttuesa circostanza fu operato dal maestro Rota, mostra chiaramente le raro virth che l'adernano, e tra queste la gratitudine che serba pel suo maestro ed istitutore anche dopo morto.

Evigi Ricci lasció due teneri figliuoli; Adelaide, vaga fanciulla di nove anni, e Luigi che ne contava meno, mostraudo già un ingegno straordinario per la musica. Egli camminando, como è da augurarsi, sulle orme del padre, sarà presto altro compositore che apporterà onore e gloria all'Italia.

Il Ricci non solo fu ottimo patre di famiglio, ma fu figlio affettuoso, e liberale ed amoroso fratello. Amô d'immenso amore la madré, che dopo la morte del padre associó al suo destino; amô i suol fratelli, e con ispecialità Federico, e dopo averio àssistito e guidado coi consigli e coll'esempio nell'apparare l'arte difficile del comporre, fo volle finalmente compagno nella gloria, arrivendo insisme dello opere degne di lode e di ammirazione, e tra queste la più fortunata Cripino e la Comere, che, come tutti sanno, da parecchi anni sta faccino. Il stro del mondo.

Il Ricci fu parimente generoso con gli artisti disgraziati e cadulti in hisogno, che con delicati modi soccorreva, a tal punto che niuno arrossiva di presentarsi a lui, ed egli li mandava tutti consolati e contenti.

Luigi era bello della persona: aveva fronte alta, su cui pareva splendere il genie; l'occhio nero, mobilissimo, scintillante; il portamento franco; gli atti, l'aspetto, tutto quanto da ispirato. Vestiva sempre pulltissimo, ma con certa originafe sperzatuva ratistica, barba e capelli genilamente incolti, non atzimati mai; un cappello di feltro bianco a largho tece; qualunque fosse la stagione, ma che nella sua singolarità como-feriva a quella bella figura qualossa di distinto. Vederlo e non fissare in lui lo squardo, como per simpatica attrazione, cra cosa simpossibile.

L'umor del Ricci fu sempre galo e vivace in gioventu: tale anche (salvo qualche divario) nell'età matura; se non che negli ultimi anni più serie meditazioni lo facevano di tanto in tanto triste e pensieroso.

Il Ricci era adoratore delle tre glorie italiane (a parte l'altissimo Rossim), Bellini, Donizzetti e Verdi il chiamava grandi maestri, cui era d'uopo (egli diceva) far di cappiello per il loro genio musicale: stimava Mercadante come gran

contrapuntista pratice piuttosto che scientifico. La musica che non gli andava a sangue era quella di Pacini. Parlava con rispetto di Meyérheer, ma prodileggesa Mozari, o lo aveza per il più strenuo e saputo campione della Scuola Alemana. Lanoi assennati giudizii non si aggiravano collanto intorno agli emuli, ma benanche si estendevano sugl'ingegni che pullulavano ai suoi tempi con più o men vigoria sul suolo d'Italia. Complangeva nei giovani autori la suamia d'initare, asraichè eccear di fornarsi uno stile foro proprie; e no biasimava oltre egui credere le tendenze, e la smaia continua di fare ogner più assordante l'istrumentazione, maniera che cegzi si nota in quasi tutti i novelli compositori.

Egli ebbe quattro egregi allievi: F. Bergher, A. Randegger, G. Rota ed A. Zelman. I primi due trovansi maestri a Londra, gli altri a Trieste, e soli basterebbero a dar nome ad una scuola di uon piecola città.

Indipendente per natura, non amo mai il fanto ne la protezione dei grandi; se on quel serriso cho non mai gli mancava sulle labbra, diceva a tatti quelli che lo elegiavano e che gli consigliavano di natiolare ni grandi qualche suo l'avoro, di dedicare a l'espanati qualche opera sua: a l'erachat sche questi potessere darmi valgono meno delle opere che io presento al pubblico per attendere da lui quella poca lodo che morito. Egli n.è il padrano ed il vero giudice. Anno, diceva egli, la

« gloria; perè essa non deve essere nè serva, uè compra.» E perciò nè fasti, nè onorificenze, nè titoli annebbiarono mai la sua mente e quella sua sublime anima indipendente.

Pure la modestia del Rieci era tale e tanta, che quantunque directo grande nell'arte, conservo sempre, simo a che Iddie non gli tolse il done dell'intelletto, quella ammirvode sua natural semplicità, quella boatà di cuore, quella spottaneità di maniere, di modi, di parole che lo dissinserve, ce che per tutta la sua vita formareno i pregi del suo carattere. Amato e rispettato da tutti, era caro ai suoi stessi collegtii e rivial nell'arringe tettrale, Egli, modestissimo come Pergolesi e Bellini, non aveva alcuna opinione di sc, e nel lodare gli altri, si studiava il modo per essere dimenticato:

Chi non ha cuore, squisitezza ed elevatezza di pensare, non può farsi una chiara idea delle rare qualità che adornavano quell'anima ingenua, candida, eminentemente artistica di Luiet Ricci.

La Società filarmonico-drammatica di Trieste lo elesse a suo direttore. Per essa serisse varie composizioni, che vennero eseguite con plauso da suoi concitutatini di elezione. Di 
queste a preferenza si ricordano tre bellissimi cori: uno dei 
contrabbondieri, robusto e marziale; l'altro un brindisi con un 
assolo di basso, animato, brillante e vivacissimo nella stretta; ed il terzo La pezca, vero gioiello musicale, pensiero 
gentile espresso precipuamente da due voci di onne con coro 
d'acciompagnamento, che con grato e bello effetto s'infrecciano nella stretta con un elegante accompagnamento d'orchostra: nuesto nezzo nel suoi nisime communene ed esalta.

La Società musicale che si era istituita nel 1850 e della quale egli era già socio onorario, avevagli offerto la direzione della medesima, a vicenda col maestro G. F. Lickl. Ma il Ricci, che cominciava a sentire un certo bisogno della vita privata, nella quale si concentrava dilettandosi in comporre musica sacra, genere a cui ormai si era in tutto e per tutto esclusivamente dedicato, con garbati e gentili-modi ne declinava l'onorevole offerta, e la Società che si credeva fusingata dalla presenza dell'illustre maestro, con istanze e premure lo pregava che acconsentisse almene d'intervenire nelle grandiose accademie e nei geniali convegal : cosa che egll faceva anche di rado, perche non amava che pochi amici intimi riuniti in sua casa, e voleva vivere solo per la famiglia e per l'educazione musicale dei suoi figlinoli che idolatrava, non meno che per gli obblighi della Cappella e del Teatro Grande , carichi ambedue che negli ultimi tempi gli crano divenuti pesanti ed incresciosi.

Scopo principale del Ricci, meno un solo momento di aber-

razione quando scrisse Lo Nosse di Figuro, è stato quello di conservare all'Italia la vera fisosomia della sua anusica nazionale. Rendere l'immagino della vita del popolo, ecco l'intento precipuo dei poeti e dei maestri della musica comica, o per questo egli ottenne meritamente distinto posto nell'arte.

" La musica teatrale del Ricci (dice il dal Torso) è tutta figlia del genio, tutta d'un'impronta affatto naturale: non artificii, non calcolo, non servilità convenzionali, non forme stiracchiate, non ritmi stentati: essa ti pare scritta senza fatica, senza pena, ma proprio di getto, come un frizzo di piacevole e pronto parlare, quasi sempre eguale a se stessa dal principio alla fine, sempre gaia e festevole, sempre appropriata alla parola ed al soggetto. Vero conoscitore delle voci del canto, non trascinò mai colle sue note l'attore al grido. Incredibile era la sua facilità nello scrivere i parlanti o meglio dialoghi, in cui il canto vero suolsi esprimere coll'istrumentazione, anzichè dall'artista che si modula ad esso. Aveva poi una rara spontaneità nel comporre i cori, il cui canto disteso e melodioso si compone di suoni interrotti e quasi individuati, senza che l'una nota degradi e sfumi nell'altra: in una parola, con nessun altro legame che quello della scala armonica. E quanta varietà in essi! quanto felice l'imitazione del natural mormoreggiamento del conversare ! quanto ben ritratti i tafferugli, i tumulti , e quasi dice le mattie della vita popolare! Nella sillabazione del canto egli era poi inappuntabile, vero e squisito maestro. L'istrumentazione del Ricci sentiva del fare spontaneo, non meno che il concetto musicale: essa era sempre briosa, e quello che oggi più importa, non assordante mai. Il quartetto degli strumenti d'arco veniva da lui trattato in modo mirabile, tuttochè non fosse, o pare che non volesse mai essero e prostrarsi une scrittere teorico di primo ordine. In ogni sua cosa sfuggiva con istudio assiduo la mostra della teoria, o, per dir meglio, dell' arte per l'arte e tutt'aitre dal quale po-

tesse trasparire un po' d'artifizio, un po' di studio, o semplicemente il convenzionale, il comune, I terzetti, a dir vero. sono proprio cosa sua. È là dove spicca potente il suo genio inventivo. Quelli dello Scaramuccia, della Chiara, degli Esposti e del Chi dura vince, sono di tanta bellezza che smagliano, nè sono secondi a quello del Cimarosa nel Matrimonio segreto, nè a quello del Rossini nell'Italiana in Algieri. E vi fu chi asseri recisamente essere il Ricci nel terzetto superiore a qualunque maestro italiano (1). Ed oltracció stavano poco al di sotto di questa eccellenza i suoi quintetti: annovero solamente quelli del Nuovo Figaro, degli Esposti e del Chi dura vince, e quello di sole donne della Piediorella, perchè ciascuno se ne possa di per se far ragione. Che diremo dei suoi duetti? Essi sono foggiati alla classica, fino allo scrupolo. Mi basti tra gli altri ricordare quello della Chiara di Rosenberg e quello delle Nosze di Figaro. e mi si dica se nulla v'ha di più eletto, di più brioso, di più spiccato nella storia delle scienze musicali. I rondò, finalmente, del Ricci spirano grazia, brio, vivacità, oltre ogni lode. Quelli del Golombo, dello Searamuecia, degli Esposti, ci siano come arra degli altri, anzi come arra di una potenza artistica che può essere invidiata, ma da pochi altri compositori vinta od eguagliata. »

Ad outa di tutto ciò il Ricci non va esente di alcune pecche: e quale è l'opera unana: che può adarre immune?... Gli si addebita la peca cura di renedare i suoi lavori dopo aveil compiuti, perchè egli diceva essere per lui improbe fatica rivedere, riloccare e ritornare sul fatto, che pure molte volte avea bisogno della lima; eceo perchè alcune delle sue opere sembrano piuttusto abbozzate, che spartiti studiati e compiudi.

<sup>(1)</sup> Noi non vogliamo në contraddire në aderire all'opinione di cobil che citë asseri recisamente, tanto più che egli non si limita a parlare solo de terretti buth, ma parla in generale di futi'i terretti; ed in questo suo niodo di vedere non sappiamo quanti potranne dargii ragione.

Altro difetto, l'abuso dei tempi dispari, dei motivi di valzer ec. ec. ad onta però che molti di questi abbiano avuto successo di voga.

Qualche volta gli si addebitava aneora la trascuraggine e la monotonia, per la poca varietà del modulare, non che lo stile piuttosto triviale e trascurato, sebbene in questo difietto inciampassero molti maestri napolitani che serissero opere giocose. Altri pretesero che soventi eccedesse in ripettioni, c queste soverchiamente prolungate, ma per chi scrisse tanto, quanto egli scrisse, è facile il ripeter se stesso, ed alcueve volte anche gli altri.

Egli, sebbene ligio ai severi principii della scuola ove venne educato, pur nondimeno camminava coi progressi cha l'arte faceva tutti i giorni, consecvando però nel suo sitio il carattere di semplicità, di maturalezza, che lo portava a coltivare il canto edi il parlante libero e sciolto, s'uggendo sempre i complicati o chiassosi accompagnamenti. Giacchè intendeva il vero bello nella semplicità o nella chiarezza.

La scienza come l'intendone i podanti, certo non brilla nelle sue composizioni, ove si scorge la facilità di fare, la spontaucità delle melodie, la bella disposizione delle voel, un'orchestrazione bizzarra, originale e tutta sua propria, una certa novità nelle forme, la fantasia che non gli vines quasi mai meno, specialmente nell'opera comica, e finalmente l'arte di trarre sicuri effetti, figli delle situazioni sceniche dell'espressione delle parole: ed è perciò che a giusto titolo vonne chiamato il poeta dei popole ed il maestro della musica più acrupolosamente nazionale.

Ad onta di ciò per lui calza benissimo il verso di Orazio Ubi plura nitent etc., e per questo meritamente prese un bel posto nel dominio dell'arte.

Nel genere semiserio e giocoso, sempre che se ne eccettui Rossini, a livello di Donizzetti viene Luigi Ricci, il maestro di maggior rinomanza nella prima metà di questo secolo.

- I. Composizioni di Luigi Ricci esistenti nell'archivio del Real Collegio di Napoli.
- L'Impresario in Angustie, opera buffa in due atti, Collegio di San Sebastiano 1822, riprodotta in San Pietro a Majella 1835.
- La Cena frastornata, opera semiseria in due atti. Teatro Nuovo, autumo del 1824.
- 3. Aladino, opera semiseria. Teatro Nuovo 1825.
- Il Diavolo condannato a prender moglie, opera semiseria.
   Teatro Nuovo 1827.
- La Lucerna d'Epitteto, opera semiseria in due atti. Teatro Nuovo, carnevale del 4827.
- 6. Ulisse, opera seria in due atti. San Carlo 1828.
- Amina o l'Orfana di Ginevra, opera semiseria in due atti. Roma, Teatro Valle, autunno del 1829.
- Chiara di Rosenberg, opera semiseria in due atti. Milano. Teatro della Scala 1831.
- I Due Sergenti, opera seria in due atti. Milano, Teatro della Scala, autumo del 4833 (riprodotta al Fondo al 4840).
- Chi dura vince o La Luna di Miele, opera semiseria in due atti. Roma, Teatro Valle, in dicembre 1834 (riprodotta al Fondo nel 1843).
- Eran due ed or son tre, ovvero Gli Esposti, opera semiseria in due atti. Torino, Teatro di Angennes, estate del 1834.
- Il Colonnello, opera giocosa in due atti (di Luigi e Federico Ricci). Fondo 1835.
- Il Disertore per amore, opera semiseria (di Luigi e Federico Ricci). Fondo 1836.
- Il Birrajo di Preston, melodramma in tre atti. Firenze, Teatro della Pergola 4847 (riprodotta al Teatro Nuovo di Napoli nel 4854).

- Piedigrotta, opera semiseria in quattro atti. Napoli, Teatro Nuovo 1852.
- Crispino e la Comare, opera semiseria in quattro atti di Luigi e Federico Ricci. Venezia 1852 (riprodotta al Teatro Nuovo di Napoli nel 1853).
- 17. Partenope, cantata.
- 18. Credo a tre voci con orchestra.
- 20. Terzetio nell'opera Dopo sette anni di varii autori
- 21. Si cari e fidi accenti, aria per soprano con coro.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie

1º Colombo opera seria, Parma, primavera 1829 .- 2º Il Sonnambulo opera semiseria, Roma, Teatro Vaile 1829. - 3° L' Eroina del Messico o Fernando Cortes, Roma, Teatro Tordinona 1830-4" Annibale in Torino, Torino 1830 - 5° La Neve, Milane, Teatro della Canobbiana 1830. - 6° Il suovo Figaro, Parma 1832. - 7° Un' avventura di Scaramuccia, Milano, Teatro della Scala 1834 .- 8º Chiara di Montalbano, Milano, Teatro della Scala 1835. - 9º La Serva e l'Ussero farsa, Pavia 1835. -- 10° Le Nosse di Figaro, Milano, Teatro della Scala. - 11° L' Amante di richiamo, musica di Luigi o Federico Ricci, Torino, Teatro d'Angennes 1846 .- 12º Il Diavolo a quattro, Trieste, Teatro dell'Armonia 1859,-13° I Controbandieri, coro con orchestra .- 14º Il Brindisi, coro idem .- 15º La Pesca, coro idem. Questi tre cori furono scritti tutti e tre per la Società Filarmonica di Trieste. Venti Messe, tra ie quali una in Pastorale, una di Requie, e più tutto ii servizio chiesastico dalla Domenica delle Palme sino ajia Pasqua di Risurrezione, che coi canti corali analoghi formano un tutto insieme perfetto,

## ANGELO CICCARELLI

Nacque in Montone, provincia di Teramo negli Abruzzi, il 25 gennajo 1806. Cresciuto in Sant'Ameno della stessa provincia, patria del suo genitore, colà passò i primi anni della giovinezza. Il padre voleva destinarlo allo studio chiesastico; ma i parenti della madre si opposero e gli consigliarono di fargli apprendere la musica, per la quale mostrava di avere molta inclinazione. Rimasto orfano di padre e non trovandosi in Montene professore adatto dal quale potesse apprendere almeno i primi rudimenti, la madre, quantunque di finanze ristrettissime, prese la risoluzione di mandarlo in Lanciano, ove arrivò il 1º gennajo del 1815. Colà stette sotto la guida del chiarissimo maestro Filippo Gianni organista nella cappella di quella città, che buono per carattere e di anima caritatevole, assunse l'impegno non solo d'istruirlo nella musica, in cui egli era valentissimo, ma bensì di farlo con se convivere e di trattarlo come se fosse un ano figliuolo. Apprese dunque dal Gianni i sani principii di quell'arte che in appresso doveva dargli onori e fortuna. Cosl trascorsero sette anni, quando il maestro Gianni prese la risoluzione. onde migliorare la sua condizione, di abbandonare quella città per recarsi altrove, e gli fu dispiacevolissimo di lasciare il povero Ciccarelli con pochi mezzi, e senza nessuna guida che. potesse continuare a dirigere gli studii musicali di lui. In quel tempo trovavasi in Lanciano nella qualità di primo funzionario, che dicevasi Sottintendente, il signor Vincenzo Corcioni, la cui figlia sonava maestrevolmente il pianoforte. I più distinti personaggi di quella città fecero alcune pratiche presso il padre della virtuosa giovinetta, per ottenere che questa desse ancho a titolo di carità al Ciccarelli delle lezioni di pianoforte e di partimenti, in cui ella era anche passabilmente bene iniziata, e ciò coll'intenzione non solo di non fargli dimenticare quel tanto che avea così bene appreso dal Gianni, quanto collo scopo di continuare a fare qualche progresso, che per piccolo che fosse stato, sempre gli avrebbe, se non altro, facilitato la strada se un giorno gli fosse stato concesso di potersi recare a fare fondatamente i suoi studii in Napoli. L'alto personaggio, bene informato dell'irrepreusibile condotta e moralo del giovinetto, vi acconsenti di buon grado, e la

virtuosa o gentile maestra comincià a dare le see lezioni di musica al Ciccarelli, che non poco si mostrava disposto ad apprenderle. Nel breve periodo di un anno e qualche meso fece tali progressi, che beno si auguravano di lui quei signori di Lanciano promurosi della sua riuscita, del pari che l'illustre mestra che tanto amore e tante affettuose cure poneva nell'ammaestrario. Ma quando meno se lo aspettava, altra contrarietà venne a colpirlo. Il sottlintendente da colò feri-mosso e traslocato in Napoli, e Ciccarelli perdè la sua nobile e generosa situlturice.

La povera madre di lui, sprovvista di beni di fortuna, che per campar la vita era passata a seconde nozze, in nulla poteva soccorrerlo; di tal che, rimasto senza guida e senza mezzi, decisero occuparsi di lui e dargli i mezzi al suo progredire ed alla sua materiale esistenza le generose e rispettabill famiglie di quella città Orgarani e De Giorgio; ed egli dal suo lato mettendo a profitto quello che aveva appreso dal Gianni e dalla gentile maestra, incominciò anche alla sua. volta ad esercitare la professione, dando delle lezioni di musica. Avventurosamente per lui fu preso molto a ben volere dal conte Saverio Genoino, che da prima lo ricetto in sua casa, trattandolo come un individuo di sua famiglia e ricompensandolo in pari tempo per le lezioni che dava ai suoi figliuoli. Vi resto sino al 1826, anno in cui la rispettabile signora Corcioni che si era stabilita in Napoll, lo invitò a raggiungerla, promettendogli tutta la sua amichevole cooperazione, onde farlo avanzare nello studio della musica. Al primo invito che ricevè il Ciccarelli, gl'individni tuttidella casa del Conte si opposero; ma chiamato la seconda e la terza volta, fu necessità di cedere, anche in considerazione degl' incalcolabili vantaggi che poteva ricavare in Napoli, onde perfezionarsi nell'arte in cui trovavasi abbastanza inoltrato. Molto a malincore, ma nel tempo stesso con una certa soddisfazione, vi accondiscese; non perchè non sentisse gratitudine per tanti benefizii ricevuti da quella nobile famiglia, ch'egli molto aniava o dalla quale era del pari riamato, ma' solo perchò in questa sua dipartita intravedeva da lostano lottano un più brillanto avvenire alla sua carriera. Testimoniando le più vive e sentito dimostrazioni di gratitudino odi riconoscenza, il Ciccarelli lasciò quella ospitale città o la casa del suo protettore e benefattore e benefattore.

Giunto in Napoli con lettere di raccomandazione a personaggi influenti o ragguardevoli, uno tra questi gli procurò la conoscenza dell'esimio dilettante, che altro volte abbiamo avuto occasione di nominare con lode, cav. Gasparo Selvaggi. che amicissimo come era del cav. Crescentini, a costui personalmento lo presentò, impegnandolo a spendere tutta la sua benevolenza o la sua valevole protezione in favore del Ciccarelli. Crescentini scorgendo in lui lo più felici disposizioni pel canto, cominció ad educarlo, com'egli solo forse sapeva fare, in questa più che interessante branca dell'arte musicale, o contemporaneamente pregò il Direttore Zingarelli che si fosse compiaciuto di annoverarlo tra i suoi allievi insegnandogli contrappunto e composizione. Assistito affettuosamente da questi due luminari, non poteva non fare dei notevoli progressi, e questi furono di tanto rilievo, che dopo undici mesi ottenne meritevolmente e graziosamente dal Sovrano un posto gratuito nel Collegio, Entratovi alunno, con più fervore continuò o finì i suoi studii di canto, contropunto e composizione, ed ai 45 di novembre del 4829 abbandonò il Collegio munito dei più lusinghieri certificati di quei Direttori o degli altri professori del luogo, che nei diversi rami sì della musica como delle lettere l'avevano istruito.

Offertaglisi una favorevole occasione di recarsi a Dresda per dare, a vantaggiose condizioni, lezioni di canto, volonticri ne accetto li vinito, ed vii giungora il 19 gonanja 1830. Appena fu colà, venne conosciuto il sao valore artistico e con quanto gusto cantasse, sebbene con piccola voce, o come sapesse insegnare il canto nel modo cho l'avera appresso da chi fu uno dei commi del suo tempo e disgraziatamente l'ultimo come abbiamo altra volta detto. Il Ciccarelli divonne subito il maestro alla moda, ricercato e stimato da tutti, non meno che dalla stessa Corte Sassone che lo scelse a suo maestro. Dopo undici anni, mancato il posto di maestro di canto dell'Istituto Reale de'ragazzi per i Soli ed i Cori della Cappella, venne quella carica offerta al Ciccarelli, che accettolla nel 1841 e la ritenne fino all'agosto del 1847; In quella capitale (Dresda), detta l'Atene della Germania, ricca di celebrità musicali, si dedicò il Ciccarelli a studiare fondatamente la scuola tedesca; e sotto la direzione di I. I. Francesco Detzaver, dotto compositore e sonatore esimio di violoncello addetto alla Real Cappella, fece nuovi ed accurati studii di contropunto, di composizione e del modo di orehestrare. Le musiche che scrisse dopo, cioè una Messa di Requiem per quattro voci e più strumenti (1863) ed una Messa di Gloria (idem 1865) che noi abbiamo sott'occhio, mostrano quanto profitto avesse saputo trarre dai suoi novelli studii. Compose altrest molte arie e diversi svariati pezzi per gli artisti dell'opera italiana che in quel tempo cantavano in Dresda, e che ebbero ottimo incontro. Scrisse un'opera seria, Caterina di Guisa, che dedico al re di Sassonia Federico II, ma che per contrarietà e malignità di colui che allora dirigeva le sorti di quel Teatro non potè ottenere la sua esecuzione, ed ora, impolverata nella reale biblioteca, dorme inginstamente il sonno dell'oblio. Le sue composizioni per Camora, scritte quasi tutte per i suoi allievi ed allieve, sono una quantità di duetti, arie italiane e tedesche e romanze franccsi. Musicò pure tre sonetti del Petrarca, molto apprezzati dai conoscitori. Tutta la sopraddetta musica trovasi in buona parte pubblicata per le stampe. Compose altresi una Serenata ed una Pastorale per pianoforte; uno Stabat Mater per sole voci di donne con accompagnamento di quartetto di corde, eseguito con successo nel 1845 a benefizio degl' inondati dallo straripamento dell' Elba, cantato da 27 signore dell'alta aristoerazia di diverse nazioni allera residenti in Dresda, Serisse

pure altra Messa di gloria ed un Vespero per qualtro voci e grand' orchestra, ed un gran Te Deum (1): composito in tutte chébero buon successo, dirette da quel chiaro maestro della Real Cappella di Dresda Carlo Krebs. Venne nominato dal red i Sassonia maestro di canto della sua Real Casa. Ebbe in dono dal Pontefice Pio IX una gran medaglia colla sua effigie da una parte e dall'altra incisa tutta la funzione del domma della finanzoclata Concezione. Fu latto Cavaliero di 2º classe dell'ordine di Francesco I dal Ro Francesco II, e mominato maestro della senione de' Compositori dell'Accademia di Santa Geeilla in Roma. Il Ciccarelli, stimato, amato e da tutti rispettato, vive da 40 anni in Dresda vita patriarcale o felice, onorando la Scoula Napolitana dalla quale è uscito.

### Composizioni di Angelo Giccarelli esistenti nell'archivio del Real Collegio di Napoli.

- Stabat Mater per due soprani e due contratti con pieni, in sol terza minore, con accompagnamento di quartetto di cordo 1858.
- Messa di Requiem per quattro voci e più strumenti in sol terza minore 1863.
- 3. Messa di Gloria in la terza maggiore idem 1865.

## II. Altre menzionate nelle diverse biografie

t° Caterina di Guisa, opera seria, Dresda— 2° Seconda Messa di Gloria per quattro voci e grande orehestra—3° Vespero idem—4° Te

(4) Questo Te Deum, venne eseguito per la prima volta nella Chiesa Protestante in Briesa acoto il titolo di Chiesa della Corce uel 3º giorno di gennajo del 1865. Vedi conciderar di datel nel 4º gennajo del 1865. Vedi conciderar di datel nel 4º gennajo del 1865. Ciccarelli Insciò la casa paterna per recarsi in Lancino a irvare maestro per apprendere la musica, e dopo 30 amil, nello sésso giorno, fece eseguire una sua gran compositione. Quanto questi riscoutri sono interessanti nella vini di una artisti riscoutri sono interessanti nella vini di una artisti.

Deum idem—5° Svariata musica per camera, duetti, arie italiane e tedesche, e romanze francesi—6° Tre sonetti del Petrarca—7° Serenata—8° Pastorale per pianoforte.

### MICHELE COSTA

Nacque in Napoli il 4 febbrajo 1807 da Pasquale Costa discepolo di Leonardo Leo e scrittore di musiche sacre che faceva eseguire nelle diverse chiese di Napoli ove era il titolare maestro, e da una figlia di Giacomo Tritto a nome-Rosa. Bambino ancora mostrava le più belle disposizioni per, la musica, e dal padre ne apprese i principii e la modesta maniera di sonare il cembalo, come in quei tempi si praticava. La vocazione decisa che il giovinetto mostrava per la bell'arte ed i giornalieri progressi che in essa faceva, determinarono il padre a farlo aggregare alle scuole esterne del Collegio di Musica allora residente in San Sebastiano . ove in uno degli esami annuali ottenne di essere ammesso nel Collegio Convitto a posto gratuito. Entratovi, si dedicò da prima allo studio del partimento sotto la direzione di Giovanni Furno, e quando ne fu al caso, cominció a studiar contronunto col suo avo materno Giacomo Tritto.

Dopo qualche anno passò nella scuola dello Zingarelli onde perfezionaria nella compositione. Apprese il canto satto la savia scorta di quell'egregio Girolamo Crescentini, del quale divenne uno dei prediletti allievi. Nel 1824 serisse per la monacazione della signora Rafiale Amatucci una Messa per quattro voci con orchestra che riusci gradita al pubblico. Scrisso pel Teatro del Collegio i operetta initiolata il Soppato Funccio nel 1820, ed una seconda nell'anno appresso. Il Delitto punito, le quali eseguite dai suoi stessi compagni, ebbero entrambe felica successo. Pio per le musicho che il Collegio aveva obbligo di dare in alcune Chiese di Napoli serisse un Distit Dominus per quattro voci e tro Sinfonie

a grande orchestra. Invitato dall'impresario del Teatro Nuovo a comporre un'o spera somiseria, questa tobbe il titolo II
Gercere d'Idegonda, che ottenne buon incontro nel 1828.
Continuando sempre ad essere altuno del Collegio, fu chiamato dall'impresario Donnelico Barbaja a serviere pel Teatro di S. Carlo un'opera in due atti, Maleina, che lu rappresentata nel gennajo del 1829. Il pubblico per incoraggiario
non gli fu avaro di lodi e di plausi, anche perchè molto sperava nel di lui avvenire come compositore.

Nella biografia di Zingarelli accennammo come e perchè il vecchio maestro inviasse il suo allievo a Birmingham. Il Costa, benchè giovanissimo e quindi non ancora esperto per dirigere le importanti ed imponenti masse di quanti erano gli esecutori colà radunati, senza nè anche conoscere la lingua, col semplice suo ingegno per guida, seppe sl bene interpetrare la grave composizione del suo dotto maestro o trovarvi gli effetti di colorito, che ne risultò un'esecuzione si finita ed un insieme sì perfetto, da riscuotere le dimostrazioni più entusiastiche di gradimento. Dopo Birmingham si decise a prendere stanza in Londra, e colà recatosi pubblicò varii pezzi per camera, fra i quali il quartetto Ecco quel fiero istante, composto espressamente per la Corte, che fu eseguito dalle celebri Pasta e Malibran, non che da Rubini e Tamburrini, ed ebbe successo di voga, che si prolungò per molti e moltissimi anni ne' concerti musicali che si davano in tutte le principali città della Francia, dell' Inghilterra e della Germania.

Il Casta, divulgatosi a poco a poco il suo valore artistico, e fattosi evidente per la perfetta esecuziono di Birmingham quanto valesse come direttore d'orchestra, venne da M. Laporte, impresario del Teatro Italiano detto della Regina, invitato ad assumene la direzione ad onerveolissime condicioni, e diede non dubbie ma luminose pruove del suo ingegno e del suo valore nel condurre le più difficili esecuzioni musicali.

Nel 837 volle riprendere la carriera di compositore teatrule, e per aver in eiù più probabilità di riuscita, pensò di recarsi a Parigi, ove serisse per quel Teatro Italiano l'opera seria in tre atti Malek-Adel, eseguita dolla Giulia Grisi, dall' Albertazi, da Rubini, Vanofi, Tamburini, Lablache, Pareri diversi trovo scritti intorno a questa musica, ma debbono tutti ecdero al gindizio che contemporanementa ne diede l'egregio amestro Cavalier Carafa in una lettera da lui diretta al muestro Carlo Conti e della quale fin d'allora io trassi copla. La lettera è la seguente:

" Mio earo ed amate Carlo, « Mi brilla il euore nel doverti annunziaro il fortunatis-« simo esito della musica di Micholino, che si è data per « la prima volta sabato scorso 14 a questo Teatro Italiano. " I requisiti che hanno accompagnato il felice esito sono " stati: la bella e dotta musica (punto essenziale), la per-" fetta esecuzione dei cantanti (fortuna pei maestri), ed il « pubblico giusto e conoscitore. Lo spettacolo comincia con " una bella introduzione, dove Lablache in abito di Vescovo " Cristiano canta una cavatina piena di energia - Applau-" si - Segue un piceolo eoro di donne con una graziosis-" sima romanza della signora Albertazzi - Applausi-Dopo, " un coro di Arabi che precede la cavatina di Rubini ---" Furore - Duetto fra Rubini e la Grisi - Cosl, cosl - Si è " trovato questo pezzo un po' troppo lungo e di non molto e effetto. l'er testa del primo finalo vi è un gran bel duetto « fra Ivanost e Tamburrini, ed è stato applauditissimo. Un " largo assai ben fatto ed una stretta di un effetto esaltan-" te chiudono il primo atto. L'assieme di questo primo atto " è stato trovato un po'freddo, a causa del libretto che non « offre alcune interesse. Il secondo atto comineia con un eoro « di congiurati ed aria di Tamburrini, eh' è stata assai ap-" plaudita. Siegue un gran bel duetto fra l'Albertazzi e Tam-" burrini che il pubblico ha fatto replicare. Dopo questo duet-" to viene una interessantissima preghiera della Grisi vestita

« da Monaca, a cui siegue subito un duetto fra lei e Ru-« bini, e mentre quest'ultimo cerca di strapparle il giura-« mento di seguirlo, sopraggiunge Lablache, interrompendo « il giuramento, pronunziando con un enfasi tutta sua: Qual " giuramento fai?... Mio caro Carlo, l'interesse di questo " punto di scena è da paragonarsi, per dartene un'idea, a " quello del terzetto dell' Esule di Roma del Donizetti. Tutto « contribuisce all'effetto di questo grandioso pezzo, ed il " pubblico che difficilmente s'inganna, coi cantanti ha chia-" mato il compositore sul proscenio. Con questo terzetto fini-" sce il secondo atto. Il terzo atto principia con un coro di " Pellegrini, e siegue una gran scena ed aria della Grisi-" Furore - Dono, viene un'altra scena ed aria di Rubini, " in mezzo della quale si ode un canto religioso con acconi-" pagnamento d'organo: la cabaletta di questo pezzo ha fatto " rivoltare il teatro; gli urli e gli applausi del pubblico sono " arrivati alle stelle, ed hanno domandato la replica, dopo " la quale si è chiamato fuori il maestro, assieme alla Grisi « e Lablache.

« Eccoti, mio caro Conti, l'esatto racconto dell'accaduto, « Godine come me del trionfo del nostro Michelino, e non « lasciare di voler bene il tuo amico — Мезилел Смара. » Dopo questa lettera, nè a me nè a niun altro convengone ulteriori commenti.

Ritornato in Londra, si dedicò interamente a musicare un dramma tratto dalla tragedia dello Schiller Don Carlos, so-pra parole espressamente scritte a sua dimanda e prenura dal chiarissimo poeta Leopolulo Tarantini. Le novità musicali, scrissero i giornali di quel tempo, il carattere drammatico, ed il colorito locale, facevano forse notevole difetto in questa musica, che-non ha mai varcato le sponde del Tamigi; pur nondimeno, pel tempo che si esegul in Londra piacque sempre, e venne giudicata dagl'intelligenti, se uon nova per l'invenzione e l'ispirazione, pure maestrevolmento elaborata e scritta.

Morto Laporte, M. Lumley subentrò come impressrio, c dopo alcuni anni, quistioni essendo sorte fra Lumley e Costa, il fu Giuseppe Persiani profittò di quella opportunisti per formare un nuovo Teatro Italiano a Covent Garden, che fu chiamato Rogal-Italian-Opera, e destinò Costa con poteri assoluti alla direzione musicale. Nella lotta di questi due teatri la riputazione glà atabilità del Costa si sviluppò in modo che fu universalmente proclamato celebre direttore d'orchestra.

Nel 1855 serisse un grande oratorio, Eli, ed altro grandioso del pari ne compote, il Naoman, coronati ambidue della favorevole pubblica approvazione come opere degos di un gran maestro e dottamente scritte. Ed anche qui, per conciliare il dovere di storico esatto con la prudenza che mi sono imposta riguardo ai compositori viventi, mi limito a trascrivere l'esordio e la conclusione di un articolo riportato nella Gazzetta Musicale di Napoli anno IV, n. 38, 22 settembre 1855, sull'oratorio initiolato Eli.

« Birmingham, 29 agosto 1855. a Nove anni or sono, in questo preciso giorno, un grande « evento aveva luogo in Birmingham, ed il Mondo Artistico-" Musicale veniva arricchito di un capolavoro, Intendo dire " del grand' oratorio Elia, che il celebre Mendelssohn aveva « espressamente composto pel Festival musicale di questa « città e s' era recato a dirigere in persona. Quest' oggi " un evento non meno importante compivasi nella città stes-« sa, nella medesima gran sala municipale dei concerti, in « simigliante occasione, ed allo scopo identico. Un nuovo " oratorio, intitolato Eli, composto dall'egregio e rinomato " maestro Michele Costa sopra parole in idioma inglese del « signor William Bartolomeo , veniva per la prima volta « eseguito dalla straordinaria ed imponente massa vocale e " strumentale che rende questo Festival il più grandioso " del mondo. L' assemblea radunatasi per assistere a que-« st' interessante avvenimento, componevasi di circa 1800

" persone. Tutte le principali notabilità letterarie ed arti-« stiche, e molte nobili famiglie della più alta aristocrazia « residente in Londra, accorsero a prendere parte a questa " festa, che tale sotto ogni rapporto può chiamarsi. Il ri-« cevimento fatto al nuovo lavoro del maestro Costa fu day-" vero trionfale, ed al certo nessun compositore potrebbe " ambire a più grandi onori di quelli prodigatigli questa " mane. Al suo primo presentarsi in orchestra, e pubblico « ed artisti lo salutarono con fragorosi e prolungati applausi. a che si ripeterono alla fine della prima parte dell'Oratorio « ed al principio della seconda quand' egli ritornò al suo a posto. Le dimostrazioni però ch' ebbero luogo dopo termianato interamente l'Oratorio, sono alla lettera indescrivi-" bili. . . . . Le signore sventolavano i loro fazzoletti, gli " uomini agitavano i loro cappelli e gridavano a piena gola, " in modo che l'eguale di rado si sente nei Teatri e non " mai nelle sale de' concerti d' Inghilterra , in particolare " trattandosi di musica sacra. " L'orchestra ed il coro s'unirono unanimi all'uditorio

"I orchestra ed il coro s' unirono unanimi all'uditorio con un entuissamo seaza pari, gli uni baltendo gli archi sul rovescio dei violini, gli altri imitando il pubblico coll'agitare all'aria i fazzoletti, i cappelli, le proprie parti
della musica, ed acclamando il Costa serra risparmio dei 
polmoni, che pure avevano esercitati per tre ore intere.
Costa cra visilimente confoso e commosso a tanto spontanea e romorosa ovazione, o questa giernata resterà memorabile e gloriosa non soltanto nella sua biografia, ma
ben anche nei fasta musicai dell'Inghiltera che non ricordano sinora alcuno esempio consimile.

"Costa è il primo italiano, il quale senza temere la competenza formidabile d'un llaydn, d'un Mendelssolm, s'avventurasse in tale scabroso arringo. Egli n'è uscito completamente vittorioso, e l'immenso onure che gliene ridonda è puranche onore e gloria nostra. Per amor nazio-

« nale ed artistico adunque dovrebbesi cercare ogni mezzo, « onde in degno ed efficace modo venisse riprodotto anche fra « noi questo tanto encomiato lavoro dell'esimio discepolo

a dello Zingarelli. A.... R .... "

Compose ancora una gran cantata intitolata The Dream (il Segno) nel 1858 pel matrimonio della Principessa Iteale di Inghilterra col Principe Reale di Prussia; ed un'altra nel 1863 pel matrimonio del Principe di Galles con la Principessa Alessandra di Danimarca, intitolata Ethelberga.

Il Costa è tenuto in conto di ottino accompagnatore al pianofore i direttore imponunbile dei famosi Fettinale che si danno nel Palazzo di Cristallo in Londra ed in tutte lo principali città dell'Inghilterra, come dei concerti di state a Corte ce. ce., è mestro di canto della Regina Vittoria, e lo fa del Principe Alberto mentre visse, come pure della Principesas Reale, ora Principosa Imperiale di Germania. Costa non solo ottenne cittadinanza inglese, ma la regina per ricompensarilo de servizi resi e che rendo tuttavia all' arte musicale, si degnò graziosamiente conferirghi il grado di Cavaliere de tre Regin Uniti, che gli dà un titolo di nobiltà, e ora chiamasi: Si Yi Michael Costa.

Nel 1867 in occasione della visita del Saltano in gran gala al Tcatro di Covent Garden, Costa compose un Inno in suu lode. L' Imperatore Ottomano essendone rimasto molto compiaciuto, ne accettò la dedica, e lo decoró dell'ordine del Medijailo.

Nel 1868 essendo stato chiamato a Stoccarda per dirigero il suo oratorio Eli che su eseguito in presenza di tutta la famiglia Reale, il Re del Wirtemberg volle personalmento congratularsene e si degnò conferirgli l'Ordine Reale di Federico.

Nel 1869, essendo stato invitato dalla famiglia Reale di Prussia a recarsi a Berlino, compose un Inno espressamente per la nascita del Re (ora Imperatore di Germania), il quale dopo averlo fatto ripetere tre volte, si degno gradirne la dedica, e gl'inviò lo stesso giorno, per mezzo del suo Ciambellano, l'ordine distinto dell'Aquila Rossa di 3º grado.

Costa ha pure altre decorazioni cavalleresche, che per brevità tralasciamo.

- Composizioni di Michele Costa esistenti nell'archivio del Real Collegio di Napoli.
- 1.º Ildegonda , melodramma semiserio in due atti. Napoli
- Teatro Nuovo 1827.

  2.º Malvina, dramma serio ie due atti. Napoli Teatro San Carlo 1829.
- Naaman, eratorio in due parti, composto espressamente pel Eestiyale di Birmingham, 7 settembre 1864.

# II. Altre mentovate nelle diverse Biografie.

1º Cantata scritti ed eseguita nel teatrine del Collegio, in monos del governatore dello stesso Car. Pranceceo Saverio de Rogati 1825.—
2º Il Sopetio Romezio, opera semineraria in due alti seguita nel teatrino del Collegio dagli alunni dello stesso 1826.—2º Il Dettito Patritto, opera si, diem. Rapeli 1827.—4º Marie-Addi, popera seria in tre utti. Tantro Italiano in Parigi 1837.—6º Bis, cettorio in deo parti, composto, espresamente pel Festivacio di Birmingham, 20 gantes 1855.
6º Messa per quattro voci, con ourbestra.—7º Dizii Dominus per quattro voci.—3º Coco quel fero istante, quartetto per canera con accompanamento di pianoforte. —9º Quattro Ariette e due Noturni per quattro voci con occompanamento di pianoforte. 10º Tre Silnola a grando o'richestra, una in do terra maggiore, altra fu re terra mag-

with an included the comment of the

State - Barrier State - All Colors of

### GIESEPPE CERCI

Non è solianto una gran valentia come maestro compositore che può dare diritto ad un poste in questa nostra opera; ma anche tutte le altre specie di lavori e di fatiche che hanno contribuito a sostenere e divulgare la scuola nusicale di Napoli. Se de primi si fosse voluto esculsivamente parlare, si sarebbe dato in luce un libro, se non del tutto inuttle, per certo superfluo, perché del loro nome il mondo musicale è troppo pieno, e molti altri autori ne hanno già (almeno dei principali) diffusemente discorso. In fra i secondi merita essere annoverato Giuseppe Carci, che sebbene non siasi spinto molto innanzi come compositore teatrale, è da tenersi fra 'unigliori come maestro di canto, e della nostra scuola di canto sostenitore e promulgatore indefesso, e distinto autore di musica di chiesa.

Nacque Giuseppe da Angelo Curci di professione notaio e da Ircne Cortese, in Barletta il 15 giugno 1808; ancor bambino mostrava inclinazione per la musica, sicchè da uno zio naterno, Leonardo Curci, ne apprese i principii. Il nadre prima gli fece imparare la chitarra francesc, e a 12 anni eseguiva pezzi del Carulli e del Giuliani e strimpellava sul pianosorte alcunc sonatine del Pleyel. Divenuto giovinetto, mostrava più decisamente la sua vocazione per la bell'arte, tanto che determino il padre a condurlo in Napoli per collocarlo. nel Collegio di Musica, ove venne ammesso nell'anno 1823. Addetto alla scuola di Giovanni Furno per istudiare partimenti ed armonia, passo di poi in quella dello Zingarelli per imparare contropunto e composizione. Venuto Pietro Raimondi a maestro in Collegio nel 1825, ei volle sotto la di lui direzione, e coll'assenso dello Zingarclli, studiare anche la scuola che il Raimondi insegnava, quella cioè derivata

da Leonardo Leo (1). Indi apprese il canto sotto l'egregio Cavaliere Crescentini. Pieno d'ingegno e di buon volere, fece progressi notevoli, e presto scrisso una prima Messa per quattro voci ed orchestra sotto la direzione dello Zingarelli, eseguita nella chiesa di San Pietro a Majella il Sabato Santo del 1829: Avvenne che i suoi compagni di Collegio trovarono la Messa monotona e di poco effetto, o perciò lo persuasero d'introdurvi un pezzo alla moda, come essi dicevano. Il Curci accondiscese, e cedendo alle seduzioni, scrisse sulle narole Domine Deus un pezzo per voce di basso a tempo di valzer. La ciurma giovanile trovò che il pezzo intruso era bello: pure si temeva fa presenza dello Zingarelli nell'esecuzione della Messa; perciò si convenne che se il macstro vi assistesse, la Messa si sarebbe eseguita come era fatta sotto la sua direzione, in contrario si sarebbe sostituito al vecchio il nuovo Domisse Deus, como accadde, tosto che si furono assicurati che lo Zingarelli non era in Chiesa. Verso la metà del nezzo si vide sorgere una testa mezzo calva di sotto

(1) Quando il Curci trovavasi in Vienna, in una nostra corrispondenza, non ricordo à qual proposito, gli domandal ragione di quella bizzarria , o meglio della velleità ch' ebbe in quel primo tempo di apprendere anche dal Raimondi, quando aveva 'il vantaggio di essere diretto nel suoi studii di contropunto e composizione da un Zingarelli. Egli cosl risposemi.:

« lo foi sempre l' indefesso allievo del nostro amato e venerate « padro Zingarelli. Ma quante cose strane non passano per la mente e dei giovani? Tra queste su per me quella di volere studiare la

a fuga sotto Raimondi , col beneplacito però di Zingarelli , che vi acconsenti, senza adontarsene affatto. Però non mi dissi mai al-

« lievo del Raimondi, ma volli conoscere un poco la sua segola fria ta , giacche questo gran fughista aveva nel suo cervello mon so

« che di nuovo, di originale, di strano, ma confuso, imbrogliato e « senza estetica. La sua manicra di mettere parti sopra parti e note

sopra note , m' indusse a dimandargli dei consigli : el mi accolse e con benevolenza, e quindi divenni suo amico pluttosto che suo al-

« lievo, non avendo mai lasciato di essere per interi dieci anni sco-

a lare del nostro caro ed amato Zingarelli, »

l'orchestra; quasi per dimandare con viso corrucciato la ragione del sacrilegio commesso: costernazione: generale ..... era appunto il temuto Direttore; ma che fare?... bisognava pur finire il malangurato pezze. Terminata la funzione, il Curci fu chiamato da Zingarelli nelle sue stanze : ove questi. fissandogli i suoi grandi occhi cerulei, con un sorriso che era in lui il segno della riprovazione, così l'apostrofò: - Siete voi cristiano?... Si signore, con voce tremula rispose il Curcis-Provatemelo !!-Allora l'altro cominciò a fare il segno della croce ec. ec .- Dio dell'anima mia! (era il suo intercalare) incalzando la domanda riprese il primo a dire - siete dayyero voi buon cristiano ?... e non sapete il Pater, il Credo? ... - St signore, st signore, tutto io so, rispose subito il Curei, e cominciò a recitare il Credo: arrivate alle parole et in Jesu Christo, il vecchio maestro lo arrestò dicendo: - E credete-che Gesù Cristo stia ballando un valzer in cielo, come vi esprimeta col vostro Domine Deus ? - La confusione del Curci fu al colmo, e non troyando parele convenienti a rispondergli e giustificarsi, prese commiato, baciandogli la mano, ed abbandonando quelle sue stanze tra la confusione e lo spavento. Per qualche tempo Zingarelli lo guardo alquanto in cagnosco i ma sovrabbondando in lui la bonta del cuore ed il bisogno di propagare tutti i segreti dell'arte ai suoi allievi, ricominciò a prendere seria cura degli ayanramenti di lui. Gli fece quindi serivere una seconda Messa con na Dixit Dominus per quattro voci con orchestra, eseguiti nella chiesa di San Camillo de Lellis; un Tantum Ergo per tre veci con orchestra; una Pastorale per voce di basso con accompagnamento di orchestra; un coro per la festività di San Gievanni; e tre sinfonie: musiche tutte che eseguite nelle diverse Chiese di Napoli a vicenda colle composizioni di Bellini e di Ricci , rimaste nel repertorio delle musiche del Collegio, ebbero sempre felice incontro. Alla sua volta venne incaricato dal Direttore Zingarelli di scrivere l'operetta pel teatrino del Collegio, e fu nel Carnevale del 1832 che que-

sta si rappresentò sotto il titolo Un'ora di prigione, con parole di Michele Paturzio. Questo primo lavoro teatrale . eseguito dai suoi compagni, ebbe successo, e tale che l'impresario del Teatro Nuovo signor Turchiarola lo invitò a scrivere l'anno appresso nel settembre del 1833 sul libretto del nocta Checcherini intitolato Il Medico e la Morte. Nel 1834 venne dall' impresario Domenico Barbaja impegnato a comporre per la quaresima di quell'anno un'opera pel Real Teatre del Fondo, con parole di Andrea Passaro, intitolata I dodici Tabarri : esecutori furono David, Ambrogi e Luzio. Come premio del bel successo ottenuto, Barbaja gli fece scrivere per la gala del 1.º gennajo 1835 la cantata per il San Carlo, Ruggiero, sopra parole di Dalbono, ed obbe, interpetri Duprez . Pedrazzi e Filippo Coletti. Non. avendo ancera il Curci raggiunto gli anni voluti dai regolamenti per uscire dal Collegio, pretesero i Governatori che avesse composto una seconda operefta pel teatrino del luogo, e questa fu col titolo Un Matrimonio conchiuso per le bugie, con parole di Andrea Passaro: il successo di questa quinta produzione fu superiore alle altre che l'avevano preceduta, e se ne meno tanto grido, che la Regina Isabella mostro desiderio di sentiria, Invitata dal Governo del Collegio, intervenne ad una rappresentazione, terminata la quale volle conoscere il giovine maestro, che contava allora 24 anni, e gli disse queste parole; " lo vi felicito per la graziosa operetta che avote " composta, che mi piace davvero: voi avete un bel talento; « continuate a studiare, e sarete un giorno distinto compo-" sitore. " Poi rivoltasi a Zingarelli che glielo avevá presentato, gli prodigò i più grandi elogi, e gli manifestò i suoi sentiti ringraziamenti per l'assidua ed indefessa cura che egli poneva nell'insegnare l'arte ai suoi allievi. Zingarelli ringrazió la sovrana con un semplice abbassamento di testa: poi continuando la conversazione, fece cadere in acconcio che al Curci mancava davvera il tempo per terminare interamente e bene i suoi studii, perchè prossimo ad abbandonare il

Collegio per gli anni che stava per compiere, a seconda dei regolamenti. Che ciò non succeda, riprese a dire la Sovrana; io gli farò accordare la grazia di poter restare altri tre. anni in questo buogo. E così rimase sino agli anni 27, in cui abbandono per sempre questo socgiorno.

Immediatamente lasció Napoli , e diresse i primi passi a Milano per proseguire la carriera che aveva si bene inangurata. Ivi conobbe ed avvicino Donizetti, che in vero non gli fece buon viso; ne certo per rivalità di mestiere; egli era giunto troppo in alto, ne poteva mai temere il confronto di un giovine quasi esordiente; inoltre (e giuno il conosceva meglio di me) quel caro Donizetti era propenso pei giovani, e molto benevolo con quelli che animosi si slanciavano nella carriera teatrale. Dovette dunque esservi altro motivo: forse rivalità di cuore, non difficile ad avvenire tra i giovani... D'altra parte chi può legger mai sinò in fondo agli nomini?... Il nostro Curci non trovò adito in quella città per iscrivere un'opera, e perciò messe per Torino, ove prese subito impegno di comporre per quel Teatro d'Angennes nel 1837 Il Proscritto, che ebbe buon successo. Di ritorno a Milano, come punto centrale ove si recavano gli artisti compositori e cantanti appena disimpegnavano nelle altre città i loro obblighi, ebbe invito dall'impresario di Venezia signor Rubini di scrivere per l'apertura di quel Teatro Apollo l'opera il Don Desiderio, con libretto di Pietro Fontana, che ebbe pieno incontro: e per la Società Filarmonica Camploy scrisse L'Uragano con accompagnamento di due pianoforti, che anche piacque. In quella incantevole città, piena di poesia e di storiche rimembranze, il Curci, giovanissimo ancora, pinttosto bello della persona, di modi gentili e di facile conversare, preso lunga dimora, e forse a tenerlo rinchiuso in quelle care lagune non ebbero l'ultima parte le belle Veneziane, dallo spirito arguto e dal dolce favellare. Dopo un anno e più deliziosamente ed entusiasticamente trascorso tra le pittoresche gondole è gli arcadici amori, prese la risoluzione di lasciare Venezia, portando seco la stima che avevano di lui il famoso dilettante compositore signor Perucchini e l', ultimo dei musici, il celebre Velluti. Prese la via di Milano,
ore appena arrivato fu sorpreso da fiera malattia che per
sei meti continui lo feco lottare tra la via e la morte. Rimessosi finalmente, fu consigliato, anzichè di stabiliris in
Milano, di escarsi piuttosto a Vienna, ove ben diretto e ben
raccommodato avrebbe fatto fortuna nella qualità di mestro
di canto. Prima di lasciar Milano, nel 1840, compose quattro
rounanze per camera cho dedicò al celebre Alessandro Rolla.

Arrivato nella metropoli dell' Austria, e preceduto da bella fama, ebbe occasione di conoscere la Contessa di Gallenberg, moglie del ben noto compositore di musica per balli, la quale dopo avere udito il Curci a cantare con quella sua simpatica voce baritonale, che tanto entusiasmo aveva destato nelle gentili Veneziane, la soave melodia Io soffrii, soffrii tortura della Beatrice di Tenda, gli prodigò i complimenti più lusinghieri, e lo assicurò in pari tempo di tutta la sua cooperazione per facilitargli la carriera in quolla musicale città. Infatti, nel corso di poche sottimane lo presentò al fiore della nobiltà Viennese, che a gara lo invitava chi per cantare nei saloni, chi per averlo a maestro, ed acclamato e ricercato da tutti divenne presto alla moda. Alla sua volta la padrona del suo albergo, detto dell'Arciduca Carlo, che anche mostrava interessarsi di lui, lo propose al signor Barone Ozezy, nobile signore di Pesth, per dare lezione alla sua figlia Eloisa, e rimascro talmente incantati del modo com'egli insegnava il canto, che lo trattavano, più che come maestro, quale intimo amico di casa. Più tardi dette lezione anche al figlio Bélier che aveva graziosa voce di baritono, e tutti e tre gli facevano le più lusinghiere offerte di andare a stabilirsi in Pesth, cosa che non accettò pel momento. Invitato da Pietro Micheletti lucchese, in quel tempo primo editore musicale italiano in Vienna, a comporre quattro romanze per camera, queste furono subito scritte e

ingroup timeyle

pubblicate per le stampe, e vennero dal Curci dedicate alla Contessa Stalberg, figlia della Contessa Gallenberg, maritata in Hannover. La Marietta Brambilla, che molto grido in allora menava di se in Vienna, le cantò per la prima volta nella Corte con gran successo, e poi le ripeteva in tutti i concerti che dava si pubblici che privati; onde vennero in tanta fama, che l'editore sopraddetto fece al mastro le più calde Istanze per avere altri 16 pezzi di musica vocale per camera a vantaggiosissime condizioni, e tra questi rimasero degne di ammirazione Le Quattro Stagioni, che gli valsero il titolo di romanziere napoletano. La signora Contessa Gallenberg, la cui opinione in fatto di musica prevaleva sull'animo di tutti in Vienna, vedendo con segreta compiacenza il volo che aveva preso il suo protetto maestro nell'aulica città, lo propose al ministro Jelduiski onde farlo nominare Direttore del canto al Tcatro Imperiale di Musica Italiana detto di Porta Carinzia, posto che era rimaso vacante per la morte del valente artista signor Ciccimarra. Fu di poi presentate a S. A. la Principessa russa nata Schuvaloff e maritata Ditrinchstein, la cui casa era il convegne dell'alta società. Onesta nobilissima dama, quantunque molto innanzi negli anni, artista per natura, aveva l'anima sempre giovine, ed amava il bello ovunque lo trovasse. H Curci incontrò la benevolenza di questa gran signora, che gli apri la sua casa, e con l'alta sua protezione gli apportò immensi vantaggi: anzi volle pure che il Curci componesse un'opera per camera, che fu eseguita molte volte nel gran salone della principessa alla prosenza della più distinta società di Vienna.

La principessa, un giorno che trovavasi a diporto nella sua villa di Baden presso Vienna, disse al Curci: Veglio darvi una bella allieva, mio caro maestro: una nobile Polacca, la Contessina deride Laddinsky, che servà qui, cel alla quale mi farò un piaccer di presentaria: Il nostro Curci (tutto à destino in questo mondo) avexa fatto la conoscenza di madamigella Enna Lebru Riborti. Franceso; amable c gentile di

creatura, di un'educazione finissima e di uno spirito clevato, che vide in casa Czaeky ove andava a dare lezione, ed alla quale famiglia era stata raccomandata da Parigi quella del Lebrun Robert : ed in un viaggio intrapreso con questa fan i slia nella Germania era divenuto amante riamato dell'Emma . l'aveva dimandata ed ottenuta in isposa e già n'era fidanzato, Presentato dalla Princinessa Ditrinchstein 'alla Contessa Laddinsky, questa, dopo le selite cortesie d'uso, lo pregò di voler daro lezione alla figlia Zaida ch'era una perfezione di bellezza: il tipo della sua persona era singolare : dotata per di più di una simpatica voce di soprano, cantava benissimo solo le canzoni del suo paese, ma la musica italiana la cantava male. Il Curci-accettò l'onorcyole incarico d'istruirla, e si dette la massima premura di farla progredire. Non avesse mai accettato questo compito! Egli con l'animo ardente di artista seppe a stento serbarsi costante alla Lebrun, e dopo pochi mesi la bella Zaida col crucio nel cuore si allontano da Vienna, ed il Curci profittando delle premurose e lusinghiere offerte che continuamente gli faceva la famiglia del Barone Ozczy, prese la via di Pesthi.

Quivi venne-ricevuto; come suol dirsi, a braccia aperte, ed in particobir modo dalla Baronessa, che nasceva dall'iltustre presapia del Bereny, altiera come un imperatrice, ma
dolec come un angelo vogli artisti. Questa nobile donna lo
prese a molto hen volere, lo ammise come intimo nella sua
famiglia, lo presentò a quei grandi Magiari; che tutti gli
prodigavano le stesse cortesie, sicchò in breve tempo ei petè diveniro Il maestro ricercato, amato com'era da tutti e
rimunerato largamente. Quando la moglic, presa da paura
per la rivoluzione di Ungheria, lo decise ad abbandonare
Pesta per andaro a Parigi, fu dispiacevolissima la separazione da quella nobile e patriarcale gente, che di tante sinecre
pruove di benevolenza e di vera affezione gli era stata prodiga in tutto il tempo che in mezzo a loro si era fermato.
Nei due amil che si trattenne in Pesth per dar lezione di
rei due nobi e patriare in Pesth per dar lezione di
rei due nobi che si trattenne in Pesth per dar lezione di

canto, divenuta una sua specialità, serisse dei pezzi seiolti per cantera che piacevano tanto, e compose il Piccolo Solfeggio (Le Petit Solfege)(1) stampato in Ungheria e dopo ristampato in Francia ed in Inghillerra, tanto popolare no fu il successo. Abbandonata Pesth, visitò il Alomagna, il Belgio, la

Francia, e quindi si recò a Parigi, arrivando in questa vastissima città pochi giorni prima che scoppiasse la rivoluzione del 1848. Ivi adattandosi alle circostanze de'tempi. scrisse un Inno di guerra, eseguito con pubblico applauso nel Giardino d'Inverno. Concorso inoltre con molti altri maestri al Premio Nazionale del 1848, e scrisse un Coro senza accompagnamento, Il sig. Adam, egregio maestro destinato a giudicare del merito dei concorrenti e del valore delle loro composizioni, trovò tre sole di esse degne di ricompensa: il Caro di Curci, un pezzo di un Parigino suo allievo, ed un altro di un giovine Marsigliese. Adam per earità cittadina dette il premio al suo allievo Parigino, ed il giuri per secondarlo vi si uniformò. Consisteva questo premio in una medaglia di bronzo, che portava da una parte l'effigie della Francia e dall'altro v'era scritto: Al Merito. Dipoi il Curci fu nominato membro della Società di soccorso musicale. Scrisse negli ette anni che si trattenne in Parigi sino al 1856 una quantità di romanze, ed altra svariata musica per camera, non meno che l'opera buffa in due atti Il Baccelliere, sopra parole di M. Bigore, che non ottenne che la semplice udizione, e ciò per i torbidi tempi che allera correvano, nei quali gli animi esaltati erano rivolti più alla politica che ad ascoltar musica.

Invitato a recarsi in Manchester, colà scrisse il Bel Canto, opera scolastica dedicata a Mercadante (2), stampata e pub-

<sup>(1)</sup> Questo Petit solfège si forma dell'unione di tanti piccoli solfeggi soritti per una voco limitata, ed utilissimi per far progredire i ragazzini e le giovinette che cominciano a solfeggiare con accompagnamento figurato.

<sup>(2,</sup> Quest'opera del Bel canto è una raccolta di solfeggi, ove non

blicata in Londra dall'editore Wesfel e compagni. Quest'opera ebbe origine da questo, che trovandosi il Curci in Manchester alla direzione delle classi musicali vocali, ove si cantavano Cori, pezzi d'insieme e pezzi concertati in tre lingne differenti, e più ancora esercizii di canto, egli credette comporre all'uopo la sopraddetta opera per ottenere con tal metodo più felici e più pronti risultati dal suo insegnamento. L'editore Wesfel, che trovavasi in Manchester, volle farne l'acquisto, e poi la pubblicò per le stampe in Londra. Fu anche per quelle classi che armonizzò per tre voci l' Ave Maria di Schubert, come pure l'Erlköning, la Nonna ed il Wanderer dello stesso autore, senza alterare in nulla gli accompagnamenti che lo Schubert avea posto al semplice pianoforte, e da questi stessi accompagnamenti traendo l'armonia vocale unita al canto principale dell'autore : di modo che la felice idea che ebbe il Curci di armonizzar questi componimenti, fu nna grande novità, e nuovo l'effetto che produsse,

Dopo tanto peregrinare, il padre del nostro Curci ottagenario desiderava di rivederlo ed hibracciarlo. Appean amificsatto questo suo desiderio al figlio, questi lasciò tutte e si mise in viaggio per Barletta; ove saputosi il suo ritorno, venne da quel Municipio disposto che fosse ricevuto entusiasticamente. Un corteo di carrozze e bande musicali gli andò incontro, o fece veramente entrata triorafale in quel pases che lo vide nascere, l'educò hambino, do ora il vedeva ritornare adulte, carico di osori e con un bel posto nell'arte. Chi. nella qualità d'Intendente dirigeva le sorti di quella Provincia nel 1856 era il Cav. Mandarini, uomo istruito, che sentendo con quale entusiasmo venisse ricevuto ed acclamato il Curci nella sua patria, volle personalmente conoscerlo e l'invitò a recensi in Bari. Il nostro maestro, di

è scopo principale la parte meccanica, ma l'estetica. In essa, lungi dal trovare agitità, lezioni di trilli ed altre cose che compongono i soliti solfeggi, trovansi solamente canti larghi, armoniosi e con accompagnamento all'uopo.

modi squisiti e dignitoso nel portamento, incontrò tanto nell'animo di quel funzionario, che fu prima da lui nominato direttore di quel Teatro Piccinni, e poi si ordinò a quella Commissione teatrale che lo scritturasse per comporre la cantata che doveasi eseguire per festeggiare la nascita di Ferdinando II, soggiungendosi che si desiderava un soggetto storico. Chiamato all'uopo il valente giovane poeta signor Francesco Rubino, questi propose per argomento della cantata Alfonso d'Aragona in Napoli, che incontrò il gradimento generale. Il libretto riusci soddisfacentissimo al maestro e pel suo concetto e per i bellissimi versi, che con facilità vesti di spontanca musica, la quale nelle pruovo produceva grande effetto. Intanto si pensò dall'autorità di mandare il libretto in Napoli per l'approvazione : ma chi il crederebbe ?.... L' Arcopago di qui serisse all'Infendente in questi termini : " Fate eqa noscere al maestro Curci ed al poeta Rubino che non " vi è niente a ridire sul poema scritto e musicato Alfonso " d' Aragona in Napoli : ma per ragioni di stato l'ese-" cuzione non può aver 'luogo'; perchè siccome nella fine " del dramma gli Aragenesi cacciano via gli Angioini, il Go-« verne del Re (sono le testuali parole della Ministeriale) " ha creduto nell'alta sua prudenza non permettere la rap-" presentazione di un tal fatto sulle scene, piattosto che ri-« cordare dopo tanti secoli alla Francia l'umiliazione della " disfatta. " E così si credè sopprimere un rilevantissimo fatto storico, senza ricordarsi che la storia non può cancellarsi, e cho tutte le novità che in ogni tempo sono sorte e tuttavia sorgono per tentare di farne dimenticaro alcuni avvenimenti, non fanno che metterli in maggiore evidenza.

In appresso si ordinò che si facesse scrivere un Inno in lode del Re, coll'ingiunzione di parlare di prosperità, di commercio, di strade ferrate e cose simili, in sostanza scrivere di quelle tall parole che si dicono a tutti i Sovrani nel momento che regnano, e che si possono adattare ad ognano cambiando il nome dell'indirizza. Il Rubbino si rifuito di far-cambiando il nome dell'indirizza. Il Rubbino si rifuito di far-

lo, e fu un certe Petroni che forni al Curci la poesia. Quesii fu felice nella sua composizione, ed incontrò talmente il pubblico favore, che l'Inno rimase nella memoria di tutti como musich popolare; tanto che allorquando Ferdinando II mosse per Bari nel 1858 e colà fermossi alquanti giorni, tutte le sere dalle masse popolari unite a Intii i diettanti Baresi dei due sessi si eseguiva questo Inno avanti al palazzo dell'Intendente ove risedeva il Re, che sempro più si compiacres a rindirlo.

Dope essersi il Curci fermato un anno a Bari a dirigere quel Teatro Piccinni, chiamato dalle cure della famiglia In obbligato a ripattare, ed in Barletta continuò ad esserciare l'arte di maestro di musica. Fu in quel frattempo che si aprirono diversi istituti d'istruzione letturaria; e pregato da quel Manicipio petchè desse in uno di essi lezioni di liagua francese, vi acconsenti, se non altro per riposarsi delle ratiche durate, nella gioventà, e non potendo più prestare al-Farte san prediletta il forte culto che le si dovera.

Nella quale tranquilla occupazione, egli che si era come ritirato dal mondo, avrebbe potuto dirsi in un certo modo felice, se la sventura non fosse venuta a colpirlo. La sua amata moglie, presa da lunga e crudele malattia, divenne demente e fini col perdere la vita: il suo dolore si accrebbe immensamente, quando nello spazio di due oro cessò di vivere anche la sua prima figlia lrene, cui non tardarono a seguire nel sepolero altresì la piccola sorella Maria ed il primogenito Angelo. Il solo figlio Roberto sopravvivente, se non ricsce a compensarlo di tutti questi dolori , almeno cerca di rendergli sopportabili gli ultimi anni suoi, dopo tante sventure ch' egli seppe sopportare con quella rassegnazione che donano la Religione, la tranquillità della coscienza e l'intemerata vita. D'allora in poi, le poche ore che l'esercizio della sua professione e le occupazioni del suo Ginnasio gli lasciano libere, ritirato nella sua solitudine, come per alleviare le pene e riconcentrare lo spirito più alle celesti che alle

Demonstrayle

mondane meditazioni, egli ha pensato dedicarle alla composizione di musiche sacre, che noi riporteremo in fine nella seconda categoria. L'ultima di queste ch'è a nostra conoscenza è un Christus e Miserere. L'autografo di siffatto componimento a mia istanza e premura ei promise di donarlo a questa biblioteca musicale, e mi partecipò avere scritto sul frontespizio queste parole: " Al mio caro e vecchio amico " Francesco Florimo, per collocarlo nell'Archivio Musicale " del Collegio, ove io fui gratuitamente educato nell'arte, " Debole omaggio di gratitudine. Giuseppe Cuaci. " E la sua lettera di partecipazione finiva così: « Conservo ancora " l'autografo della mia opera il Proscritto. Se tu credi po-« tesse trovare modesto posticino nel tuo archivio, avvisamelo, chè te lo manderò subito - Giuseppe Curci." lo accettai il dono, e lo attendo insieme al Miserere per registrarli nel Catalogo.

## Composizioni di Giuseppe Curci che si conservano nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- Un'Ora di Prigione, opera buffa in due atti. Teatro del Collegio 1833.
- I Dodici Tabarri, opera semiseria in due atti. Fondo 1834.
   Ruggiero, cantata, atto unico. San Carlo 1835.
- 4.º Un matrimonio conchiuso dalle bugie. Teatro del Collegio 1838.
- Dixit Dominus per quattro voci e grand orchestra, in fa terza maggioro.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º Mesa in mi benoile terza maggiore per quattro voci con orchestra 1847.—2º Altra in sol terza minore per tre voci con organa e quartello 1850.—3º Altra in re terza minore per tre voci seguna interrusione con organo 1868.—4º Altra in rel terza minore per tre voci con organo 1857.—5º Altra in re lerza minore per tre voci e

grande orchestra 1857. -6° Altra in fa terza maggiore per tre voci e grande orchestra 1859 .- 7º Messa Funebre in do terza minore per tre veci e grande erchestra 1870: - 8º Dixit Dominus in fa terza maggiore per tre vecl e grande orchestra 1858 .- 9° Altro in do terza maggiore per tre veci con organe scritte per le menache di S. Lucia di Barietta 1866. - 10° Altro in si bemelle [terza maggiere per tre voci cen organo 1871 .- 11°. Crede in si terza maggiore per tre vecl e grande erchestra, 1857 .- 12º Magnificat in si bemolie terza maggiore per tre veci e grande orchestra 1858. - 13° Altro in sol terza maggiere per tre voci cen organe scritto per le monache di S. Lucia in Barletta 1866. - 14° Altro in do terza maggiore per tre veci con organo 1871 .- 15° Veni Spousa Christi per tre voci anche con ergano, e quattro sonate per organo 1866 scritte per le menache di S. Lucia di Barletta 1858. - 16º Ave maris stella in la terza maggiore per voce di tenore solo , con cori , campana ebbligata e grande erchestra 1858 .- 17° Altra in fa terza maggiere per voce di tenore cen organo 1871. - 18° Numero 30 Tantum ergo per voce di tenore , basso , a due veci ed a tre veci cen accompagnamento d' ergano scritti in diverse epoche. - 19º Litania per tre veci con ergano scritta per la Chiesa dei Teatini in Barletta 1857. -20° Altra per tre voci con organo scritta per la Cattedrale di S. Maria di Barletta 1858. - 21. Altra per tre voci con organe per la Chiesa dl S. Gievannl di Die (idem) 1867. - 22º Altra di Passione per tre voci con organo per i Teatini 1860. - 23° Sacrum Convivium in sol terza minore per tre voci con ergano 1857. - 24° Tre altri Sacrum Convivium per tre voci cen ergano 1859. - 25° Altre in si bemelle terza maggiere per tre voci con organo 1870. -26° Inne Pastorale per tre veci con organe scritto per la Chiesa del Sante Sepeloro in Barletta 1859. - 27° Altro scritto nei Teatini di Barletta 1859. - 28° Altre Idem 1860. - 29° Altre per tre voci cen ergane per le Sacre Spine, scritto pel Tealini di Barletta 1860. - 30° Altro idem per S. Vincenzo Ferreri per tre voci cen organo 1863. - 31° Salve Regina per tenere sole , coro e grande orchestra in la bemolle terza maggiore 1858. - 32" Introito per la Messa del Giovedi Santo per tre voci con grande erchestra 1859 .-33° Christus e Miserere in sol terza minore per tre veci con orchestra 1859. - 34" Altro per tre voci alla palestrina 1862. - 35" Altro per tre voci bianche cen ergane scritto per le monache di S. Chiara in Barletta 1868. - 36° Tre Canti pel Venerdl Santo scriiti per le monache di S. Ruggiere in Barletta 1864 -37° Passio scrilto per la Chiesa del Santo Sepolcro in Barletta 1864.

# FEDERICO RICCI (1)

Quattro anni dopo il fratello Luigi, nacque in Napoli nel 1809 Federico Ricci, che dalla tenera età oducato nei rudimenti della musica, venne anche quattro anni dopo il fratello ammesso come alunno nel Real Collegio di San Sebastiano. Dotati entrambi di un' anima eminentemente musicale, collo spirito vivo e facile, l'intelligenza non faceva loro difetto per apprendere con facilità le più astruse lezioni, tanto più che avevano in loro quello che l'arte non nuo dare, cioè l'inestimabile istinto della melodia. Destinato il giovinetto Federico dal Direttore della Musica alla scuola di Furno per apprendere Partimenti ed Armonia sonata, ad un punto determinato che il maestro crede opportuno, l'alunno passò alla scuola di contropunto, e presentato allo Zingarelli, questi l'aecolse tra i suoi discepoli. Venuti Pietro Raimondi e Francesco Ruggi ad occupare il posto rimasto vacante per la morte di Giacomo Tritto, lo Zingarelli volle in parte sgravarsi dell' istruzione dei suoi discepoli, cedendo alcuni di essi estratti a sorte ai maestri nuovi venuti. Fra questi Federico Rieci toccò al Raimondi. sotto la cui direzione continuò e fini i suoi studii. Raimondi, arido come compositore e pedante come istitutore, non lasciava perció di ossere un dotto contropuntista e coscienzioso insegnante. Le dottrîne che aveva appreso dalle scuole di Leo, Sala e Giacomo Tritto, si diede a tutt'uomo ad insegnarle al Ricci, che, come'il Raimondi ripoteva.

(1) llo creduto non poter far di megito nella presente biografia, iche andero, sullo orme tracciate dall' eruditi signor de Villars nella nolizio pubblicate a Parigi nel 1866 riguardo a questo compositore e al les ne opere: notitie sulla cui verta hon vi é da moste d'un disconsissione de l'un consistente de l'un propositore de l'un proposito

mostrava la più grande attitudine ad apprenderle. Ricci, che non perdeva il suo tempo, quando fu in grado di avere la promozione che in Collegio si accordava ai giovani studiosi. ricevette da Bellini, che allora era primo tra gli alunni, il brevetto di maestrino, e a datare da quel tempo una reciproca amicizia e stima fu stabilita tra loro, la quale crebbe a dismisura cogli anni, a tale che divenuti adulti e figurando entrambi da maestri nel mondo musicale, l'uno elogiava l'altro e viceversa. Avvenuta la morte del Bellini, non cessò il Ricci, come tuttora lo dimostra; di avere vera predilezione per la musica di lui. Bellini durante la breve sua vita non fu insensibile all' amicizia che il giovine Federico gli mostrava. Cominciò il Ricci a dare pruove del suo ingegno, componendo, come si praticava nei Conservatorii di Napoli, prima qualche sinfonia, poi dei pezzi staccati di musica sacra, ed in ultimo una Messa per quattro voci ed orchestra che con successo venne eseguita dai suoi compagni e da lui diretta in diverse chiese di Napoli. Quando il fratello Luigi dovette recarsi a Roma, fu ben dolorosa per Federico la separazione, poichè quantunque hene avanti nella composizione, non avea però finito il tempo voluto dai regolamenti del Collegio, e dovea restare, ancorche provetto alunno, sino agli anni 22. Col vivo desiderio di rivedere il fratello, dopo qualche tempo trascorso dimandò Federico un mese di licenza, ed avendolo ottenuto, eccolo già sulla via di Roma anelante di abbracciare il suo Luigi. Chi può descrivere il contento che provarono questi due invidiabili caratteri, tipi di franchezza, lealtà ed espansione di cuore, nel trovarsi insieme ?.... Di fatto congiunti, come moralmente non erano stati mai divisi, perchè dominati sempre dalla stessa volontà, dai medesimi sentimenti, dalla stessa maniera di vedere e di sentire, erano si forti i legami che li univano fin dai primi anni e sì calde le loro affezioni, che rappresentavano, come si dice comunemente, un'anima sola in due corpi separati. Tale rara intimità fece si che con più ragione venivano da per tutto

chiamati of indivisibili, e questa comunanza d'idee, di gusto, di principii, di vita e d'interesse durô, come è detto nella biografia di Luigi, sino al tempo che questi contrasse martimonio. Un mese passa colla rapidità del fulmine quando si è giavane e felice. Federico non si seniva i a forra di separarsi una seconda volta dal fratello, e perciò decise che fosse meglio affrontare la collera di quei reggitori di San Pietro a Majella, che con gran premura diamadavano il suo sollectio ritoron, perchè a malincuore soffrivano di perdere per altri due anni un maestrino del suo valore e di tanta utilità pel Collegio. Ma Federico eludendo le leggi del luogo, riaposo adducendo buone e cattive ragioni, e la più forte tra le altre fu quella della cià areza risoluzione di mo valore più ritorrare.

Stabilitosi in Roma, il cho avvenne nell'anno 1829, continuò con fervore i suoi studii, coadiuvato dai lumi, da'suggerimenti che poteva a lui insinuare il fratello, che come di opposto carattere non mancava di trovarsi spesso con lui in contraddizione: fatto che l'esperienza ha insegnato servir di cemento all'unione ed all'amicizia, sempre che nel fondo del cuore si nutra sincero e virtuoso affetto. Luigi era, come è detto altrove, vivo, allegro, col sorriso nel cuore e sulle labhra: Federico riflessivo, serio, pensieroso. E pure col volger degli anni un perfetto cambiamento si operò in essi: l'allegria divenne il patrimonio di Federico, e la tristezza s'impossessò di Luigi, che como più andava avanti negli anni, si annoiava di tutto e senza ragione si attristava di tutto; allora Federico, in cui il riso e la gioja quasi oltrepassavano i limiti, si studiava di confortare il fratello e di rilevare il suo snirito ed il sno coraggio abbattuto, cercando di ridonargli la sua prima ilarità, quella naturale leggera noncuranza, e la contentezza della prima gioventù; ciò per altro non era facile cosa, e doveva essere piuttosto l'opera del tempo e delle distrazioni che pure cercava di procurargli (1).

(1) Fu in questo anno 1829 che Federico Ricci conobbe ed avvicinò Orazio Vernet, allora Direttore della scuola di belle arti in

Federico compose da prima in collaborazione col fratello nella primavera del 1835 pel Teatro del Fondo in Napoli l'opera boffa in due atti il Colonnello, ch'elbe felicissimo successo (1); e dopo volle con fondata ragione farsi un nome indipendente da quello del fratello, sotto l'egida del quale cra entrato nella carriera artistica di compositore, e da s\u00e8 solo serisso Monsiere de Chalumocore, occra buffa in due attira-

Roma, Tutta l'aristocrazia dell'intelligonza pareva che si desse convegno in casa del grande artista per rendere più splendide le scrali riunioni, nelle quali il nostro maestro apportava il tributo che credeva migliore, cantando egli stesso le melodiose sue composizioni , veri fiori di eleganza e di buon gusto. Una sera in cul si sentiva più ispirato, vi manifestò tanto ardore e forza di espressione, che pareva trasparisse in quella imponente e fiera sua fisonomia un caldo riflesso del cielo di Napoli. Quelli che l'ascoltavano non sapevano contenersi dall'applaudirlo. Vernet medesimo ne fu trasportato, e fissandolo a lungo come in un' estasi, parve trasfondersi nell'animo del compositore. Qualche giorno dopo I due artisti s' incontrarono. ed il Vernet fattoglisi presso così gli discorse: - Che mi direste. caro maestro, se vi annunciassi che mi sono servito dol vostro volto espressivo e della vostra testa caratteristica per un quadro cui sto lavorando ?.... L' altra sera voi mi rimaneste scolpito in mente, tanto che ho dovuto consegnarvi sulla tela; venite meco e ditemi se ci sono riuscite. - E il soggetto? chiese il Ricci; ma l'altro sorrise e volle lasciargliene la piena sorpresa. Infatti, quale fu lo stuporo del maestre, allorchè varcando la soglia dello studio del gran pittore, si riconobbe effigiato nella meravigliosa figura dell' Oloferne?... Egli strinse commosso la mano al Vernet o lo riconobbe genio. - Ma qual era l'avvenente donna raffigurata nella seducente Ebrea dal nobile portamento. dallo sgnardo severo e risoluto, dalla fisonomia espressiva, Insomma nella biblica Giuditta?.... Era colei che doveva più tardi associaro il suo nome a quello del più grande dei grandi maestri. Gloacchino Rossinì e divenire di lul indivisibile e dolce compagna: missione che so dapprima fu invidiabile, le apportò poi sventuratamente il più grande dei dolori, quello di chiudergli gli occhi, quando il sommo lasciò questa terra.

(1) Se questa musica ed alcune altre di quello che la appresso si menzioneranno si trovano riportate in modo diverso da ciò che in altre hiografie si leggo, è perchè migliori indagini hanno così consigliato. presentata in giugno dello stesso anno al Teatro San Benedetto in Venezia. Questo esperimento ebbe i più felici risultati e fece bene pronosticare del suo avvenire. Nel Carnevale del 1836 scrisse di bel nuovo in collaborazione col fratello anche pel Teatro del Fondo l'opera buffa in due atti Il Disertore per Amore, e non il Disertore Svizzero, come erroneamente scrisse M. Fétis, la quale parimenti incontrè il favore del pubblico. Di poi compose da sè solo pel Teatro grande di Trieste nel Carnevale del 1837 il melodramma semiserio con poesia di Gaetano Rossi Le Prigioni di Edimburgo, ch'ebbe successo splendidissimo, e venne poi rappresentato in tutti i Teatri d'Italia. Un'clegante ed incantevole barcarola nel primo atto, Sulla poppa del mio brick, divenne ranidamente popolare pel suo brio, per la freschezza della melodia e per la forza di espressione nel dipingere il carattere, la gajezza e la felicità di un marinaro quando trovasi sulla sua nave, ch'è tutto il suo mondo. La più felice ispirazione è il pregio di questa musica, fina, elegante e picna di gusto e di affetto. Furono gli esecutori la Gabussi, oggimoglie all'egregio de Bassini, la spagnuola Giuseppina Armemia Bonfigli, e Scheggi. Nelle pruove la Gabussi, a cui era affidata la parte della Pazza, n'era poco o per meglio dire niente contenta, e mostrava di aver gelosia della rivale, che mai però ha potuto eguagliarla nell'arte. La discordia tra quelle due cantanti ne ricorda una simile avvenuta tra la Ronzi de Begnis e la Boccahadati quando in San Carlo rappresentarono i Capuleti e Montecchi nel 1831. Bellini che di passaggio vi si trovò, fu quegli che fece aprire le braccia di Giulietta al suo Romeo. Federico Ricci fu obbligato d'imitare l'esempio del suo antico camerata, e per calmare l'irritazione ricorse al mezzo più facile e sicuro a raddolcire qualunque ira di donna, lodarla cioè e chiamarla bella! Alla pruova generale il compositore si avvicinò all'irritata Gabussi, e con quel suo fare allegro e scherzevole, le sciorinò queste amabili e seducenti parole: Che grandi e begli occhi avete, carina mia!.. La Calussi, a cui lo spirito non fece mai difetto, con quella sua ingenua vivacità risposegli: Se essi potessero cambiarsi in fulmini, sareste già inecentio. L'opera eccitò il più grande entusiasmo: la cantante, prima mal contenta, ebbe trionfo compiuto sopra tutti: il risentimento si cambiò in una grande amicizia: si strinsero affettuosamente la mano e la pace fu fatta. Oh! el donne! che esseri perfetti ed imperfetti esse sono:....

Due anni dopo il gran successo delle Prigioni di Edimburgo scrisse Federico Ricci nel 1839 per la Scala di Milano l'opera seria Un Duello sotto Richelieu, ch' ebbe non altro che un semplice successo di stima, meno un solo duetto tra seprano e baritono di grande effetto, che piacque molto (1). Nella quaresima del 1841 compose pel Teatro della Pergola di Firenze Michelangelo e Rolla, che ebbe felice incontro : ed in ispecie il terzo atto (propriamente quello della morte di Rolla), che è un pezzo da fare onore a qualunque compositore. Quest'opera fu cantata dall'egregia signora Giuseppina Strepponi, alla quale Verdi più tardi ha dato il suo gran nome, da Sebastiano Ronconi e dal Moriani. A quest'ultimo l'opera è dedicata, e con questa, divenuta poi la sua favorita, egli trionfò in Bergamo, Venezia, Milano, Ravenna, Dresda, Madrid; e per allusione ad una specialità, ovo si mostrava senza eguali, il Moriani venne detto il Tenore della bella morte (2). Fu

(1) În questo stesso anno e nella stessa Milano un novello astro apparre sull'orizzonto musicale, che în breve dovova riempire il mondo del suo nome: Giuseppe Verdi serisse l'opera Oberto conte di San Bonifacio.

(2) Mi racconsu, na amico che conobbe da vicino il Moriani, che era una vero piacera li sentire pochi ami fa questo modesto quanto valento cantante raccontare la riassita del Michelangelo e Rolla in Venezia douta al suo necirio principalmente. A son valevo gran cosa (dievas presso a poco così), ma é un faito che dopo di me quell'opera non fa più rapprecionatata ia Venezia, Questo è segne che, sebbeno io sessio sulla seena come un mestolone, chò il rabintà di commovere straordivariamente il pedit vargaziame de sensibilissimo veneziano, a

questo 4841 pel maestro Ricei anno fortunatissimo; chè scrisse per la Scala sopra parole di Giacomo Sacchèro Corrado d'Allamura, una delle sue più belle produzioni, la quale pure gran successo ottenne, non solo nei Teatri d'Italia, ma benanche in Parigi, voe qualche anno dopo la rappresentarono la Giulia Grisi, la Brambilla, Mario e Ronconi.

Per le nozze di S. A. R. Vittorio Emmanuele con l'arciduchessa d'Austria compose nel 1842 una cantata, La Felicità, sopra bellissime parole del Romanl, che ebbe gran successo in Genova, poichè dal Municipio di quella città aveva avuto la commissione di scriverla, e quivi si esegul nel Teatro Carlo Felice messo in gran gala per la fausta circostanza, in presenza di tutta la Corte e con grande af-Auenza di spettatori, accorsi da per ogni dove per vedera i novelli sposi. Tutto riusci brillantemente, e la cantata oltremodo piacque alla moltitudine, ed alla Corte in particolare. Più tardi il Re Carlo Alberto, in una gran festa data al suo palazzo in Genova, domandò che un'altra cantata fosse composta dal Ricci sopra parole dell'illustre genovese Marchese di Negro. Ben volentieri condiscese il maestro, ed in pochi giorni musicò i versi del di Negro. Immediatamente la cantata si mise in concerto, e presto si arrivò al così detto concerto generale; ma terminato che fu, il grande scudiere di S. M., il Conte di Salluzzo, si avvicinò al Ricci per complimentarlo in nome del Re, e nel tempo stesso gli espresse il desiderio che la Maestà Sua aveva manifestato di vedere durante tutta la rappresentazione un gran getto d'acqua sulla scena. Il maestro, che a tale annunzio provò la più dispiacevole sorpresa, sommessamente fece osservare al Conte che il getto di acqua produceva grande strepito, e ch'era impossibile sentire la musica con questo accompagnamento di nuovo genere. Il Salluzzo rispose con la freddezza di vero cortigiano, che il Sovrano amava molto vedere zampillare le acque sulle scenc, e perció bisognava obbedire e non faro inutili osservazioni. La gran fontana venne immediatamento

ordinata e riusel di un sorprendente effetto. Il Ro non era un dilettante fino di musica; il gusto, che pur diceva d'avere per questa divina arto, forse non era il maggior dei pregi suoi , ed in questo somigliava alquanto a Napoleone III, il quale diceva un giorno a suo cugino il Duca d' Hamilton (che a me lo ripetè), che cgli detestava cordialmente la musica, perchè questa gli pareva come un rumore poco meno spiacevole di tutti gli altri, il che però non gl'impediva di mostrarsene in pubblico entusiasta, ed ammiratore di coloro che la professavano. Così non pensava però Federico II di Prussia, grande amatore della musica ed esimio sonatore di flauto; ne Napoleone I, che si commoveva ai lamenti che l'infelice Romeo faceva sulla tomba di Ginlietta, e si deliziava sentendo le tante volte ripetere quello tali Gantatriei Villane.... Ma vitornando alla cantata, il Ricci che amava di far sentire la sua musica alla Corte che la comprendeva o la gustava più del suo Sovrano, onde evitare il rumore che lo scroscio delle aeque naturalmente produceva, pensò di farle cadere in un gran bacino foderato di grosse spugne. La fontana gettava superba le suc acque, che l'astuzia del maestro, pur compiacendo al Re, aveva fatto divenir mute.

Nel novembre del 1842 compose per la Scala di Milano l'opera Vallombra, chi chèse pocò incontro, o modesto risultato, come dice Romani nelle crosologie della Scala, perchè il gran successo di quella stagiono fu per I Lombardi alla prima Crociata del naestro Verdi, come per l'anno avanti cra stato pel Nabsceo che avera occitate un centusiamo indicibile. Il poco noto autoro del Conte di San Donifacio crasi alto levato, o già additava con la terza e quarta sua produziono il sublime seggio che divera occupare e la gioriosa via che dovera percorrere.

Nel 1843 Federico Rieci si recò in Parigi, ove da personaggi di alta distinzione venne presentato alla signora Concessa Merlin, cho lo ricevò coi più squisiti modi di cortesia e gentilezza, como in tempi anteriori aveva espitato Rossi-

ni, Bellini e Donizelti. Alla sua volta il nostro Ricci, in quella casa quisicale per eccellenza, si fece ammirare come compositore e come cantante, e con una non bella voce (una voce da vero maestro di cappella come suol dirsi), colprestigio dell'arte che eminentemente possedeva e dell'intelligenza, cantando le sue composizioni ne traeva il più grande effetto. Una sera principalmente, presso la citata Contessa aveva talmente messo in brio l'uditorio, che Lablache, ivi presente, pregato a cantare qualcheduna delle sue belle o predilette canzoni napolitane, rispose: « Dopo quelle « sì affascinanti del Ricci che avete inteso, nulla potrà " più produrre qualche effetto. " Belle parole, che onorano il grande artista che lo ha pronunziate, ed il Ricci che n'era ben meritevole. Egli tenne fermo a non voler cantare. e Ricci venne pregato di sedersi di bel nuovo al pianoforte. Rivide Orazio Vernet, allora di ritorno dalla Russia, e che ricordandosi delle belle serate trascorse in Roma, volle rinnovellarle in Parigi, ed il nostro maestro non si stancava mai di ripetere quelle incantevoli melodie composte nel tempo della sua prima giovinezza e che tanto avevano entusiasmato il Vernet, giovine anch'egli allora (1). M. Fétis non parla punto nella Biografia dei musicisti di questo vinggio a Parigi: invece scrive che il Ricci è stato in Lisbona ed in Madrid, ove le sue opere è vero che vennero rappresentate con successo, ma non furono dirette da lui, che non visitò mai quelle capitali.

Nel Carnevale del 1844 lo rivide Trieste con una novella

a bile tempus! a

<sup>(1)</sup> Il De Villars nel descrivere quale recipiocana di affetti vi fonte tra questi due artini, cola service e Bienze Cercata Luigiora: conservé sa bienveillance et son amilié pour le compositeir du ma-tiète pour le compositeir du ma-tiète et bien et la centification de liète et bien est fibomanga little el conserve religiocsement. C'est pour lui la marque d'une muité lliustre; c'est, en même emps, un souveir du temps boureur de la fequence. ... rireperature de comps, un souveir du temps boureur de la fequence. ... rireperature.

produzione in tre atti, Isabella dei Mediei, rappresentata con poco successo in quel Teatro Grande. In collaborazione col fratello Luigi scrisse dopo pel Teatro d'Angennes in Torino l'opera buffa in due atti L'Amante di richiamo, soggetto tratto dalla Zoè di Scribe: rappresentata nell'estato del 1846, non obbe successo alcuno. Nella Quarcsima dello stesso anno scrisse per la Scala il meledramma serio Estella sopra parole del Piave, che venne bene accetto, come rilevasi dalla steria cronologica della Seala. Quest' opera dall' autore fu offerta e dedicata a Sua Maestà l'Imperatrice del Brasile, ed in segno di gradimento cbbo l'onorificenza di uffizialo dell'ordine della Rosa. Nel 4847 scrisse per la Fenice di Venezia la Griselda, che primo aveva musicata il maestro Paer. ed ebbe un buon successo. Vi cra un coro di donne che destava molto entusiasmo, e che il pubblico faceva ripetere tre volte tutte le sere durante l'intera stagione, chiamando sempre sul proscenio l'antore, come pure tutte le coriste. I duo ritratti, opera scritta sopra libretto dello stesso Ricci, fu rappresentata pure in Venezia al San Benedetto l'autonno del 1850, e tutte le sere si faceva replicare un magnifico " terzetto ed un finale molto ben condutto ed apprezzato dagl'intelligenti. L'Estella fu data a Vienna, ove piacque abbastanza. Nello stesso anno 1850 compose in collaborazione col fratello, anche pel San Benedetto in Venezia, il melodramma fantastico giocoso in quattro atti, sopra parole del Piave, Crispino e la Comare, che dedicarone alla Contessa Matilde Berehtald, ed chbe il più grande e clamoroso successo.

Le tre opere soprammenzionale, Il Colomnello, Il Districtore per more o E. Ammeta di richiamo, furono dai due fratelli composte collettivamente quando vivevano in una comunnaza perfetta, esemplare, invidiabile, pensando in un sol modo, fondendo le loro idee nel medesiem modello; essi attacevamo da un sol filo le loro invenzioni metodicibe, pe di civà vi è da sopremedersi. ... Lavoravano pella medesima stanza: appena

uno accennava o gorgheggiava un motivo, l'altro se ne impossessava e se lo personiticava correggendolo e terminandolo: appena una bella ispirazione si affacciava alla mente dell'uno, subito l'altro la seguiva, l'unificava alla sua: ed in simil guisa da pensieri disparati, essendo in entrambi una la maniera di vedere e di sentire, nasceva un insieme omogeneo e perfetto. Se up di essi si metteva al pianoforte, l'altro gli si sedeva vicino o passeggiava nella camera; ma le loro intelligenze non cessavano d'intendersi e di rispondere tra loro, e da dislegate che prima erano, diveniane una sela. Essi avevane come un'eco tra loro che non gl'ingannava: i loro cuori battevano assieme. Alcune volte avveniva qualche disparità per una diversa maniera di vedere e di sentire, o per qualche differenza di gusto; ma il disaccordo era di breve durata. Qualche felice idea, qualche spontaneo ritrovate, subite ristabiliva fra essi la primiera armonia. Riprese appena il filo interrotto del lavoro, i due compositori rientravano nella consueta maniera di vedere, di sentire e di esprimere allo stesso modo. Era impossibile, per una collaborazione intima a questo punto, sapere qual era opera dell'uno, quale dell' altro. Se si dimandava a Luigi chi aveva scritto quello o quell' altro pezzo, rispondeva: è Federico; e se si domandava a Federico, rispondeva: è Luigi. Non fu così però compenendo Crispino e la Comare. I Ricci erano separati d'interessi e di esistenza. Luigi fu invitato a scrivere l'opera in parola: egli propose a Federico di prendere parte al lavoro, e questi volentieri accettò, Sicchè divisero metà per ciascuno i pezzi del libretto, e sempre da buoni fratelli, senza. obbligarsi a seguire alcun ordine prestabilite, ma egnune lavorava dalla sua parte. La partitura stampata in Milano dal Ricordi, portava sopra ogni pezzo il nome del rispettivo autore. Nei le indichereme egualmente per semplice curiosità storica ed artistica, perchè è impossibile che un'opera offra più unità e più insieme, più analogia di colorito e bello essetto, sì per la durata dei pezzi, come per l'impasto della

strumentatura e l'omogeneità delle melodie : tanto la maniera è la stessa, che sentendo quei felici e spontanci pensieri che piacciono e per la loro eleganza, novità, forza e pel loro andamento, non si potrebbe dire: qui si vede Luigi, qui Federico. L'intera opera sembra dalla medesima testa generata e dalla stessa mano scritta. Una delle qualità più meravigliose del Crispino e la Comare è dunque questa per così dire unipersonalità dell'opera; e si crede appena come essa sia il frutto della collaborazione di due compositori, anche fratelli che sieno! ... È Luigi che comincia, e suoi sono i primi sei pezzi. Alla sua volta viene Federico con una cavatina del baritono lo sono un po' filosofo, con la grande scena e duetto del pozzo, e col duetto tra Annetta e Crispino col quale termina il 1º atto. Rientra poi nel 3º atto con un duetto tra tenore e baritono, col terzetto della consultazione fra tre bassi con un coro di Medici Misteri impenetrabili, e con un sestetto Qual ti veggo o mia diletta.

Gripino e la Comare fu l'opera che incontrò da per ogni dove la generale approvazione, dopo che per molte stagioni chbe formato, e forma ancera la delizia dei Parigini; tradotta in francese egualmente acciamata ha fatto il giro della Fraccia triodalmente, come lo ha fatto dell'Italia, del Portogallo, della Spàgna, della Russia e del Naovo Mondo. Qual supremo contento è mai questo per un compositore di musica, e quale lusinghiera soddisfazione pel nostro Collegio e per la osstra Scuola!

Scrisse Federico nella Primavera del 1852 pel Teatro lialiano di Porta Carinzia in Vienne il melodramma conico in tre atti, parolo di Gaetano Rossi, Il Morito e I Amonte, ceguito dalla Modori, la cantante dalla bella voce, dalla Maria Lablacho, da Scalese, da De Bassini e dall'impareggiabile Fraschini, che divise col fortunato mestro gli onori del trionto fin dalla prima sua apparizione. Il libretto e ricavato da un'opera francese del Vial. In Vienna scrisse ancora nel 1853 l'opera bulla II Paniere d'Amore, che quantunque cadesse totalmente, pure venno in essa applaudito un magnifico quintetto Buona sera signor Pantalon, e una romanza del tenore mirabilmente cantata dall'egregio Fraschini (1).

È dispiacevole, come dice il De Villars, vedere un autore di tanto versatilo talento, ricco delle più spontance melodie, nel più bello degli anni, dopo aver dato delle pruove più luminose e convincenti di ciò che poteva e sapeva fare, e di quanto altro si sarebbe potuto attendersi da lui, arrestarsi ad un tratto e farsi cadere di mano la penna a dismisura feconda e brillante di tanti tesori di melodia e d'armonia. Perchè ciò non debba recar sorpresa o meraviglia, il De Villars annunzia la cosa considerando come sono difficili le condizioni di un compositore in Italia: dopo lunghi studii questi perviene finalmente al Teatro; ma è qui che si presentano tutte le difficoltà, è qui che comincia la sua odissea di sventure, di contrarietà dispiacevoli, di palpiti, di speranze, di timori, di ambizioni, di gloria, di avvenire, di fortuna, di stato sociale. Si tratta di correre di città in città, di scrivere un'opera a volo di uccello, come suol dirsi, senza poter rivedere o meditare quello che si è scritto, perchè aspetta in sala il copista per prendersi il foglio appena si termina. Altri spartiti deve comporli a tempo determinato, poi farli studiare da artisti forniti quasi solo di bella voce e null'al-

<sup>(1)</sup> A proposite di Fraschini, ecco che cosa, no scrisso nell'Opinione. Peredici sig. F. Adracis dopo l'encentione della Forna del Dettino in Bolognu. Il Fraschini è più vicino ai sessanta anni di cti, che non ai ciapanta : epure connera sessepre h nua voce freeza e poinche, non trascara alcun perro dell'opera, o giunge in fine dello spartito estato della contra della

tro, e per lo più ignoranti, pieni di pretensioni, di vanità, di pregiudizii, di esigenze, di rignardi che credono a loro dovuti , senza aver dritto a meritarli; poi ancora, far loro comprendere la parte da rappresentare, il sentimento musicale, l'espressione delle parole, i chiaroscuri da dare alla musica per ottenere i desiderati effetti; da ultimo assistere e guidare i concerti, essere per lo più in continua lotta cogli artisti che vogliono, non vogliono, e che essi stessi non sanno únello che non vogliono o quello che vogliono; mettersi qualche volta in urto coll'impresario, col direttore dell'orchestra, con quello del palcoscenico, coi coristi, col vestiarista, col macchinista, coi luminarii, insomma, detto in una parola, con quella turba di gente che forma quel tale mondo del paleoscenico, che tutto ci vuole e che contribuisee tutto a dare una rappresentazione musicale. E ciò non basta ancora: bisognava subire l'umiliazione (cosa che fortunatamente non è più) di presentare da sè stesso la sua opera al pubblico , assistondo per tre sere seduto al cembalo nell' orchestra, esposto alla berlina ed a tutte le vicissitudini alle quali va soggetta una nuova opera, non esclusa la più dolorosa, quella della disapprovazione del pubblico, qualche volta inginsto, volubile, che non di rado approva quello che dovrebbe disapprovare. E tutto questo per guadagnare tanto (salve eccezioni) quanto solamente basta per vivere meschinamente; e dopo tanti anni di sl improbe e smodate fatiche, arrivare ad una vecchiezza, che, in generale, se non nella miseria, nel bisogno si passa di certo. Ecco la vera condizione dei compositori Italiani di musica sparsi nelle diverse città della Penisola. Lasciamo da banda le lusinghe dell'amor proprio, i fumi della gloria, che cagionano sì dolci illusioni: essi ubbriacano è vero, ma però non danno da mangiare. Quando un'opera ha conquistato il favore della popolarità ed una lunga esistenza, allora diviene comunemente parlando un affare commerciale, ed è quasi sempro l'editore che ne profitta esclusivamente, perchè il compositore ha rinunziato a tutti i suoi diritti per una meschina somma di danaro ricevuta per avidità o per bisogno prima di andare in iscena. Dopo avvieno la buona riuscita dell'opera, e con essa i grandi guadagni e molti altri vantaggi ancora; ma l'autore si trova spogliato dei prodotti dell'opera sua: egli con poca accortezza non ha curato di preveder ciò: un regolare contratto fatto colle volute forme e debitamente legalizzato ormai l'incatena. Ed era peggio ancora prima dei trattati internazionali che oggi tutelano le produzioni dell'ingegno. In quei deplorevoli tempi di contrabbando i contraffattori delle produzioni dello spirito si arricchivano ancor meglio degli editori; che pure avevano legalmente acquistata la proprietà: che avveniva perciò?... il gran male cadeva sopra i poveri maestri; essi soffrivano tali eventualità e tali combinazioni di cose che non potevano impedire; e tanto peggio venivano perciò ricompensati, perchè i loro editori si trovavano più impacciati e più circoscritti nel loro commercio, e forse erano i soli che non potevano vivere del frutto delle proprietà da loro acquistate; ed i poveri compositori, vedendo cadere nel dominio pubblico le loro produzioni ricercate ed applaudite da per ogni dove, gettavano gli occhi sul passato e si sentivano stringere il cuore.

Ma ritorniamo al punto donde siamo partiti a solo eggetto di una ma spigazione delle vere cause del silenzio che tenne per molti anni il nostro Federico Ricci. Come suo fratello, egli pure prese la risoluzione di allottanarsi dal Teatro, non perchè la fortuna e l'ispirazione gli fossero venute meno, ma affin di cercare per altra via i mezzi di guadagno estranei a quelli della scena, pieni di annareze, di rancori e di fatiche, di palpiti e d'incertezza: ed ancho, e non fu l'ultima delle cause alla presa sua determinazione, perchè travedeva lontano lontano certe nuove nontiche tendenze che la musica italiana minacciava di prendere, cambiando il suo glorisos seggio melodico per quello delle strane e complicate combinazioni armoniche e dell'essgerazioni orchestrali pre-

pugnate da un apostolo moderno, che per luona ventura ancora conta tra noi pochi seguaci: i quali, avversarii dichiarati
dalla melopea, crodono ben fatte mettersi sotto il regno del trombone o dell'algebra musicale, dimenticando che l'eco della lira di Pasisiolo e Cimarosa, di Rossini e Bellini ha risonato o risuona ancora, non solo sotto il cielo d'Italia, ma nel Mondo universo. E questa non è poesia o rettorica: la storia sta là per darci intera ragione. Ma pure la smania di tutto rimaneggiare, di tutto riformare, dei novarum rerum cupidi della musica, la smania di rendersi originalo non sapendo creare nuove cone, ma accozzando stranezze sopra stranezze solo per ottonere effetti plateali di sorpresa e di sonorità, insomma il creduto bisogno o l'impellente necessità di seguire una certa scuola moderna, ha invaso il dominio dell'Arte, e lo invade tuttaria (l'arte, e)

- " Ha un bel dire il Filippi (così scrive il D'Arcais), ma
- (1) Dal discorso inaugurale del siguor Genesio Morandi, recitato da lui medesimo nelle feste musicali in Longiano, riportiamo il seguente brano molto adatto al caso nostro:
- « Oggi una scuola musicalo straniera, che non fa ancora impalli-« dire le nostre labbra, nè tremare i nostri polsi, nè rigare di la-
- « grime il nostro volto, perchè forso ella non sa ancora piangere: « miracolo d'ingegno, non di cuore: matematica, non poesia: una
- a scuola che si anneila dell'avvenire perché forse non ha ancora un
- a passato, e certo non ha il presente, e le animo e gli organismi atti
- « per lei in Italia non sono ancor fatti: una scuola che non ha ancora
- « leggi nella natura e nell'arto Italiana perche è una grande ribelle « clia stessa alle nostre leggi: che non ha ancor tempio nè sacerdoti
- « nel portenti di otto secoli , perchè ella tenta uccidere i nostri sa-
- e cerdoti: che non ha ancora tradizioni neila genesi di settemiia anni
- « quando Europa sorgeva e si creavano le città colla musica: e non
- a ha legislatori fra i filosofi che commentarono il detto divino di Plaa tone, che la musica è ogni scienza e ogni cosa: e non ha ancora
- « veri artisti nei paesi ove Vincenzo Gioberti scrisse che la musica
- « figura l' organamento e l'educazione degl' individui e degli stati:
- « questa scuola tenta ora turbare il sentimento musicale italico e
- « strapparci una corona immortale di otto secoli!! »
- s strapparer and corona immortane or otto secon ..

" tutte le astruserie e le stravaganze formano una sola fad « miglia; e quando si proclama bello ciò ch'è soltanto hiz-" zarro , ne viene la naturale conseguenza che s'incorag-" giano i giovani a mettersi lu una via che deve necessa-" riamente condurli in rovina. Il male che hanno fatto (seu guita il D'Arcais) a Roma il Liszt e lo Sgambati, artisti " per altro distintissimi, ed il primo più che distinto insia one, è incalcolabile, Furono essi i sacerdoti della nuova " religione musicale, di quella musica ove il canto è trascu-" rato affatto, e non rappresenta che un paziente tessuto " di combinazioni strumentali, ove l'orchestra è quasi sem-« pre protagonista, ove in ogni battuta si cambia impasto e « colorito istrumentale, ed i disegni s'intrecciano continua-" mente, si confondono e non di rado si elidono, ove l'orec-" chio non riposa mai . di quella musica cho qualcheduno « argutamente chiamò una percnne metempsicosi istrumentale, « che dà pruova non dubbia di pazienza, ed anche se voglia -" mo di dottrina, ma l'effetto che ne risulta è meschino. "

Che Wagner resti solo nel suo alto picdistallo, e cone benissimo dice il Castell'ranco (1), e conimui ad arrabattarsi mella Germaoni col suo ingegno sovrano per predicare, con la parola e con l'esempio una dottrina inapplicabile do per lo meno insostenibite nella sua esagerazione, oficiale con controlo del controlo

<sup>(1)</sup> Vedi il giornale *La Scena* di Venezia, giovedi 9 marzo 1871. N.47(2) Vedi *Gausetta musicale* di Mitano anno XXV. N. 48 – 27 novembre 1870.

la sinfonia è la marcia del Tanhauser; e se non avesse forviato sarebbe uno dei sommi nel campo dell'arte, se non nella categoria dei genii, ove sembra ch' egli miri a collocarsi colla musica dell'avvenire, indubitatamente in quella dei grandi scrittori continuatori del periodo architettonico di Sebastiano Bach. Ma i suoi imitatori, e coloro tutti, che figli degeneri, pretendono seguirlo nelle sue stranezze, nelle sue utopie, senza avere il suo ingegno, nè possedere la sua dottrina musicale, non compengone, a nostro modo di vedere, ma fatturano musica, che, al dir dello scrittore del Mondo artistico (anno IV, Milano 26 novembre 1870) a proposito d'un'opera colà andata in scena : « È un pastic-" cio senza nè capo nè coda, con l'orchestra che dice di « occuparsi di melodia e i cantanti che pretendono di fare " l'accompagnamento; con un wagnerismo mal digerito " che farebbe venire il mal di nervi al più linfatico omac-« cione tutto calma e tutto pazienza; con un caos di dis-« sonanze, a paragone delle quali lo stridor di denti dei dana nati è uno zucchero; con un cumolo sterminato di note che « saltano, ballano, corrono, volano, si urtano, si abbattono e si sotterrano a vicenda, agitandosi stranamente, come pe-« core matte, che vanno e vengono e lo 'mperchè non sanno, n În una parola, i pretesi wagneristi, perdendosi in quelle aberrazioni musicali, ed ingolfandosi nelle difficoltà di sintassi, nei problemi armonici, nelle esagerazioni, nei gridi, negli urli, nei gemiti, che pure non sono musica, come solea dire e diceva ottimamente Ettore Berlioz, che per fermo non era un conservatore in fatto di arte musicale, snaturano e deturpano quell'arte, che solo sa essere grande quando si poggia sul vero e sul semplice, e Quanto si mostra men, tanto è più bella.

Noi pensiamo con Carlo Botta, che dopo le prime riforme iniziate dagli Spontini, Manfroce, Mayer, Paer, Generali, grandiosamente poi compile dalla rivoluzione Rossiniana, e con le altre innovazioni apportate all'arte da Bellini a Giuseppe Verdi, « la musica pervenuta sia a quel grado di perfezio-« no sopra il quale nulla più ne resta nè da desiderare, nè « da aggiungero, ed al quale qualehe cosa aggiungendo, si

" va verso la eorruzione (1). "

Per la protezione della famiglia dei conti di Adelerberg cho il nostro Federico conobbe ed avvicino in Venezia nel 1851, dopo il gran successo di Crispino e la Comare che aveva entusiasmato la nobile contessa Caterina, questa al suo ritorno in Russia si ricordo del Ricci, e per mezzo del suo suocero che occupava le funzioni di Ministro della corte. otterne per lui immantinente con decreto Imperiale del 1º settembre 1853 il posto d'ispettore delle classi di capto alla scuola imperiale di musica dei Teatri di Pietroburgo (2). earica che da quel tempo ha escreitato sino all'anno 1869 con generale soddisfazione e dando i più felici risultati didattici. Federico Ricci, se persistè lungamente nella determinazione di tenersi lontano dal Teatro, seppe però trovare altrove i compensi che dona la vita artistica di compositore e le dolci emozioni dei suecessi di altra volta. Benissimo aecolto ed amato da tutti quelli che lo conobbero da presso, stimato e ricercato dai personaggi più eminenti che avvieinava, e godendo la simpatia di tutta l'aristocrazia Russa, egli passava allegramente la vita, quasi senza avvertire neanche il fardello del mezzo secolo che gli pesava sulle spalle. Egli era, come si dice, in tutta la forza della parola, un aimable bon vivant.

Non pertanto lo hanno fatto moriro prima del tempo che

<sup>(1)</sup> Botta, Storia d' Italia dal 1740 al 1814

<sup>(2)</sup> Questo impiego consiste nel perfezionare gli allicii che lanno migliori disposiziono per l'arte del canda, prepararià per l'opera azicnale Russa, aprir loro un avveniro dopo lo prouve di uso; ed assicurarii di una comoda esistenza. Quanto sono più logici di noi quelli che diciamo più indictro di noi!..... Depo aver dato un'oducazione musicale ai loro cittadini, si adoprano poi come farii escodire nella profussione a cui sono desinati, y de assirur loro un avveniro.

Dio gli ha destinato di passare in questa amara, ma pur sempre cara, valle di lagrime. Una sua biografia stampata in Lipsia le porta morte nel 1851. Il fu nostro chiarissimo Pierangelo Fiorentino, a Parigi, in un'appendice del Constitutionnel, gli fece un articolo necrologico, e dono, tutti lo credettero realmente morto in un viaggio fatto da Varsavia a Pietroburgo. Il suo compatriotta però fu felicissimo qualche tempo dono di smentirsi e celebrare la resurrezione di un morto, simpatico a tutto il mondo. Un anno dono l'annunzio della falsa novella, un giornalista ( per discrezione si tace il nome) che vive di articoli funerarii, indirizzò una lettera alla famiglia del Ricei dimandando dugento o trecento franchi onde cerear notizie per compilare una necrologia sul compositore defunto. Questa lettera cadde precisamente nelle mani del creduto morto maestro che allora trovavasi in Trieste, e leggendola diede in un grande scroscio di risa che richiamò l'attenzione di tutta la famiglia, la quale partecipò alla stessa gaiezza per l'accaduto qui pro quo.

Il Ricci non rimase però estranco perfettamente all'arte, quantiunque ritinto dal Teatro, perchò oltre molti pezzi staccati, composti e pubblicati a Milano ed a Pietroburgo, conserva pure presso di sè una quantità di musica di tutti i generi ancora inedita, che faceva e fa udire agli amici che lo avvicinano. A Vienna il Viscabiio Metternich, che molto lo preditigera, si compiacera in ascoltarla ed elogiarla. Il Principo Gorciakoff passava ore felici quando Ricci sedeva al pianoforte di lui, ed a preferenza degli altri pezzi sentiva con diletto quella simpatica melodia fa Marchesina sortita sopra versi dell'abate Casti, che spesso gli faceva ripetero. Il Ministro d'Italia in Pietroburgo Marchese Pepoli gli fece comporre una cantata che si eseguì nel suo palagio in onore del passe che rappresentava: essa produsse grande effetto e fruttò al mestro la decorazione di ultiziale dell'Ordinie Mauriziano.

Il Ricci riceveva come emolumento della sua carica sedicimila franchi annui, oltre al privilegio di potersi assentare per tre mesl în ogni anno, che per lo più passava în Italia od în Francia. Volendo, dopo 15 anui di un regolare e non mai interrotto servizio e dopo che dalle classi ch'egli dirigeva useirono valentissimi cantanti, abbandonare anche per ragione della sua età quei nordici lueghi, dimandò il suo ritito, che con molta esitanza gli venne accordato dal Governo, godendo ora come per legge di un' annua pensione, in qualumen sia luogo gli piaccia secgliere per sua dimorza.

Dopo un silenzio di quasi tre lustri che Federico Ricci serbò per le scene, un bel giorno salta fuori con una nuova produzione, Una Follia a Roma, che in breve periodo di tempo per mezzo della stampa occupa di sè il mondo musicale. Ecco come un semplice caso fece la fortuna del signor Martinet intraprenditore del Teatro Fantaisies Parisiennes. Verso il 4868 il maestro Federico Ricci aveva nel suo portafogli il libretto e la musica di un' opera buffa in tre atti intitolata allora Carina : più tardi prese il nome di Monsieur de la Palisse, ed in ultimo fu detta Una Follia a Roma, Il Ricci cominciò a scriverla la Pietroburgo, e la terminò in Parigi, ove nell'autunno del 1867 mi fece sentire a pianoforte molti pezzi che mi piacquero assaissimo e poi incontrarono la generale approvazione. L'autore la compose pel Teatro Italiano di Parigi : ma per quistioni insorte , d'amor proprio per parte del maestro e d'interesse dal lato dell'impresario signor Bagier , questi non volle accettarla per farla rappresentare in quel Teatro. Venuto tutto ciò a cognizione del signor Martinet, immantinente cercò di divenirne possessore, e stabiliti i patti e le condizioni col maestro, affidò la commissione di voltarla in idioma francese al sig. Wilder letterato Belga, che pure molti drammi aveva accomodati per le scene francesi, e nel Teatro Italiano aveva tradotto dal tedesco l'Oratorio Il Paradiso e la Peri di Roberto Schumann. Il tutto portato al suo termine, la prima rappresentazione fu data il sabato 30 gennajo 1869. Il signor Arturo Heulhard, che fece uno studio sopra Una Follia a Roma, così la definisce:

- " Musique deux fois belle, car elle est mélodique par les
- « nique par les richesses variées et qui jettent les dessins
- " d'orchestre enroulés autour d'elles comme les arabesques
- " des palais Maures. "

Il successo fu troppo grande per la piccola capienza della sala, e perciò fu necessità di ricorrera al rimodio. In questo mentre il Teatro dell'Atenco (1) si trovò libero, ed immantimente lo chiese di ottome il Martinet, e si affrettò a trapiantare tutta la sua compagnia e l'orchestra in questo novello soggiorno. Giò avvenno agli 41 febbrajo 1809, giorno della settima rappresentazione di Una Follia a Roma.

Riportiamo le opinioni dei diversi giornali che nella circostanza ne parlarono.

- L'AVENIR NATIONAL. « . . . , Une Folie à Rome est tout bonnement un chef-d'oenvre de musique bouffe....
- « Trop de musique: vollà le seul défaut que nous puissions reprocher à Une Folie à Rome.... L'excès des richesses est souvent un embarras.
- « Dans toute cette riche partition, l'on croît voir courir un fil mélodique, qui du tlêtre descend dans l'orclestre où diessine de douces et charmantes arabesques. Pourquoi, l'ingénuité de la pièce nue fois acceptée, pourquoi a-t-on permis de blesser des oreilles frauşaises par la versification la plus défectueuse et par des fastes is nombreuses contre le syntaire? Nous avons fait remarquer que M. Wilder faissit rimer croquer avec faquiner; ailleurs, il fait dire à l'ausoureuse : « Il facultai que je pardonne. » trainent, il fautrit qu' un directeur ne pardonnat point de parcilles licences. M. Wilder est belge; que la France luif asse bon accueil, rien de mieux; mais il devrait bien prendre conseil de MM. Potrin et Labarre, qui font de bons vers français au-delà de Quiderria et de Mouscron. »

Etienne Arago.

(1) Questo Teatro, fabbricato nella Rue Scribe, fa destinato da prima ad un'istinazione regolare di conferenze e di concerti. Qui si esegui il Deserto di Feliciano David e tutto un repertorio di opere classiche. È il solo Teatro sotterranco che trovasi in Parigi, e l'ultimo ordina dei palchi è a l'irolo della strada.

LE CONSTITUTIONNEL. — « L'Italie vient de rendre encore un grand service à la musique, qui lui doit Ital. Le mâstro litei, l'auteur de Crispino, le meilleur opéra-bouffe que nous ayons entendu depuis que les grands maîtres se sont tus, a fait cadean à l'inferessant et nuite luitèure des Fauntisies-Parisiennes d'une partition nouvelle qui a été executée le 30 janvier avec le plus grand et le plus leghtime succès.

a Une Folie à Rome n'appartient pas au genre du vaudeville musical: c'est une oeuvre finie et excellente qui se classera non loin de ces immortelles comédies lo Barbier, Don Pasquale et le Caid. n
Nestor Roqueplan.

L'ÉPQQUE. — La partition en est restée aux mélodies vivates, à l'entrain de bon goût, à la distinction entralnante, à la science bonne enfant! Elle no s'en-pédantise pas plus dans les vapeurs de l'avenir qu'elle ne se noie dans les cascades de l'actualité..., « Paut l'Oucher.

L'INDÉPENDANCE BELGE. - « .... Tout est fête, tout est joic,

L'INDEPENDANCE BELUE. — « .... tout est lete, tout est pie, tout est pie

Que de grâce, que d'esprit! On dirait que Donizetti on Cimarosa ont signé ces pages-là de lear plume d'or. Voilà la vraie musique bouffe, vive, légère, élégante, et toujours pleine d'une distinction exquise, iusque dans les éclats du rire. »

X ...

JOURNAL DE SAINT-PÉTERSBOURG. — « .... Une folie à Rome est un triomphe pour F. Ricci. D'un bout à l'autre de la soirée on a battu des mains....

« Co qui caractéries la nouvelle partition de Ricel, « est l'abondance el la paicit de l'idée médoique. Cala petitie et brille sans cesse. C'est une musique toujours en scène, alerte à la replique, ne s'attardant pas ana détails et ne cherchant pas mil à quatrora heuren. C'est de la ratie musique italienne de la bonne école, celle de Ginaross et de Rossini, rajeunie par un tour d'instrumentation plas moderne. Le cherche en vain quel à autre compositere que f. Ricei, parmi les vivants, aurait pu trouver un tilème à inspirations dans un libretto paruit à celui qu' on lui a servij; que trouve personne:

il faut être un de ces braves musiciens d'Italië, qui chantent de naissance et sans savoir pourquoi; il faut, dis-je, être Italien; et, qui plus est, Napolitain jusque dans la meolle de sa musique, comme Ricci, pour avoir pn tirer des étincelles de ce caillou rebelle qui s'appelle le poëme d'Une Folie à Rome, a

Lio.

LA LIBERTÉ. — Une Folic à Rome, de Frédéric Ricci, prendate place à tôté do Grispino e la Comara. C'est la gaieté do Cimarosa, fouetée par la verre de Rossini. Opello choso déliciense que la bouffonnerie lyrique lialicme, lorsqu'elle est traitée par un mairré l'Elio réquad à flots la joie dont clie est remplie. Jamais son comique no tombo dans les trivialités de la chargo. Ses grimates mêmes sons gracieuses, et du rictus grotesque des non asque à citalos l'habeiro savas de la méloile. Cetto musique d'Une Folic d'Rome, éclatante de verre et d'esprit, semble vraiment cército par quelque follo mait de carneval remain, aux ldeurs des moccoletti, à l'accompagement des tambours de basque. La bosse de polichinelle exprait de papitre au compositeur, et la batte d'aricquin lui battait gaiement la mesure. »

Paul de Saint-Victor.

LE MONITEUR.— Que c'est charmant et que c'est rare la masique spirituelle!. Et si les opéress sont nombreux, où la pitié, la terrenr, la haine. l'amonr, les plus vélèmentes passions éclatent, combien peu on en compte où l'esprit étincelle dans la phrase musicale et vous anime d'un loveux sentiment de caieté!

« A ce point de vue, il y a des perles dans l'oeuvre nouvelle de M. F. Ricci....; quelle verro et quel entrain, quelle vivacité d'allure dans l'acto qui ouvre l'action et celui qui la termine! Commo tout cela est vif ct méledique, et comme on a l'oreille charmée et le coeur régionil »

Amédée Achard.

OPINION NATIONALE. — a Quelle verve, quello sève, quello inspiration mélodique et scénique, quelle gaieté, quelle profusion de motifs tronvés et non cherchés, et quelle orchestration à la fois pleine de finesse et do relief!

« Dans lo premier et le troisième actes, la vie circulo avec uno intensité mervoilleuse; on ne s'appartient plus en écoutant cette exmagie de son inspiration vous mêne où il vout et fait de vous ce qu'il lui platt.

Alexis Azevedo.

LA PRESSE LIBRE. — « Voilà donc de la musique , de la musique telle que, depuis le Barbier et Don Pasquale, en ne la counaissait plus dans l'opéra-bouffe.

» Toula d'éclats, point de sonoriées inattendues, point de recherches de l'effet, même an pris du gods; rien de volgaire ni d'apprété, rien qui force le rire grossier; un charms délicat, quelque chose comme une conversation souvinate et distingaée, une pois telle qu'on l'épreuve dans un cercle d'amis, avec quelques femmes simbles et jolies, une guiet aristocratique et fâne, de l'expiri, sans crudiée, de la fraicheur sans naîveté fausse, tout cela léger comme une sile d'oisean qui travere le ciel, donn il ne reste rien, et que, cependant, on n'oublio pas. On dirait d'un bruit de nids ou querelle, dans les premiers jours du printenpo. Des Français, surtout des Farisions, ne sauraient, quelque talent qu'îls sient, écrire dans ce style. Il faut pour celu un attre solcil, un horizon plus bleu. »

Henri Maret.

LE SIÈCLE. — « Comme toutes les données bouffes d'origine itatienne, la Folie à Rome n'est ni bien agencée ni bien Intéressante. Elle sert de canevas facile aux broderies du musicien.

\*\*M. Fredérin (inct s'est tier de as tiche en milire. Sa parillion est éblosilisante de vere et d'espril. Sa muse a là fibre gist; ce ne sont que réclis consiques, chamonas anuanstos et roublaté à prête de vue. Rien ne languit, rien ne détonne dans cet essemble si bien conduit. L'aunor nous prover une fois de plus que pour faire rire, il n'est pas absolument indispensable de recourir à des lieus commans, quera débetillé. Sa phisatterie est de bonne mison; (ella n'apa le verde taut. Le tiletire pour lui n'est, pas un trétona, les artistes ne sont pas des jutres, l'orchetter n'est pas un trétona, les artistes ne sont pas des jutres, l'orchetter n'est pas un trétona, les artistes ne sont pas des jutres, l'orchetter n'est pas un trétona, les artistes ne sont pas de sjutres, l'orchetter n'est pas un analigame d'instruments protesques. Il n'est souvenu des modelles du genre, de Don Fatquale et de Barbier. D'est le Rome les vant prosque. Les mebolies s'y succèdent toujours hiritantes, toujours alertes, charmantes et gais exomme des plassoss. Les accompagements sont un autre chant à côté du chant. Quello leçon aux fabricants d'opéras laurdes cl lenis romme on rous ne sert d'epuit trop longtemps!

Chadenil.

L' L'UNON. — e La Folie d Rome, quo les Fantaisies-Parisionnes viennent do jouer, est tout à fait de la même vien (celle de Cinarcas, de Fioravanit et de Rossini). Ce n'est pas de l'opéra-conique français avec ses minanderies à la Sorbie et les préciosiés de fondation; c'est un ouvrage puissant, sain, riant d'un robuste rire, campé et vigoureux. On n'y remontre pas de ces finesses qui ensant fait la détectation des belles dames de l'hôtel de Rambouillet. Il semble que ca soit du Popuelin venant aprèle se rétiences et les altaques de nerfs de la Clètie. Bien entendu, c'est l'école d'Auber et la desendauce d'Adam que jo compare à la Clètie.

« Je viens de prononcer le nom de Molière, et il faut convenir que ce nom se présente bien à propos. Si le titre n'avait pas déjà été pris, Une Folie à Rome pourrait s'appeler aisément Le Noureau Pourceaugnac. »

Daniel Bernard,

Per non divenire troppo prolissi non riportiamo gli articoli degli altri giornali, Figaro-Programme, La France, Le Gaulois, Journal Officiel, Le Monde illustri, Le National, Le Nord, Paris journal, Le Pays, La Patrie, Le Public, i quali, chi più chi meno, fecero a un dipresso gli stessi elogi della Follia a Roma.

Un successo così clamoroso e da tutti concordemento annunziato, doveva necessariamente suscitare in me il sentimento di fare che l'autografo di questa musica fosse conservato nel nostro archivio. A compiere tutti gli elogi allora prodigati a Ricci e nello stesso tempo indicare como l'acquisto di quest'altro autografo pervenisso al Real Collegio, trascrive un brano di un articolo sull'oggetto del preledato M. De Vullars (1).

- "Un grand succès vient do couronner un compositeur Napolitain, précisément élève du Conservatoire de Naples.
- " l'ancien condisciple resté l'ami de M. Florimo. Je veux
- " parler d'Une Folie à Rome, qui avec Le Barbier de Séville e et D. Pasquale, forme la plus délicieuse trilogie de la
  - (1) L' Art Musical, 9 année N. 51-1869.

musique bouffe, depuis l'ère Cimarosienne. Au triomphe de F. Ricci et de son dernier opéra, M. Floriun, comme compatriole et ami, fut doublement charmé; mais la fibre délicate de l'archiviste se réveilla en même teups, et le bibliothécaire ent une itélée fixe, celle de posséder le manuscrit de la Folie à Rome, non pour lui, il est trop plein d'abnégation pour cela, mais pour son cher collége, on le divine sans peine.

on le divine sans peine.

"Je fus chargé de la mission, et j'étais sûr d'avance de
r'éussir. Que de fois, dans nos longues conversations de
tous les jours, Ricci m'a-t-il parlé de ses jeunes années,
de ses études, de ses récréations, de ses craintes enfantines et de ses espoirs soudains, des camarades bons ou
michants, de son cher Bellini, de son frère Luigi! Il
a gardé un souvenir vit et attendri de la vie de sa jeunesse, et comme un culte pour le collège musical où il a
recu l'instruction scolaire et artistique; car San Pietre
à Majella de Naples est tout à la fois un lycée et un
conservatoire musical. A la simple énonciation de la demande de notre ami l'archiviste, l'auteur de l'ine Folie
à Rome prit son manuscrit, et à la première page inscrivit ces mols:

"All ces mots:

"Al carissimo mio amico Francesco Florimo, per depo"silarlo nell'archivio del Real Collegio di Musica a Napo"li. Parigi 30 oltobre 1869.

" J' annonçai la bonne nouvelle à M. Florimo, dont la réponse pleine de satisfaction et de remerchments pour le maître, ne se fit point attendre.

Appena ricevei tale desiderata partitura, la presentia al regio commessario di questo Real Collegio, cavalier de Novellis, che graziosamente scrisse al Ricci la lettera che qui riporto, insieme alla risposta del masetro, per mostrare quale reciprocanza di cortesie e di gratitudine entrambi si manifestassero.

### " Illustre Maestro

" Vi partecipo di aver ricevuto in ottimo stato il magni" fico autografo del vostro spartito Una Foltia a Itoma, che
" ha destato, e meritamente, tanto e tanto entusiasmo nel

" na destato, e meritamente, tanto e tanto entusiasmo nei " gran pubblico Parigino; e ve ne rendo, a nome di tutto

" il Collegio, le maggiori grazie.

"Voi non vi potete immaginare, egregio maestro, con qual euore io abbia visto entrare negli seaffalli di questo "nostro archivio, aceanto agli autografi degli Scarlatti, dei Leo, dei Pergolesi, dei Cimarosa, dei Rossini, dei Bellini e di tanti altri grandissimi musicisti Napolitani, and che questa vostra preziosa serittura! Ecco, ho detto cuo me dissero tutti quelli del Collegio, ecco il huon frutto della gloriosa Scuola Nanolitana.

« Folerico Ilicci, educato qui, allievo di questo vetusto . Collegio, è diventato un grande maestro, ha fatto sparatifi insigni, è stato applauditissimo, e con ciò offre la pruova più solenne, più cousolante, che le tradizioni del « Collegio continuano sempre le stesse, che la catena delle » belle e potetti intelligenze musicali mon si è rotta . ma

" bene e potenti interingenze musican non si e rotta , ma
" esiste sempre ed ha gli anelli d'oro.

" lo già sapevo, illustre maestro, quanto i giornali mu-

" sicali d'Europa avevano lodato la vostra opera Una follia

" a Roma. Anzi mi ricordo di aver letto io stesso in un

" bell' articolo del signor F. De Villars nell' Art musicat,

bell'articolo del signor F. De Villars nell'Art musicat,
 che lo spartito Una follia a Roma forma col Barbiere di

"Siviglia e il Don Pasquale, " la plus délicieuse trilogie de la musique bouffe depuis l'ère cimarosienne,"

" Figuratevi dunque quanta non dovette essere la mia soddisfazione nel vedere il Collegio in possesso di quello splendido lavoro scritto di pugno dello stesso autore!

" Vi rendo, lo ripeto, i più scutiti ringraziamenti per un

#### - 944 -

" regalo così raro e così caro, e mi pregio di dichiararmi
" con la più alta stima e con animo riconoscentissimo

" Napoli 20 giugno 1870.

Vostro devotissimo RAFPAELE DE NOVELLIS Regio Commissario.

All' Illustre Maestro Federico Ricci Parigi.

- " All' Illustris, signor Cav. De Novellis.
- " Gentilissimo signor Cavaliero
- " La vostra graziosa lettera del 20 scorso giugno mi ha " recato grandissimo piacere, e mi ha commosso il cuore nel
- " recato grandissimo piacere, e mi na commosso il cuore nei " sentire che tanto voi che tutto il Collegio avete fatta
- " buona accoglienza all'originale della mia opera Una fol-
- a lia a Roma.
- "È per me cosa estremamente gratissima di poter essere "ricordato in cotesto vetusto Collegio, dove ho passato la
- " mia infanzia , la mia prima gioventù , dove ricevetti ot-
- " timi insegnamenti, ed essendo a lui che devo tutto quel
  - " poco che ho potuto fare nella mia carriera artistica.
  - " In conseguenza, son io che ho da rendervi i più sentiti
    " ringraziamenti per avermi concesso l'onore di ammettere
  - " un mio modesto lavoro nello stesso archivio che contie-
- " ne le classiche produzioni di tanti celebri maestri, nostri
- " concittadini.
  " Ho avuto sempre indicibile culto per quel gruppo im-
- « mortale di genii sovrumani, che formano il vero faro che
- u possa guidare, a traverso lo tenebre, la gioventu, e tenerla u avviata alla melodia che fu perennemento l'impareggiabile
- " prerogativa della Scuola Napoletana.
- " Essi, quei sommi, mi servirono di guida, mi furono di
- " scorta, e sono estremamente felice che il mio modestissi-

- " mo manoscritto si possa trovare a fianco degli originali
- " di quegli illustri genii : perchè così, con un linguaggio " melodico, potrò dir loro sommessamente e con ricono-
- " scenza estrema, che quel poco di cui son debolmente ca-
- " scenza estrema, one quei poco di cui son denoimente ca-
- " carte, tanto celebrate nel mondo intero.
- " Intanto rinnovandovi i miei più vivi ringraziamenti, vi
- " prego di gradire da un vecchio allievo di cotesto caris" simo Collegio, affidato ora alle vostre prestanti cure, i
- " sentimenti di alta stima, di profonda gratitudine, con cui
- « mi pregio dirmi

Umilissimo servo Federico Ricci "

Parigi 5 luglio 1870 Rue Lafayette n. 53.

In una vita al operosa e con un raro ingegno che il Ricci possedeva, se per 15 anni restò silenzioso come compositore teatrale, fi però utile e giovevolo come istitutore e propagatore di una perfetta senola di canto, cho brillava per l'accento d'ammatico senza iperboli, per la purità, sobrietà e castigatezza dello stile, cose tutte indispensabili per una buona esecuzione, senza le quali l'arte discapita immensamente: quella seuola insomna cho per secoli ha reso celebre l'Italia, e non la manierata ed esagerata che sventuratamente domina in giornata in quasi tutta la penisola.

Il Ricci abbandonata la Russia e deciso di ritornare alla palestra teatrale, non poteva presentarsi al mondo musicale che con un'apera da produrre un grande effetto: e questa fu appunto Une Follia a Roma. Essa è la più bella e splendia caparra che potesso offirire per fare sperare dal suo vasto e fervido ingegno altre produzioni ancora che lo rendano sempre più degno dell'ammirzalone e stima dell'universale; ed a noi reca immenso contento il terminare la presente biografia non con le solite iscrizioni lapidarie, ma con sinceri

augurii che di tutto cuore facciamo al nostro caro amleo maestro Ricci, di anni prolungatissimi e felici, per arricchire sempre più di novelli allori la sua artistica corona.

# Composizioni di Federico Ricci esistenti nell'archivio del Real Collegio di Napoli.

- Le Prigioni di Edimburgo, opera seria in due atti. Trieste 1837, Fondo di Napoli 1839.
- Corrado d'Altamura, opera seria in tre atti. Milano 1841, S. Carlo 1850.
- Una Follia a Roma, opera comica in tre atti. Parigi, Teatro delle Fantaisies Parisiennes, 30 gennajo 1869.

## II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º Il Colonnello, opera buffa in due atti. Napoli Teatro del Foudo 1835, musica di Luigi e Federico Ricci. - 2º Monsieur des Chalumeaux, opera buffa in due atti. Venezia Teatro San Benedetto , primavera 1835. - 3º Il Disertore per amore, opera buffa in due atti. Napoli Teatro del Fondo 1836, musica di Luigi e Federico Ricci. - A\* Un Duello sotto Richelieu. Milano Teatro la Scala, carnovale 1839. - 5º Michelangelo e Rolla, Firenze Teatro della Pergola, quaresima 1841. - 6º Vallombra, opera seria in due atti. Milano Teatro della Scala, dicembre 1842. - 7º Isabella de Medici, opera seria in due atti. Trieste Teatro grando, carnovale 1844 .- 8° L'Amante di richiamo, opera buffa in due atti. Teatro d'Angennes, estate 1846, musica di Luigi e Federico Ricci. - 9º Estella, melodramma serio-Milano Teatro la Scala, quarcsima 1846 -10° Griselda, opera semiseria in quattro atti. Venezia Teatro la Fenice 1847. - 11º Crispino e la Comare, melodramma tragico giocoso. Teatro S. Benedetto, quaresima 1850, musica di Luigi e Federico Ricci. - 12º I Due Ritratti, opera buffa in due atti. Poesia dell'autore, Venezia Teatro San Benedetto, autunno 1850 .- 13º Il Marilo e l'Amante, melodramma comlco Vienna Teatro di Porta Carinzia, primavera 1852. - 14º Il Paniere d' Amore, opera buffa in due atti. Vienna idem, primavera 1853 .-15° Due Messe per quattro voci e grande orchestra che scrisse quando era alunno in Conscrvatorio. - 16º La Felicità, cantata eseguita al teatro Carlo Felice in Genova 1842. - 17° Altra cantata ordinata dal Re Carlo Alberto, ed eseguita nella Reggia di Genova. --18° Altra in onore dell'Italia eseguita in Pietroburgo .- 19° La Marchesina . scherzo con accompagnamento di pianoforte sopra parole dell'abate Casti, Pietroburgo 1863. - 20° Sonetto con accompagnamento idem , Pietroburgo 1863, - 21° L' Amour monillé , ode can accompagnamento di pianoforte, Pietroburgo 1866 .- 22° Walzer per canto con accompagnamento d'orchestra, parole dell'autore, Pietroburgo 1865,-23° L' Iris, romanza idem. - 24° La Chatte, canzone idem 1867 .- 25° La Jeune captive, melodia idem .- 26° Vivre à deux, sonetto idem. - 27° Fleur d'espérance, sonetto idem. - 28° Adienz a Suzon, canzonetta idem. - 29° Le Rideau de ma voisine, idem ldem. - 30° A Ninon , canzonetta idem. - 31° Un dernier soleit. melodia idem. - 32° Hasson, strofe idem idem. - 33° Le Dieu de l'innocence, tre versetti, idem idem .- 34° Dernière pensée, melodia idem idem. - 35° Il Lamento, melodia idem idem. - 36° Album per canto contenente sei melodie .- 37º Solfeggi composti nel corso di canto del Conservatorio di Pietroburgo (pezzi inediti), - 38º La Coupe et les Lèvres, frammento per baritono con accompagnamento di pianoforte. - 39º Horace et Lydie, duetto per soprano e tenore con accompagnamento di pianoforte. - 40° La Venus Caltipyge, melodia per baritono idem idem .- 4t° Le Bat, aria per baritono idem idem .-42° Le Vieux Célibataire, canzone idem idem, - 43° Recordare, quartetto per soprano, contralto, baritono e basso, pezzo composto per la messa funebre scritta in onore di Rossinl.

Con sua lettera da Pisa a noi partecipava Federico Ricci aver presso di se della musicia inedita, cioè molti pezzi per aggiungerli all'opera Il Marito e l'Amante tradotta in francese, che doceasi rappresentare in Parigi nel novembre dell'anno scorso al Teatro Lirico; ma sopraventa la guerra, restò tal desiderio un semplice progetto privo della sua esceuzione. Egli termina così la sua lettera: « llo ancora composto un'opera del tutto mova sopra un libro francese del signor E. Najac, che doceva darsi il mese di dicembre sorso al Thésire des Bouffes, intitolata provisoriamente Le Tenor et la Dogaresse, e pure atteso i tristi avvenimenti non la potuto esser rappresentata. La conservo interamente timita nel mio portalogli, per poi poterla rappresentare quanta nel mio portalogli, per poi poterla rappresentare quanta

do la pace sarà ristabilita. L'originale fin d'adesso l'offro a te, per riproto nell'Archivio del Collegio, e te lo spedirio quando l'opera andrà sulle scenc, sperando che possa avere un licto successo. Altrimenti:.... capirai che merita di essere offerta ad un pizzicagnolo. Ecco tutto — Addio.

## LAURO ROSSI

Vide la luce in Maccrata, da Vincenzo e Santa Monticelli. Il padre onde accudire ad alcune sue faccende domestiche venne a stabilirsi in Napoli, conducendo seco la moglie, il piccolo Lauro, cd una sorella che negli anni l'avea preceduto di duc lustri: ciò avvenne nel 1817. Nel corso del 1818 cessò di vivere il padre, ed in poca distanza di mesi lo segul nel scoolero anche la madre. A carico e cura della sorella, già maritata, restò il fanciullo Lauro, studiando sino all'età di dieci anni le belle lettere. Ma la sorella scorgendo in lui la predilezione che mostrava avere per la musica, si determinò di collocarlo nel Real Collegio di San Sebastiano, ove venue ricevuto come alunno a pagamento nell'anno 1822. La sua buona disposizione per la bell'arte si manifestò dopo alquanti mesi, ed i progressi che fece nel periodo di quattro anni lo portarono al punto di poter concorrere per un posto gratuito, che ottenne in considerazione del suo raro ingegno, benchè non fosse napolitano (1). Furono suoi maestri

(1) Nella parte prima di quest'opera si è potuto rilevare come i Conterratori di musica in Napoli nella primitira loro Istituziono fossero astii di beneficenza pei figli del professori di musica poveri, oppure per orfanelli che si rinvenivano dispersi per la città! e come siffatti astili, fundati per opera di carili ed alimentati con merzi pecuniarii di cittadini napolitani, ad esclusivo beneficio di cittadini napolilarii fossero riserbiti il che significe essere per loro natura stabilimenti del lutto musicipali. Per più di tre secoli hanno conservata questa loro opeciale certalerisdice; o benechi in questo lungo periodo di tempo. e preceltori Giovanni Furno, Nicolò Zingarelli, e Girolano Crescentini di cuò stato uno degli allicri prediletti, e sotto la cui direzione apprese il canto, in quel periodo brillante della Scuola napolitana. Dopo quella di Zingarelli, passò anche alla scuola del Raimondi, come solevano fare quasi tutti i giovani compositori dei Conservatorii per conoscere le due scuole; ne dei portava dissapori tra i muestri, chè anzi convenivano dell'utilità che apportar potea questa promiscuità d'insecamente.

Il Ressi, andato avanti assai nella composizione, scriveva Messe contate da latri variati pezzi pei suoi compagnii del Collegio, che modestamente se li appropriavano annunziandoli come proprie composizioni, e ne riscotevano applausi d'incoraggiamento, che in coscienza doverano sapere di non meritare. Intanto il Rossi, che se ne cososceva l'autore, ne godeva internamente, nè mai rivelò. il segreto, nò patesò mai il nome di coloro che come corri si adornavano dello penno di pavone. Questo giochetto doveva pure una volta avere la sua fine, ed il Rossi dopo che si sentiva tutti i giorni applaudire sotto il nome dei suoi compagni nelle Chiese, nei concerti del Collegio di naltri convegni musicali, volle mostrari por costo proprio, e scelse l'arringo teatrale, al quale senti-

i rarii governi che si sono succeduti siensi parecchie velle ingertii nenle faccende dei Conservatorii a stabilire regolumenti, a ricinderii, non mai è stata ad essi tolta la caratteritica primitiva di stabilimenti civitci. Or net 18500, ossia nel tempo la cui si credeva che i dritti fossero maggiormente rispettati, venne in mente ad un Ministro della Publica lattrarione di ecertare che fosse esteso egualmente a tutti g'Italiani il leneditio di gotter essero anunesso a posto gratton nel Collegio di Musica: il ledio significta, mi si conocela la stesse espressione di sopra adoperata, di un' opera tutta cirica averne fatto un' opera nazionenele. Aveva questo Ministro il diritto di Irato<sup>17,18</sup>. Si può chimare leggerezza, oppure palses iniginatissi<sup>27,18,18</sup> col medissiono ratiocini ottute lo opere ciricche si cinglissoro in opere nazionali, che na avverebbo<sup>27,18</sup>. A queste interropazioni lasciamo che il leltore risponala liberamente a proprio senno.

vasi di aver più decisa inelinazione. A 18 anni, felice età delle speranze, serisse la sua prima opera Le Contesse Villane pel piecolo Teatro della Fenice di Napoli, modestissimo nelle suo propezioni quanto era modesta l'ambizione del giovine maestro esordiente. Dopo comptose pel Teatro Nuovo La Villana Contessa, opera che desto fiantismo, e che riprodotta in diverse città ed in tompi diversi, ottenne sempre gli stessi applausi. Invitato dall'impresario Barbaja, serisse pel Teatro San Carlo (1) l'opera seria Costanza ed Oringaldo, codo poe detto Teatro Nuovo compose II Casino dicampagna e Lo Spose al lotto, opere tutte ch'ebbero buon successo.

Donizetti, che tanto amara ed incoraggiava sempre i giovani d'ingegno, propose il Rossi a muestro compositore o direttore del Teatro Valle in Roma. Colà questi scrisse nel 1832 Il Disertore Switzero, che cantato da Giorgio Ronconi chhe incontro di fanatismo. Rimase in Roma due anni, occupando sempre lo stesso posto, con solerzia, fermezza ed in-

(1) Domenico Barbaja, che bene è noto fra gl'impresari di tempi non ancora lontani, avova per sistema di offrire scritturo per la composizione di opere pel reali teatri S. Carlo e Fondo a tutti I giovani allievi del Collegio che dessero speranza di riuscita. Egli soleva dire, che fra quei giovani, con pochi quattrini, trovava chi a lui ne faceva guadagnar di molti. Se beno o no egli ragionasse, lo dimostrano Manfroce, Mercadante, Conti, Bellini, i due fratelli Ricci, Costa, Rossi ed altri, che, tutti ad invito di lui, bauno scritto o il primo o il secondo loro spartito. Che la oggi si segua un sistema del tatto contrarlo, restringendosi gl'impresarii e a scritturare esclusivamente maestri di alta rinomanza, o a riprodurre musiche altrove create, non possiamo arrivare ad intenderlo, nè crediamo che siavi chi si faccia a coscienziosamente lodarlo. Si cerchl il bello musicale ovunquo si trovi; riuvenuto che sia, al riproduca pure fra noi, che sempre come bello sarà apprezzato; ma non si tralasci, non si metta da banda interamente quella nostra Scnola, a cui tutte le nazioni hanno reso e rendono giusta onoranza, e si coltivino anche un poco i giovani ingogni, affinchè l'elenco dei nomi che qui sopra abbiamo accennati si possa vedere aumentato cen altri di pari valore.

delesso amore. In questo periodo di tempo compose due operce, Baldorino i tiramo di Spolcio dei Il Maestro di scuola, che eseguite in casa del cavaliere Cantini, ove radunavasi eletta società, riscossero lusinghieri e meritati applausi; e nello stesso Teatro Valle diede l'opera Le Fucine di Bergen. Per commissione poi del Direttore dell'Ospirio di San Michele Monsignor Tosti, serisse l'oratorio Saul, e di nquesto serio lavror mostrò il suo versatile ingegno ne diversi generi di componimenti. Chiamato in Milano nel 1834, compose per la Scala La Casa disabitato, oggi conseicuta sotto il titolo dei Falsi Monctorii, che incontrò la generale approvazione, e che riprodotta nei varii teatri d'Italia, ottenne da per tutto la stessa felice riuscita, tanto che si chiamava in quel tempo Il Barbiere di Siriolia del Rossi.

La Marietta Malibran rimase talmente incantata di questa musica, che impegnò il maestro a seriverne una espressamente ner lei, e gli ottenne perciò dal Duca Visconti, che allora la faceva da impresario nel Teatro della Scala, una scrittura per comporre a vantaggiose condizioni l'opera ch' ella desiderava pel Carnevale del 1835. Ma volendo cantare nello stesso anno 1834 un'opera del Rossi, di accordo con Barbaja gli sece scrivere l'Amelia pel Teatro di San Carlo. Il maestro si dedicò a tutt' uomo per rinseire in questo suo novello lavoro, tanto più che lo scrivere per colci che sopra tutte le altre della sua epoca regnava, gli avrebbe apportato gran vantaggio nel seguito della sua teatrale carriera. Ma che cosa sono le donne, anche dotate del più grande ingegno, anche ispirate dal genio come era la Malibran? il capriecio sta loro sempre aceanto, ed il più delle volte è il supremo motore di tutte le loro operazioni. Saltò in testa alla Diva di fare introdurre nell' Amelia una situazione nella unale ella potesse ballare un passo a due col ballerino Mathis. Sparsa tal diceria in Napoli, tutta la città si mise in movimento, e fortunato potea dirsi colui che aveva ottenuto un posto in teatro: « Comincia l' opera: la Malibran

" canta; ma il pubblico impaziente di vedere la celebre " cantaute muovere le gambe, nou bada al canto, non bada " alla musica, e corrucciasi tutto perchè molto tarda a a ballare. Attenzione generale.... Le gambe nel hallo non a avevano l'abilità della gola nel canto, e la Malibran in « quella strana rappresentazione è disapprovata dal pubblico. a L'ostracismo toccato a quella stravaganza si riverberò sul-" l'opera, la quale andò a fascio col ballo, e non intesa c " fors' anche nemmanco udita, caddo trascinata dalla forza « dell'altra caduta. » Per questo mal esito dell'opera assai ne soffrì il maestro; nè valse a mitigarghi il dolore della patita disfatta il lietissimo suecesso dell'opera Leocadia, rappresentata alla Canobbiana l'estate del 1835, la quale basterebbe per se sola a dar fama ad un maestro, per le tante peregrine bellezze in quella raccolte, e tra le altre per un coro di stupenda fattura e di sorprendente effetto, la quel momento giunse in Milano il signor Patigno, venuto in Italia per riunire una compagnia di artisti cantanti pel Teatro del Messico, ed insiememente un maestro, per dirigerla, che congiungesse il merito di essere pur anche compositore. Intesa l'opera del Rossi, se ne invaghl, ed andò a lui, proponendogli a buone condizioni una scrittura per tre anni, che il Rossi contro l'avviso di tutti i suoi amici e della stessa Malibran accettò, st per distrarsi nu poco dal dolore che sempre gli era fitto nel cuore per la caduta dell'Amelia, come pel desiderio di viaggiare e di vedere nuovi paesi e genti e costuni nuovi; e perciò si sciolse col Visconti dall'obbligo di scrivergli l'opera per la Malibran come era tra loro convenuto, pagandogli una penale di duemila franchi. Quando il Rossi volontariamento lasciava l'Italia e l'Europa, Belliui, l'affettuoso bardo, esulava da questo mondo. Il Rossi volle presentare un fiore funebre alla memoria del compagno di Collegio, dell'amico che stimava ed apprezzava tanto, e compose un' Elegia che dedieò alla celebre Giuditta Pasta. Tutte le volte che questo canto di dolore si eseguiva nelle società particolari, commovevansi gli astanti sino alle lagrime.

Accompagnato Lauro Rossi da stuolo immenso di antici , lasciò l'Italia il 45 ottobre 1835, e dopo 83 giorni di prospera navigazione toccò il porto di Vera Cruz il 6 gennajo 1836. In quella città, ponolata da ricchi negozianti Europei, la compagnia liriea ch'egli conduceva dette due concerti pubblici, ed in questi il Rossi rifulse sì per la scelta dei pezzi concertati ed eseguiti sotto la sua direzione dagli artisti con perizia e finezza di gusto, come pel modo squisito, delicato e spiccato di accompagnare al pianoforte, perebè entrambi i concerti, per la fretta con cui furono approntati, per mancanza di tempo necessario a fare le pruove, non poterono avere il concorso dell'orchestra, o fu assoluta necessità servirsi del solo pianoforte: non pertanto l'effetto fu egualmente soddisfacente, ed il pubblico, più che contento, ne divenne entusiasta. Preceduto da bella fama, e dopo si felice risultato, appena giunto al Messico fu da tante famiglie ricercato per maestro, che molte offerte dovette per mancanza di tempo rifintare. Durante la sua dimora in quel nuovo mondo, mostrò perizia somma ed intelligenza nella direzione dei elassici favori, e si acquistò rinomanza tale, che nessun maestro venuto dono di lui potè eguagliarlo. In questo tempo riprodusse in lingua spagnuola l'onera La Casa disabitata : scrisse l'opera tragica Giovanna Shore ; compose parimenti molti lavori chiesastici, fra i quali una gran Messa di gloria, ed un gran numero di pezzi staccati, che tutti incontrarono il generale gradimento. Per causa delle vicissitudini politiche del paese, dono due anni la compagnia intera fu sciolta. e cinque artisti, incluso il maestro, formarono una società. Rossi, in questo momento della sua vita, emerse benefico, filantropo, compassionovole. Assunse la direzione della sciolta compagnia, e propose a questa di fare una passeggiata artistica nell'interno dello stato Messicano, dando un corso di recite in ogni città principale. Non deve passare inosservata l'attività che il maestro italiano palesò in questa escursione. Egli fu il padre, il fratello, l'amico di tutti; erano 40 della compagnia, e a tutti si affratellò, intrattenendoli con giovialità ed amore. Egli precedeva sempre di qualche giorno l'artistica carovana; stipulava il fitto dei teatri, sale cc. ec., faceva gli abbonamenti, rivedeva i conti, scritturava que' professori d'orchestra che potevano convenirgli; con essi solo concertava le diverse opere, che la compagnia appena arrivata, dopo un giorno di riposo, eseguiva in pubbliche rappresentazioni, le quali da per tutto producevano il più grande effetto: insomma cra di un'operosità meravigliosa ed indefessa. Una sera stavasi per rappresentare Il Barbiere di Siviglia. Il basso Figaro caddo da una seala e si sconciò tanto da non potersi sostenero in piedi. Il teatro era pieno zeppo di spettatori, l'introito era straordinario : come rifiutarlo mandando via il pubblico, con tanto discapito della società? Tutti gli artisti mesti e scoraggiati si rivolsero al maestro: Che potrò fare? egli disse loro... Poi li lasciò bruseamente, e pochi momenti dopo si presentò nell'abbigliamento del famoso Figaro. Tutti l'acclamarono, ed il pubblico informato della risoluzione presa dal maestro perchè non mancasse lo spettacolo, lo rimunerò con le più grandi ed entusiastiche dimostrazioni di affetto. Il nostro maestro confessava egli stesso che non dispiacque come artista... almeno se ne lusingò; ma come cantante si eredeva felice quando l'orchestra copriva la sua modesta e certo non bella voce. La serata fu soddisfacente per tutti.

Intimata la guerra dai Francesi ai Messicani nell'antunno del 1838, molti stranieri si allontanarono da quella contrada, anche perchè correva voce che tutti da quegli indigeni sarebero stati tracidati. Perciò il Rossi pensò di recarsi all'Avana, e pece tempo dopo il suo arrivo colì venne ceritturato in qualità di direttore del teatro, coll'obbligo di mettere in iscena le opere di sua composizione date al Messico. Alla sua valentia devesi che quella triplice compagnia esponesse nel solo corso di ciaque mesì diciotto spartiti al pubblico Avanese. Nel 1839 il dovizioso Marty y Torrea assunes l'impresa di quei teatri e scritturo il maestro Rossi, afficiando alle sole sue

curo l'andamento e la direzione di quegli spettacoli. Il Marty non faceva altro che soddisfare i contratti, ed il Rossi noteva dirsi l'assoluto impresario, perchè egli disponeva, regolava e dirigeva tutto l'andamento teatrale. Era talo e tanta la fiducia che quel ricco negoziante aveva in lui, che gli diede il difficile mandato di condursi in Italia per fissare una nuova compagnia, affidandogli vistosissime somme senza cauzione alcuna, lasciandolo assoluto arbitro, e dichiarandosi preventivamente contento di qualunque sua operazione. Difficilissimo incarico, che il Rossi adempi con disinteresse, abilità e delicatezza, Di ritorno al Messico, il Marty, che pure le rimunero benissimo, rimase oltremodo soddisfatto della missione affidatagli; ed egli fu sl squisitamente delicato, che dagli artisti da lui scritturati non volle percepire la mediazione, come è di costumanza teatrale, del sei per cento sui contratti. Ciò fece meritare nuovi elogi al suo 

Nel 1841 il Rossi senti il bisogno di avere una compagna. ed espandere in quella la bontà del cuore e quel tesoro di affezioni che serrava nel petto. La signora Isabella Obermayer. prima donna assoluta di quei teatri, distinta e nobile creatura, cho alla perfezione nell'arte univa educazione o modi squisiti, fu la donna che prescelse. Dopo alquanti giorni di questa unione furono assaliti i coniugi dal fiero morbo detto febbre gialla, dal guale scamparono per puro miracolo, Nella sua convalescenza il nostro Lauro chbe la consolazione di leggere annunziata nei giornali la sua morte; perchè spedito da sette medici che l'assistevano e perduta ogni speranza di guarigione, nel pubblico si era creduto estinto, e la stampa propago nei due mondi la sua morte. Chi ha sofferto la erudele malattia della febbre gialla, risente per lungo spazio di tempo mille malori: il Rossi e sua moglie non ne andarono esenti, e furono consigliati di abbandonare il paese ove si erano infermati; quindi intrapresero un viaggio alla Nuova Orleans ed a Madras, nelle quali città dettero un corso di recite per parecehi mesi. Ma questo non bastà a calmare il Rossi dalle spaventeroli impressioni generate in lui dal pericolo corso. I medici trovareno chi era per lui assoluta necessità il tornare in Europa. I molti suoi discepeli si offrirono di pagargli per tre anni le bezioni il doppio, purchè rimanesse tra loro, perchè avevano tanta fiducia nel suo insegnamento, che so-atenezano e dicevano bastare aner Rossi per maestro, per cantera enche: avenza i meszii organici; ma la sona salute che deperiva giorno per giorno l'obbligò a lasciare definitivamente quei luoghi, ed il 3 febbrajo del 1843 approdò felicemento a Cadice, dopo 29 giorni di traversata.

Otto anni passati dal Rossi al Nuovo Mondo gl'interruppero la carriera come compositore, perchè indefesso ed attivo come era per l'adempimento dei suei obblighi, poco tempe gli rimaneva per dedicarsi a serivere opere. Di più, l'aver dovuto dopo la sofferta malattia peregrinare di paese in pacse per procurar pane agli artisti che conduceva con se, anche materialmente glielo impediva. Per questo suo modo di operare lasciò in quella terra la più onorata memoria di se. frutto del suo delicato sentire, del suo cuore e dell' elevatezza nella sua anima. Per distrarsi e per un puro divertimento fece un giro per le più belle città della Spagna; poi parti per Napoli , donde riparti per Venezia e per Milano ; qui rimoderno I Falsi Monetarii e serisse Il Borgomastro di Scheidam ch' ebbe successo felicissimo: immediatamente riparti per Madrid, ad accompagnarvi la moglie, la qualo era scritturata pel teatro del Circo. Dalla Spagna mosso per Napoli, affin di mettere in iscena la nuova opera buffa Il Dottor Bobolo, ch'ebbe esito infelicissime, mentre poi riprodotta in Torino l'anno appresso, fece per un'intera stagione la fortuna dell' impresario Negri. Nella stessa Torino, pel teatro d' Angennes, serisso nella primavera del 1845 l'opera grandiosa Cellini a Parigi, che se ebbe incontro fortunatissimo, non si potè riprodurre altrove, perchè scritta per due prime donne assolute, difficili a combinarsi nello stesso teatro.

Ritornato in Madrid, il signor Salamanea gli offri la direzione di quel teatro detto di Oriente. Il Rossi non volle accettare per non rimuover da quel posto il maestro che trovavasi ad occuparlo, benchè lo splendido Salamanea avesso garantito cho quegli godrebbe sempre del suo onorario. Sul finire del 1845 si restitui in Milano, ove diede alla Scala l'opera appositamente scritta in soli diciannove giorni, Azema di Granata, ch'ebbe buon incontro; riprodotta poi in Vienua al Tcatro di Porta Carinzia, l'ottenno egualmente; e nella primayera del 1847 per lo stesso teatro scrisse poi l'opera di obbligo La Figlia di Figaro. Richiamato in Milano, compose per la Scala nel Carnevale del 1846 al. 1847 l'opera Bianca Contarini, che fu accolta con freddezza, e ne furono causa molto circostanze : la prima e-forse la principale fu l'aver voluto con quell'opera protestare contro l'assordanto chiasso delle opere moderne; la seconda ragiono fu un pettegolezzo che vale la pena di raccontare. La catastrofo del dramma portava cho il tenore morisse in iscona. Alla prima donna, bizzarra e capricciosetta, saltò in testa di voler moriro ella in luogo del tenore: successo disputa tremenda fra loro, ma vinse, come era di dovere, la prima donna. Il tenero non potendo morire come gli sarebbe spettato per il regolare scioglimento del dramma, non volle per nulla pronder parte nel quarto atto dell'opera, e perciò l'aziono ne rimase smezzata, e la musica smembrata, monea, rappezzata, produsse poco o niuno effetto e cadde interamente. Gl'intelligenti sostennero che questa musica, data nella sua integrità, produrrebbe buon effetto, perchè bene elaborata, con semplicità di modi e con una certa novità di l'orme e di pensieri.

La mal ferma salute della moglie obbligò il Rossi a trasferirsi in Napoli, ove si trattenno per due anni, ancho perchò le vicende politiche di quel tempo facevano taccre quasi tutti i teatri della Ponisola. Invitato poi in Milano, serieso per l'a Scala nel 1813 Il Domino Nero, opera che consolitò sempro più la fama del suo autore, tanto ehe venne immediatamente scritturato per comporre un altro spartito pel prossimo anno 1849.

Nel 1850, alternando la sua dimora tra Napoli e Milano. quasi a riposo de'suoi pellegrinaggi artistici venne nominato Direttoro del Conservatorio di Musica nella seconda di quelle città. L'importanza artistica di questo posto, la grandezza dell'incarieo e la non lieve responsabilità gli davano seria occupazione, perocchè dedicava tutte le sue cure cd il suo ingegno al nuovo ministero, ove qual sacerdote veniva chiamato a conscrvare, nel tempio della Dea delle melodic, il sacro fuoco dell'arte. Le annuali accademie finali e gli allievi che uscirono sul volgere di quasi venti anni da quell'Istituto musicale, mostrarono quanto il Rossi sla addentro nella musica, quanto informato nei progressi che l'arte stessa fa tutti i giorni, e quanto suo pensiero dominante sia quello di trasfonderla nci cari giovanetti alle sue solerti ed amorevoli cure affidati. Egli non idelatra il solo classicismo e quel periodo antico di grandezza musicale in cui tanta rinomanza acquistarono i maestri usciti dalla nostra Napolitana Scuola; ma volge i suoi studii anche al moderno, alle palpitanti attualità, e dove il saggio criterio musicale di lui trova il buono, ne fa tosoro e lo porge generoso ai suoi allievi.

Nel novembre del 1851 venne colpito da funesta sventura, perdendo la sua diletta moglie Isabella Obermayer, ch' egli teneramente amava. Assuefatto com'era da molti anni alla vita domestica, nella quale trovava solo sollievo e conforto allo sus eserio occupazioni di artista, prese la risoluzione nel 1853 di sposare altra donna, Sofia Camererdi di Stoccarda, che dopo qualche anno perdà ancara, lasciandolo patre di due bambini cho portano il nomo di Laura ed Eugenia. Di bel nuavo isolato sulla terra e nel bisogno di un domestico consorzio, secise una compagna tra le sue alunne del Conservatorio, la signora Matilde Ballerini di Casalmaggiore, che sposò in terra nozaze: la quale sobbene dotata di ottima

qualità, da fare sperare buona riuscita come cantante soprano, pure allettata dal carattere dolce ed affettuoso del Rossi, accettò la vita tranquilla che le si offriva. Le nezze si celebrarono il 28 novembro 1864, e quest'unione abbella tuttavia l'esistenza dei conjugi.

Di un'attività prodigiosa, il nostro maestro dal 1850 al 1859 compose gran quantità di svariata musica strumentale e vocale cho si esegul nelle accademie del Conservatorio, o diverse opere, come nel 1851 al 1852 Le Sabine per la Scala di Milano, nel 1853 L'Alchimista pel Teatro del Fondo di Napoli, nell'autunno del 1855 La Sirena per la Canobbiana di Milano. Nel dicembre del 1858 pei pubblicò coi tipi Ricordi la Guida di armonia pratica orale per gli allievi dell'I. R. Conservatorio. Sospese quindi per parecchi anni di scrivere opere teatrali, e solo ad istanza degli editori Giudici e Strada di Torino nol 1868 ricomparve al Teatro della Canobbiana con due farse, Il Sigaro rivale e Il Maestro e la cantante, nelle quali egli è anche autore delle parole; e scrisse noi nel susseguente autunno 1869, anche per conto dei suddetti editori, al teatro d'Angennes di Torino Gli Artisti alla fiera. Queste ultime tre produzioni obbero esito felicissimo, e segnarono il progresso dell'armonia non mai disgiunto dal piclodiese cante italiane.

Diversa Accademio e Società Filarmoniche lo vollero a loro aggregato. L'Accademia di S. Cecilia in Avana lo nominò suo socio: altrettanto fece L'Avanera, pure in Avana. Inoltre du nominato Maestro onorario della Congregazione ed Accademia di S. Cecilia in Roma, condiretutor onorario della Sconela gratuita di canto in Grennen, socio onorario della Filarmonica Bellini. di Palermo, di Macorata e di Napoli, del pari che del R. Latituto Filarmonico di Lott, dell'Unione Filarmonica di Bergumo, dell'Accademia Filarmonica di Firense ce. ce.

Tra le opere composte dal Rossi, quelle che meritano il primo posto sono Gellini a Parigi, I Falsi Monetarii ed Il Dominë Nevo, perchè altamente filosofiche e ricche di concetti, e di helleze musicali. Felice Romani lo chiamava nella musica huffa il successore di Donisetti. Pel proponimento fatto da noi; ed altre volte già detto, di non estenderei troppone i giadizii sui compositori uttavia viventi, dobblamo qui fernarci e el fermiamo. Non el si può negare per altro la facoltà di ripetere ciò-che da altri autori travasi pubblicato per le stanne, o perciò chiadiamo questa biografia col seguente brano.

la facoltà di ripetere ciò che da altri autori trovasi pubblieato per le stampe, e perciò chiudiamo questa biografia col "" Il Rossi è uno di que' begli ingegni fatti quasi osclu-« sivamente per l'educazione dei giovani : disinteressate sine a alla noncuranza; 'e pieno' d'amor proprio, non solo per a trasfondere quello che possiedo, non per conservare ge-" losamento in se quello ehe sa, egli va superbo quando. a si può dire: questi è allievo del Rossi.... Pazientissimo « e severo nel tempo stesso, e più di tutto abnegato per se; " come la tenera madre, pureliè vegga fiorire il suo allie-" vo. Egli ha un fare di composizione tra l'antico ed il mo-" derno, tra l'armonia melodica di Cimarosa e la piena e « grandiosa di Rossini è Mercadanto. Non rinunciando mai " al eanto, concede alla moda quel tanto che non offende e la melodia, il buon gusto, la delientezza dei sensi. Le sue " eantilene sono peregrine : i suoi aecompagnamenti fioriti o a ricchi: ma la filosofia è la sua norma perenne, per cui « egli sacrifica tutto a questa necessità, fino al nume del " Teatro, cioè l'applauso, Però delle suo opere come di tuta ti, quale più felice quale meno, nessuna si può diro di-« fettare per regola, per maestria, per buon senso.

a feltare per regola, per maestria, per buon sonso.

La 'lealtà e la riconscenza sono nel cuore di Rossi prepotenti passioni, e la beneficenza trova ceo non solo, ma

albirgo cestante nell'anima di lui.

Laure Rossi è annato e stimuto da tutti colore che l'av-

" Lauro Rossi è anato e stimato da tutti colore che l'av-" vicinano, e gode nel mondo e nell'arte fama e rinomanza " meritate. S'egli è poi vero che l'arte musicale vuol esse-" re, come l'amore, sentita per natura, Lauro Rossi è artista

Congle

- « per eccellenza, perche trovasi in lui eminentemente svi-
- " luppato il sentimento artistico. " (1).

#### Composizioni di Lauro Rossi esistenti nell'Archivio del Collegio di Napoli.

- 1.5 Le Contesse Villane, opera buffa in un atto. Napoli Teatro la Fenico primavera 4829.
- 2.º Costanza ed Oringaldo., opera seria in un atto. Napoli Teatro San Carlo 1830.
- La Casa disabitota (1), opera buffa in due atti. Milano
   R. Teatro la Scala autunno 1834.
- Amelia, opera semiseria in due atti. Teatro San Carlo carnevale 1831 e 1835.
- 5.º I Falsi Monetarii, meledramma in due atti. Milano Teatro della Seala 1844.
- 6.º Il Borgomastro di Scheidam, opera semiseria in tre atti. Milano idem 1844.
- La Fiera, ossia Il Doltor Bobolo, opera semiseria in tre atti. Napoli Teatro Nuovo carnovale 1845.
- 8.º Scommessa e Matrimonio, opera semiseria in due atti. 9.º L'Alchimista, opera semiseria. Napoli Teatro del Fon-

de estate 1853.

#### Altre menzionate nelle diverse Biografie

1º Le Villane Coalesta, opera judia Najubij, Featro Nouvo inverno del 1830. — 3º Il Casino de Campagna, opera budia. Rapid estate 1831. — 3º Il Distretor Svitzero, opera comiseria. Roma Tearev Valle autumo 1832. — 4º Berlovino itranas di Spoeto, ofera sersii Roma (casa privata) caravaite 1832. — 5º Il Mossivo di Secolar, opera budia. Roma (casa privata) primavera 1832. — 6º Le Pu-

<sup>(1)</sup> Ampelio Magni: Lauro Rossi, conti biografici.
(1) Quest opera, riprodotta in ispaguuolo, venne rimodernata sotto il titolo I. Fulsi Moneturii.

cine di Bergen , opera semiseria. Roma Teatro Valle autunno 1832 .... 7º Saul, oratorio scritto per l'Ospizio di San Michele in Roma 1833 ---8º Elegia in morte di Bellini, dedicata alla Pasta, Milano 1835. ... 9º Leocadia, opera somiseria. Milane Teatro Canobbiana estate 1835 .-10° Giovanna Shore, opera tragica. Messico Teatro Municipale estato 1835 .- 11° Cellini a Parigi, opera semiseria. Torino Teatro d'Angennes primavora 1845. - 12º La Villana Contessa, rimodernata, opera buffa. Teatro Sutera primavera 1845 .- 13º Asema di Grana-La, opera seria, Milano Teatro della Scala antunno 1845 .- 14º La Figlia di Figaro, opora buffa. Vienna Teatro Porta Carlazia primavera 1846 .- 15° Bianca Contarini, opera seria, Milano Teatro della Scala carnovale 1846-1847 .-- 16" Il Domino Nero, opera semiseria. Milano Canobbiana automo 1849. - 17º Le Sabine, opera seria, Milano Teatro della Scala carnovale 1851 .- 18º La Sirena, opera semiseria. Milano Teatro Canobblana 1855. - 19" Il Sigaro Rivale, farsa giocosa, Milano Teatro Canobbiana autunno 1868. - 20° Il Maestro e la Cantante, farsa di cut il Rossi compose anche le parole, Milano-Teatro Canobbiana 1868. - 21° Gli Artisti alla Fiera, opera buffa. Torino teatro d'Angennes autunno 1869. - 22º Cantato diverso. Pezzi sacri, Messa di gloria scritta in Avana, Pezzi di musica vocali ed istrumentall, composti per gli allievi, ed in occasione delle accademie dell'I. R. Conservatorio, Cantata scritta pel Real Collegio Femmineo di San Filippo in Milano. Grando cantata per l'arrivo in Miiano di S. M. l'Imperatore d'Austria, Altri pezzi nell'opera La Vergine di Kermes, a beneficio e totale interessa del Pio Istituto Musicale in Cremona. Guida d'armonia orale, per gli allievi del R. I. Conservatorio.

### ERRICO PETRELLA

Nacque Errico Petrella in Palermo il 1.º dicembre del 1843 da Fedele, ufficialo di marina, e da Maria Antonia Mazzella di Porza. Fanciullo, fu condetto dai genitori in Napoli, ed all'età di otto auni cominciò ad apparare musica dal professoro di violino Saverio del Giudice. A dieci anni venne ammesso nelle sconde esterne del Collègio di San Schastiano, ed a'12 nel 1825, previo esame, ottenne il posto gratuito

nel Convitto del Collegio. Stando il padre assente da Napoli per affari di servizio militare, la madre coi modesti mezzi che aveva per vivere, non poteva provvederlo di un cembalo per istudiare. Il vispo giovinetto immaginò di formarsi una tastiera artificiale di bucce di arancia, adoperando la parte esterna di esse per rappresentare i tasti pei tuoni naturali e la parte Interna per i cromatici, scrivendo sopra ciascun tasto la lettera iniziale che indicava il tuono, e di questo preteso cembalo si serviva par esercitarsi nelle sue lezioni, Venuto a notizia del dirottore Zingarelli l'ingegnoso ritrovato del suo giovine allievo, ordinò immantinente cho a sue spese si comprasse un cembalo, che regalò al Petrella per incoraggiarlo ed invogliarlo di più a studiar di proposito quando la mancanza dello strumento non poteva fargli ostacolo. Allorchè fu ammesso nel Collegio, ebbe a suoi maestrini Miehele Costa e Vincenzo Bellini, Indi a poco passo alla seuola del Furno e di Francesco Ruggi, e dopo i progressi che mostrò di aver fatto nello seorrere di qualche anno. Zingarelli lo accolso tra i suoi discepoli a studiar contropunto e composizione.

L'un società di signori aveva preso a dirigere il piccolo Teatro della Fenice di Napoli. Vi era tra esti il signor Sangiovanni, amico dolla famiglia Petrella. Venne in mente al Sangiovanni di lare serivere un opera per quel teatro al nostro giovino Errico che contava appena sedici anni; no parbò al padre, che sicuramente dovette andare altero della proposta, ma non ebbe coraggio di adetire se prima non cansullasses suo figlio. Recatosi in Collegio ed espostogli l'accaduto, ebbe in risposta un audace al..... Il padro non manche di fargli presenti le gravi dilicoltà che poleva incontrare e dal Governo del Collegio e dal direttore Zingarelli per issrivere un' opera per un pubblico come il Napolitaco, molto esigento, benche la rappresentazione avvenisse in un teatro più cho modesto; ma il figlio persistò nell' affermativa di comporer a qualunque costo l'opera suddetta. Zingarelli,

informato del fatto, francamento vi si oppose, dicendo che quantunque il Petrella avesse le più belle e felici disposizioni per la composizione, pure non cra al caso, e doveva aspettare qualche anno ancora per terminare beno tutti gli studii cd apprendere l'arte nelle sue singole branche, prima di esporre un suo lavoro al pubblico, che sapeva essera indulgente, pei giovani esordienti, ma non lasciava però di essere severo contro coloro che non essendo ancora in grado, si esponevano da temerarii ad affrontare il suo giudizio. Vane furono tutto le buone ragioni e le persuasive che i suoi maestri e gli amiei suoi veri oercarono d'insinuargli. Egli avea già firmato un contratto per comporre un'opera pel Carnovale, ed anzichè lacerarlo, preferì meglio uscîrsene dal Collegio, quantunque non fosse giunto ancora agli anni voluti dai regolamenti. Ciò eseguito, e preoccupato dal pensiero lisso di scrivere T opera per la quale eredeva divenir subito Maestro, accettò con vero trasporto il libretto di un' opera buffa in due atti presentatogli dal poeta Andrea Leone Tottola, intitelato Il Diavolo color di Rosa; & lo cominciò a musicare.

Il Petrella- sino allera non avez mai ne indito un opera, ne assistito ad una rappresentazione teatrale, e diciamolo pure, non aveva ne ancho sertito un pezzo di misiea struncaciale; di modo che in questo primo lavoro può dirsi che tutto fece alla gentura, sequendo solo le sue ispirazioni, che cereò di guidare alla meglio col poco suo sapere e colle semplici cognizioni di seuola. Pu audace, è vêro, il suo procedere, ma chi non conosce il vecchio adagio nudaces fortuna ipunt?... La sua opera, andata in iscena alla fine del. 4820 e principio del 4830, cbbe incontro di vero fanatismo, ed il diciassettenne giovinetto, salutato maestro, divenne soggetto di amuirazione per tutti i Napolitani, che indistintamente si affoliavano al piecolo Teatro della Fenice per amuirare i peimi frenti che dava questa novella pianta, che più tardit doveva ingignatirsi tanto da occupare di se il mendo mu-

sicale. Una sera, tra la moltitudine delle persone di tutte le elassi e condizioni che accorrevano alla Fenice, si trovava il suo maestro Francesco Ruggi, che sentendo l'unanime approvazione del pubblico al lavoro del suo allievo, ne piangeva per tenerezza, e dopo averlo invitato in sua casa, l'obbligò a continuare e finire i suoi studii di contropunto, di fuohe, di canoni ed altro, che costituiscono poi il vero macstro. Anche lo Zingarelli, quando intese il gran successo che aveva ottenuto il suo disobbediente allievo, se ne compiacque e diceva: « Per me non era un segreto lo spiccato talento " che dimostrava questo più che temerario giovinetto: peca cato che non volle ascoltare i mici consigli ! ma se in-« coraggiato da questo miracoloso successo continuerà a studiare, non mancherà di brillare tra i maestri Nanole-« tani e di fare onore alla nostra scuola, » Tra le condizioni della sua scrittura vi era quella, che se l'opera incontrava, l'impresario si obbligava a dargli 40 ducati (470 lire); se poi non riusciva, il maestro nulla aveva a pretendere. Tutto al contrario di come si pratica in giornata, in cui un povero giovine per vedere messa in iscena una sua produzione deve nagare ingente somma all'impresario onde farla accettare! Perchè Il Diavolo color di Rosa ebbe incontro più che favorevole ed inoltre apportava un grande introito in ogni rappresentazione, l'impresario ebbe coscienza, ed invece di guaranta ducati ne pagò ottanta al fortunato maestro. Nella qualità di storico ci conviene far notare che in quella medesima stagione scrissero per lo stesso teatro rinomati maestri . cioè Pietro Raimondi e Valentino Fioravanti; ma dopo il Diavolo del Petrella, le loro composizioni furono trovate pallide e non ebbero successo alcuno. L'impresario offrì al Petrella una nuova scrittura a vantaggiosissime condizioni, che questi non volle accettare, preferendo di scrivere per un teatro di maggiore importanza, e perció diede al Teatro Nuovo nel 1831 le opere buffe Il Giorna delle Nazze che ebbe buon successo, e nel 1832 Pulcinella morto e non morto che piacque discretamente.

Nell'anno 1835 pensò di scrivere un'opera seria, Gimodocea, il cui soggetto fu tratto dai Martiri di Chateaubriand. Avendo musicati alcuni pezzi, li fece sentire alla Ronzi de Begnis, al Lablache, non che all'egregio direttore Giusenne Festa, e questi ne rimasero tanto soddisfatti, che proposero subito al Barbaja di far rappresentare l'opera in San Carlo, assumendo essi la responsabilità della riuscita: ma la Soprintendenza teatrale di quel tempo, perchè troppo giovine il Petrella e senza nome ancora, non volle accettarlo tra i maestri di obbligo. Tal rifiuto lo indispetti non poco, ed invitato a scrivere altra opera buffa pel Teatro Nuovo, compose nel 1836 Lo Scroccone che non ebbe buon successo. Nell'anno del 1837 scrisse per lo stesso teatro l'opera semiseria I Pirati Spagnuoli con libretto di Emmanuele Bidera, ch'ebbe splendido incontro, e venne encomiata anche dal Donizetti, che spesso andava a sentirla e ne lodava a preferenza un gran bel duetto tra la donna ed il buffo, rimasto come gioiello in tutte le società musicali napolitane. Nell'anno 1839 compose anche pel Teatro Nuovo Le Miniere di Freimberg ch'ebbero brillantissima ed unanime approvazione. Dietro tanti successi si era limitato a dimandare per ogni sua nuova opera il modestissimo prezzo di ducati centoventi (lire 510) per ognuna, che, trovato anche esorbitante dagl'impresarii di quel tempo, fece si che il Petrella indispettito contro di essi, prese la violenta e mal calcolata determinazione di non comporre più opere teatrali, e rimase per dieci anni inoperoso. senza scrivere più una nota, ed occupando il suo prezioso tempo e gli anni più belli della sua gioventù a dare semplicemente lezioni di canto per vivere; e fu nel periodo di questa per lui disgraziata epoca che prese il posto di direttore della musica del Teatro Nuovo, periodo in cui Mercadante ivi diede la sua Eleonora.

Dirigendo l'impresa del medesimo teatro un certo Marra, questi non trovando esagerate le pretese del Petrella di 120 ducati per un'opera, gli diede commissione di serivere nel 1850 quella che portava il titolo Le Precauzioni, con poesia di Mareo d'Arienzo. Ma eaduta l'impresa del Marra, i puovi speculatori che gli erano succeduti non vollero riconoscere il patto dal loro antecessore stabilito col maestro Petrella, e gli mossero litigio ne'tribunali, che pure trovarono tali attenuanti ragioni (perehè non bene espressi i patti del contratto) da poter condannare il maestro a dare l'opera a prezzo minore di quello stabilito e stipulato col Marra; ed il padre stesso lo consigliava, nel quieto vivere, di consegnare lo spartito per la misera retribuzione di ducati 40. Le Preceuzioni andate in iscena ebbero suecesso di vero fanatismo, o per un anno intero senza interruzione aleuna si rappresentarono in quel teatro con plausi sempre erescenti e con un pubblico ansioso di sentirle e risentirle, dovendosi buona parte di esso rimandare indietro tutte le sere, perebè non permetteva di contenerlo la picciolezza del teatro. Il Giornale Ufficiale di Napoli del Petrella così seriveva: « In quest'opera nossono dirsi risorti Paisiello e Cimarosa; » sincero e lusinghiero elozio al merito del nostro maestro.

Dall'impresario del Tentro del Fondo venti giorni slopo il gran successo delle Precauzioni gli si fece proposta di serivere un'opera semiseria nel 1851 col titolo Elena di Tolona, poesia dell'egregio Domenico Bologoseo, con compenso di 800 dueati, che il Petrella accetti, egli compose subito la musica, ch'obbe grande incontro, tanto che si pensò di trasportarla nel Teatro San Carlo ove cobbe eguale riusetta. Tra i pezzi che più emergevano per bellezza e novità era una romanza cantata dal butto con accompagnamento di violocello, si patetica da commuovere alle lagrime, e che venne molto lodata dagl'intelligenti.

Dopo tale splendido successo venne invitato a serivere l'opera di obbligo per S. Carlo nel Carnevale del 1854, in quel S. Carlo in eui anni prima, per lè ragioni dette sopra, era stato rifiutato. Marco Viscouli fu il soggetto suo favorito, ehe con piacere musicò per la Peneo, la Borghi Mauso, il

Fraschini e il Ferri. Il teatro si aprl in quell'anno col Trovatore di Giuseppe Verdi, che ebbe quel successo favoloso che tutti ricordano. Dopo si diede la Margherita Pusterla di Pacini su libretto del detto Bolognese, che cadde compiutamente. Tutti compiangevano il Petrella che doveva venire l'ultimo, e forse era destinato a subire la stessa infausta sorte del Pacini; ma fortunatamente successe il contrario. Il Marco Visconti incontrò la generale approvazione: gli applausi di tutto il pubblico furono unanimi e prolungati, e fu con quest'opera, acclamata ogni sera di più, che terminò in quell'anno la stagione teatrale, spargendosi la fama di tal musica con tanta celerità, che nella primavera vegnente venne riprodotta al Teatro Carlo Felice in Genova, nell'estate a Vicenza, nel dicembre alla Scala di Milano, ed in quella stessa stagione si rappresentò alla Fenice di Venezia, al Teatro Regio di Torino ed all'Apollo di Roma, e da per tutto ebbe felice e deciso incontro.

Immediatamente la direzione di Milano gli diede incarico di scrivere per la Scala l'opera d'obbligo. Elnava o L'Assedio di Leida vide la luce nel marzo del 1855 in quell'imperial teatro, ed ebbe esito si felice, essendone esecutori la Maiser, Graziani e Corsi, che in Napoli il Teatro San Carlo ed il Teatro Nuovo si disputarono chi dovesse prima riprodurla, e per decisione dei tribunali la nuova musica fu rappresentata nella stessa sera ai due teatri ed ebbe in ambidue una splendidissima riuscita. Una malattia sopravvenuta al Petrella gl'impedi di scrivere l'opera, anche di obbligo, per la Fenice di Venezia nel carnovale del 1857; ma ristabilitosi, accettò l'impegno di comporre a più vantaggiose condizioni quella (sempre di obbligo) per la Scala di Milano l'anno appresso 1858, e questa fu quella fortunatissima Jone. ch'ebbe ad esecutori la Albertini, Negrini, Guicciardi, Biacchi ec. ec., la quale, disgraziata nella prima sera a causa d'incerta esecuzione, ebbc poi incontro di fanatismo nelle recite consecutive, e poi da per ogni dove; e non solo nei

teatri di Europa, ma dell'America ancora, ove è sempre acclamatissima e desiderata; notandosi che mentre faceva il suo trionfal corso, contemporaneamente si davano in Milano con plauso L' Assedio di Leida al Carcano e Le Precauzioni a Santa Radegonda. In seguito di tanti successi gli venne fatto il grazioso e lusinghiero invito di scrivere la terza opera per la Scala, distinzione che dopo Bellini, il solo Verdi avea ottenuto; ed Il Duca di Scilla comparve nella guaresima del 1859, eseguito dalle sorelle Marchisio, da Pancani, Merly, Laterza; e non ostante i movimenti politici e guerreschi di quel tempo, l'opera piacque, quantunque rappresentatasi le sole quattro ultime sere della stagione del 1859. Chiamato in Napoli, compose la Morosina pel Teatro di San Carlo nel 1860, e piacque tanto, che gli venne offerta scrittura anche per l'opera di obbligo nell'anno appresso, carnovale del 1861. Questa fu la tragedia lirica in tre atti Virginia, eseguita dalla Galletti, Negrini e Coletti, L'esito di quest' opera fu contrastato, e può dirsi che generalmente non piacque, Nell'estate precedente avea scritto pel Real Teatro del Fondo il Folletto di Gresy con poesia dell'anzidetto Bolognese, ch'ebbe buon successo, quantunque gli animi in quei giorni fossero a tutto altro rivolti che alla musica. Invitato dalla Commissione dei Reali Teatri di Napoli, scrisse nello stesso anno e per lo stesso S. Carlo l'Inno a Vittorio Emmanuele.

Gli anni 1862 e 1863 li passò non sappiamo dre so nell'inerzia, el riposo o nella meditazione: certo si è chei di repertorio teatrale, che pure ne avvertiva la mancanza, non venne arricchito in quel periodo di tempo di altre produzioni del Petrella.

Nel 1864 scrisso pel Regio Teatro di Torino Le Contessa d'Annilf, pessai di Peruzzini, e piacque molto. Venno di poi pregato di farla rappresentare in Roma, quindi in Napoli, e dappertutto ottenne eguale e splendido sincresso, ed è una delle opere alla moda che sta facendo il giro dei due emisferi.

harry Gree

Preso impegno colla direzione de Teatri di Napoli, compose per San Carlo nel 1865 la Celinda, ch'obbo contrastata rinscita, mentre l'ebbe fortunata in Torino, Brescia, Roma ed altre città d'Italia; ma l'incontro o la disapprovazione di una musica molte volte dipende da tanto cause forse estrance ab merito della stessa. Chi può rispondere mai della volubilità, dell'incostanza, ed anche dei capricci del pubblico? La storia teatrale ne la registrate tanti, che i contemporanci ri-ordano tutti, e perciò credo inutile il qui ripeterti.

Nel 4866 compose pel Teatro Apollo di Roma Caterina Illusurd eseguita diconingi Tiberini e dal Pandolfini. Quest'opera che successo felicissimo, e prima che fosse andata in iscena, dagli editori Giudici e Strada di Torino ne venne acquistata la proprietà. Nel caraovale del 1869 , invitato a scrivere uno pera per S. Carlo, questa fu la Giorenna II di Nopoli, sopra libretto di Giusianzoni, eseguita dalla Lotti della Santa, dalla Favi Gallo, Zaccometti e Quintili Looni. Ebbe gratissima accoglienza da questo imparziale, e qualche volta ancho severo pubblico, che moli pezi faceva ripetre tutte e servela aigora Lotti brillava quale splendidissima stella. La. Favi Gallo si mostrava suo degno satellite. In questo lavoro si è da tutti notato un gran progresso che il Petrella avea fatto nell'arte di comporre.

Finalmente, nella primavara del 4870 - serisse l'ultima opera intitolata I Promessi Spasi pel Teatro della piecola città di Lecco, quasi patria di quei due fidanzati protagonisti del ecleberrimo romanzo italiano, che il Manzoni serisse in una casipola in Lecco, de ovei I Petrella compose ancora la musica sopra libro tratto di quel soggetto e seritta in meno di due mesi. Di questo lavror chi opini che fosse la miglicar produzione del Petrella; chi la disse accurratamento composta con arte, sommo guado ed leganza; e vi fi ne hi sostenno che il maestro non potea meglio esprimere colla musica no le parole, ne le situazioni seniebre, anzi in questo tutti generalmente convenero. Para non ammed qualcheduno più severo,

che uscendo dalla moltitudine plaudente volle caratterizzarla non tutta di egual merito. A noi piace unirci all'universalità, che la proclamò degna sorella della Jone e delle Precauzioni. Per rendere più solenne quella rappresentazione . v'intervenne l'ottuagenario illustre autore de Promessi Sposi. Ognuno può bene immaginarsi le grandi ovazioni che gli vennero tributate, e per riverbero ebbc anche le sue il nostro Petrella, ch'era ben contento e raggiante di gioia in noter dividere i frenetici applausi di quella serata col più grande italiano vivente, col nestore della letteratura moderna. In Firenze, in Torino, in Genova I Promessi Sposi ebbero lo stesso felicissimo successo che in Lecco, e più splendido cd entusiastico l'ottennero in Longiano, nella ricorrenza delle feste musicali, quando in quella città s'inaugurò il nuovo teatro detto Teatro Petrella. Quel vergine pubblico, inebriato dalla musica di lui , lo colmò di onori e lo retribul con le più entusiastiche acelamazioni.

Petrella ha avato diverse maniere di comporte: la prima comincia col Disvole color di Rosa e termina collo Processioni; la seconda comincia col Morco Visconti e termina colla Jone; da principio alla terza maniera La Contessa d'Amalfa, che finisse coi Promessi Sposi. Il far disamina di queste diverse maniere ei farchbe uscire dal nostro programma: possiamo solo storicamente far rilevare che le due sue ultime opere sono con più diligenza composte ed accuratamente elaborate.

#### Onorificenze

1863. Cavaliere dell'ordine de Ss. Maurizio e Lazzaro.

1864. Socio del Reale Istituto musicale in Firenze. 1865. Maestro compositore onorario dell'Accademia di San-

ta Cecilia in Roma.

1865. Socio dell' Accademia del merito di Roma.

1865. Uffiziale dell' Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro.

- 4866. Socio promotore onorario della Commissione di Guido d' Arezzo.
- 1868. Presidente della Commissione suddetta.
- 1868. Uffiziale dell' Ordine della Corona d'Italia.
- 1869. Socio dell' Accademia Filarmonica Bellini in Palermo.
- 1870. Socio Nazionale della Reale Accademia di Belle Arti di Napoli.

risi ara lara

- Composizioni di Errico Petrella esistenti nell' Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Il Diavolo color di Rosa, opera buffa in due atti. Napoli Teatro la Fenice 1829.
- Îl Giorno delle Nozze, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1831.
- 3.º I Pirati Spagnuoli, opera semiseria in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1837, riprodotta allo stesso Teatro nel 1856 con nuovi pezzi aggiunti.
- Le Miniere di Freimberg, opera semiseria in due atti. Napoli idem 1839.
- Le Precauzioni, opera buffa in tre atti. Napoli idem 1850.
   Elena di Tolosa, opera semiseria in tre atti. Napoli Real
  - Teatro del Fondo 1852.

    7.º Marco Visconti, opera seria in tre atti. Napoli San Car-
- lo 1854.
  8.º Elnava o L' Assedio di Leida, melodramma tragico in quattro atti. Milano Teatro la Scala 1855, poi rappresentata in Napoli nel 1856.
- Jone, dramma tragico in quattro atti. Milano Teatro la Scala 1858, poi rappresentata in Napoli nello stesso anno.
- Il Duca di Scilla, dramma serio in quattro atti. Milano Teatro la Scala 1859, poi rappresentata in Napoli nel 1860.

- 11.º Morosina, melodramma tragico in tre atti. Napoli San Carlo 1860.
- 12.º Il Folletto di Gresy, commedia in tre atti. Napoli Real Teatro del Fondo 1860.
- Inno a Vittorio Emmanuele II. Napoli Real Teatro San Carlo 1861.
- 14.º Virginia, tragedia lirica in tre attl. Napoli Real Teatro San Carlo 1861.
- La Contessa d'Amalfi, dramma serio. Torino Teatro Regio 1864, rappresentata in Napoli nel 1867.
- Celinda, opera seria in tre atti. Napoli Real Teatro San Carlo 1865.
- San Carlo 1865.
   Giovanna II di Napoli, dramma serio in quattro atti.
   Napoli San Carlo 1869.

### II. Altre mentovate nelle diverse Biografie.

14 Pulcinella morto e non morto, opera bufa in due atti. Napoli 1835. —
15 Lo Scroccone e, opera bufa in due atti. Napoli 1835. —
15 Lo Scroccone e, opera bufa in due atti. Napoli 1836. —
1836. — 4\* Caterina Bionard, opera seria. Roma Teatro Apolio Carnovale 1866. — 5\* I Promessi Sposi, opera sensiria. Lecto 1899. —
6\* Gran Marcia Cavallereca, scritta per ordine di S. A. R. Il Duca di Aosta in occasione del gran Toroce in Fireure, eseguita da 300 professori. — 7\* Diversi Album di musica vocale per camera. — 8\* Moli Servisii da Chiese e gran numero di Solforio ire diverse voci.

#### GHISEPPE LILLO

Nacque in Galatina, terra della provincia di Lecce, il 36 febbrajo 1814, dai conjugi Giosuè e Maria Rosari Ayroldi. Dal padre, distinto maestro di cappella, apprese i principi della musica ed a sonare il pianoforte; poi passò a studiare il partimento col maestro Luigi Carnovale di Lecce. A peco a poco si fece patese in lui nou solo la vocazione, ma la de-

cisa volontà di apprendere la bell'arte, e perciò il padre prese la risoluzione di condurlo in Napoli, onde collocarlo nel Real Collégio, che in quell'anno, cioè nel 1826, era passato dall'edifizio di San Sebastiano all'attuale di San Pietro a Majella. Appena arrivato, venne presentato al Direttore Zingarelli, il quale dopo averlo esaminato, lo ritrovò non pure disposto, ma tanto inoltrato a sonare il pianoforte, che lo giudicò meritevole di un posto gratuito. Immediatamente ne fece rapporto al Governo del Collegio, e questo al Ministro dell'Interno, il quale uniformandosi all'articolo XVI del regolamento organico, per merito straordinario gli accordò il posto gratuito nel Collegio in data del 20 Inglio 1826. Dallo Zingarelli vennegli destinato il pregevole maestro Giovanni Furno per insegnargli partimenti ed armonia sonata, e scorgendo la particolare disposizione che il giovinetto mostrava per sonare il pianoforte, gnando Francesco Lanza venne a maestro del Collegio nel 4 aprile del 1827, lo affidò alle solerti cure ed alle severe lezioni di lui. Il Lanza fu il primo che introdusse in Napoli quella classica scuola di Muzio Clementi, che progredendo sempre da quel tempo fin oggi, ha dato i più felici risultamenti (1).

(4) Basterèbe per provare l'eccellenta di questa scuola II solo Costantino Palumbo, cho fa nache allievo del Laura, e cho dopo estrario fatto lanto apphadire dal pubblico parigino ed aver meritate splendide lodi diddicilisimo Rossini, ripatristosi ora, meritamento octupa tanto clevato posto in Napoli e come sonatoro e come compositore. Ne riuseria discaro al mostri lettori so riportiamo ora che pariesi di Palumbo la lettora che frovisa in Giornate di Mapoli vencenti 22 maggio 1871 diretta al Cav. Evaristo Chirardin dal maestro Cav. Claudio Conti.

#### « Egregio signor Chiaradia,

"Nel Giornale di Napoli di martedi ho letto con vivo interesse un distinto articolo sull'illustre Thalberg, tolto dall' Opinione di Firenzo e scritto dall' egregio d'Arcais.

« I paragoni che fa il pregevole critico tra le due grandi scuole di pianoforte capitanate dal Lista e dal Thalberg, sono di una lucidezQuando il Lillo fu rreduto idoneo ad incominciare lo studio del contropunto. Ziogarelli volte annoverario fra i suoi alliwi , ed in poro tempo divenne uno dei suoi prediletti, perchè il venerando vegliardo si affezionava di piti a quei giuvanetti che mostravano disposizione e buno volere ad apprendere la difficile arte. Terminati i suoi studii di contropunto e composizione, gli fu concesso come premio della sua assilua applicazione di scrivere una Messa per quattro veci con orchestra, la quale incontrè la generale approvazione. Indi scrisca un Disci Dominus, che del pari chè buno successo e riscosse gli clogi de'maestri tutti, i quali preceduti dal loro Direttore assisterono all' escuzione nella Chiesa del Collegio, in occasiono della gran solennità della festa di San-t'Oronzio che in tutti gli anni si celebra nella prima demenica di settombre. Dono si felici risultamenti, e dono aver

za maravigliosa, come pure le causo di prevalenza dell'una sull'altera, ed lo di curco mi associo alle suo idee; solumente, quando pratidella formazione di una terra novella scuola, la quale possa e debba
riuniro il meglio ed Il buono delle prime due, lo mi permetto di far
osservaro all'egregio appendicista dell'Opinione che nol in Napoli giù
la vediamo ottimamente' attuata: degno capo di essa scuola è il distituissimo pianta Cottantine Palumbo.

« Questo giovine artista riunisce in sê, alla perfetta esecuzione, de-licatezza, eleganza, arto di canto, il brio, l'agilità, la forza e la so-norità dell'istrumento, nell'eseguiro ogni specie di musica. Come compositore per pianoforte, non ardisco giudicarlo; credo però cho a uno del ni dotti, originali de accursati certiferi che artisti Utalia.

compositore per pianoforte, non ardisco gludicarlo; credo però cho sia uno dei più dotti, originali ed accurati scrittori che vanti l'Italia. « A mo pare che la fusione desiderata dal d'Arcais sia avvennta, e la terza acuola si trova mella nostra Napoli in progresso con molti e distinti itovani prosellii.

> Dev.\* amico CLAUDIO CONTI.\*

Crediamo dover aggiungere a questo proposito che la lettera del maestro Car. Chaudio Coutif u subito riprodotta e molto lodata dall' egregio critico dell' Opinione, F. d'Arcais, scrittore non sospetto di troppa parzialità per la gloriosa scnola ch'è scopo principale di questo mio libro. occupato per più anni il distinto posto di primo alunno maestrino, ebbe dallo Zingarelli l'incarico di scrivere un' operata pel teatrino del Collegio intitolata La Moglia per 24 ore, che andata in iscena nel Carnovale del 1834 ed cesguita dai suni compagni, meritò unanini e sinceri applasus i, non di semplice incoraggiamento, come suno farsi in simili casi, ma credutti giusti e meriati pel valore della composizione, che in vero sembrava scritta non da giovine esserdiente, ma da un messiro che altre produzioni avesso dato alle scene. Successo si compiute gli procacciò l'inivio dell'impre-

Successo sì compiute gli procacciò l'invito dell' impresario del Teatro Nonvo di serivegli l' opera bulla Il Giojello, ivi rappresentata nel 1836. Questa fu la prima produzione teatrale, dopo quella del Collegio, cho presentò al pubblico pagante. I Napolitani lo riceverono con pieno compiactimento, sì perchò amavano il Lillo che incominciava a dare lusisgibiere speranze del suo brillanta evaveinir, sì perchè l' opera fu trovata bellina da vero, piena di graziosi effetti e di spoutanee melodie, e queste accompagante da un' orchestra, che faceva più pompa di sobrietà, requisito necessario anzi indispensabile in un'operetta di genere leggiero, che di uno amodato lusso di sonorità. Bellini morendo avaz lasciato l'eredità del semplice, il vero segreto del bello uelle arti, che qualche suo successore pare inclinasse a raccoeliere. Uno tra questi mostravasi Giuseppe Lillo.

Il Giojello ebbe felicissimo incontro anche in Firenze, quando ivi si rappresentò nel 1838; ed allorchè venne riprodotto in Napoli l'anno appresso 1839, ottenne più unamini e clamorosi applausi su quelle medesime scene ove si era mostrato la prima volta.

Nel 1837 serisse pel Teatro di San Carlo il dramma serio Odda di Bernaver con un mediocre successo; nè miglior sorte ebbe in Milano quando si rappresentò a quell'Imperial Teatro della Scala nell' anno 1830 (1).

(1) Tanto di quest'opera che dell'altra precedente Il Giojello sono stati pubblicati in Milano alcuni perzi per canto e pianoforte dall'oditore Giovanni Ricordi. Nel 1833 scrisse per la Fenice di Venezia la Rosmunda, il cui argomento è tratto dalla fragedia di Alfieri; ma questi opera non ottenne che un semplice successo di stima, meno una romanza del tenore di bella fattura, con qualche novità nella forme e di una facile e spontanea melodia che produceva bell' effetto (1). Nel volgere dello stesso anno chiamato in Roma, scrisse per quel Teatro Valle Alisia di Rienz, che passò inostervata.

Di ritorno in Napoli prese impegno di comporre pel Teatro di San Carlo l'opera seria Il Conte di Chalais (2). L'orditura di quest' interessante dramma, che Bellini per mio mezzo aveva rimesso alla Società d'industrie e belle arti : quando con questa contrasse impegno di scrivere due opere pel Teatro San Carlo 1836 e 1837, era rimasta presso di me. Dono la sventurata fine di lui, io la donai all'amico maestro Lillo, che la trovò di sua piena soddisfazione, e di un tal dono mi fu gratissimo sempre. Nel modo stesso che da Bellini era stata ordita la tela e distribuiti i pezzi per lo svolgimento del dramma, egli la presentò al poeta Salvatore Cammarano, che l'accetto con trasporto, e senza alteraria in nulla la vesti di belli e sentiti versi. Questo soggetto. di sì alto interesse drammatico anche per la sua orrenda catastrofe, non poteva per le tante svariate passioni che vi si agitano mancare di una riuscita di ottimo effetto. Maestrevolmente musicato dal Lillo, ebbe positivo successo nel Teatro S. Carlo: e sarebbe rimasto nel repertorio di quelle scene, se

<sup>(1)</sup> Mercadante, che allora trovavasi in Venezia per comporre l'opera Le Due illustri riseli , ed a cui con leltera lo uvero raccomundato il zi giovine masetto Lillo, mi escriso del successo della Remunuda, lodandomi la sopraddetta romanza como il solo pezzo che areva fissato l'altenzimo del pubblico e che nel tempo stenso aveva salvazio l'opera dal natifizzato.

<sup>(2)</sup> Questo stesso soggetto col titolo Un Duello sotto Richelieu, melodramma lirico in tre atti, fu musicato dall'egregio maestro Federico Ricci e rappresentato, como è detto nella biografia di lui, all'Imperial Teatro della Scala nell'autumo del 1839.

Domizetti non avesse vestito lo stesso libretto di novella musica. Nel paragone, quella del Lillo dovè cedere il posto; pè fu per simpatia che si avesse pel Donizetti; ma meritamente ottenne il primato lo spartito del maestro di Bergamo, perchè senza enumerare uno per uno i molti pregi che adornano i due primi atti, il terzo poi è una delle più felici ispirazioni ed uno dei più culminanti squarci drammatici del teatro moderno, che solo farebbe la riputazione di un gran maestro. Questo sinistro incidente dispiacque non poco al nostro giovine maestro Lillo, che ne mosse serie lagnanze al Donizetti. Questi per mezzo del suo diletto amico Teodoro Ghezzi, gli feco tenere una compitissima lettera di risposta, nella quale per sua giustificazione gli esponeva il fatto com'era avvenuto. Eccolo. Donizetti avea composto (come obbligato da scrittura) pel Teatro di Porta Carinzia in Vienna l'opera seria Caterina Cornaro, soggetto ch'egli ignorava essere stato prima musicato da un maestro tedesco. La direzione di quel teatro, per carità di patria ed esagerata passione di campanile, non volle accettarla, e rotondamente ricusò lo spartito di Donizetti in omaggio al compositore compatriota. Donizetti si trovò per sì impreveduto avvenimento l'uomo più imbarazzato del mondo; e per uscire d' impaccio nella miglior possibile maniera, diede di piglio al prime libretto che gli venne tra mano, e questo fu Il Conte di Chalais; e ciò non per far torto al Lillo, che l'aveva musicato per Napoli tre anni avanti, ma per liberarsi dalle pastoic onde si trovava legato di dover dare la sua opera ad una tale determinata cpoca. Per riguardi dovuti al collega stimò di cambiare il titolo al libretto in quello di Maria di Rohan, e di più vi fece aggiungere la parte del contralto che mancava nel Conte di Chalais, e quindi ne venne la necessità di nuovi pezzi di musica, i quali non potevano avere confronto alcuno con quelli da Lillo scritti. Il macstro Lillo, buono com'era di sua natura, di modi gentilissimi, di carattere dolce e conciliativo, dopo le scuse del Donizetti non gli tenne più il broncio, e rimasero buoni amici come per lo innanzi.

Nello stesso anno 1839 scrisse Giuseppe Lillo per la Pergola di Firenze l'opera comica La Modista, che cadde compintamente. A questa successe L'Osteria di Andujar, composta in Napoli pel Real Teatro del Fondo sopra bellissimi versi del chiaro Leopoldo Tarantini, che andò in iscena in and tentro nel settembre del 1840, in quest'opera pare che il Lillo avesse voluto prendere a modello il Fra Digrolo di Auber, col quale si è molte volte incontrato così nell'andamento dei pezzi, come in qualche idea ancora. A malgrado di ciò (e lo sapevano soltanto coloro che conoscevano la graziosa opera francese), L'Osteria del Lillo fin dalla sua prima rappresentazione ebbe un compiuto successo, che crebbe e si prolungò sempre di più per tutta quella stagione teatrale. Lo stesso favorevole incontro ebbe in Milano quando colà si rappresentò due anni dopo, nel 1842. Siccome questa è l'opera del Lillo che ha ottenuto più generali ed unanimi ovazioni, così di ossa intendiamo fare una breve e coscienziosa disamina.

Si apre la scena con un coro di soldati molto animato, breve e di effetto: a questo succede un andante cantabile di Renzo (tenore) 618 con coro, pezzo la cui melodia è trattata alla maniera di Rossini: indi viene la ripresa del primo pensiero del coro, intrecciato con gusto da una bella frasc del tenore che forma la stretta dell'introduzione. La cavatina di Josè ( contralto ) è molto elegante nel suo primo pensiero in mi bemolle; non però così il rimanente del pezzo, privo affatto di originalità. La canzone di Josè con pertichino è semplice, e di un grazioso effetto vocale si è la cadenza. La musica del terzetto che siegue appartiene più all'opera comica francese che all'italiana, cd il pezzo è troppo lungo; ad onta di ciò, la frase della stretta in la terza maggiore 618 è vivace, sobria e di un sicuro effetto teatrale. Il finale del 1º atto è di mediocre fattura e povero di belle idee. Si osserva in questo primo atto non solo, ma nell'andamento di tutta l'opera, un uso frequente, o per dir

meglio un abuso del tempo 618. Da principio al secondo atto un ductto comico, composizione di poco effetto, di niuna importanza e senza novità alcuna. A questo succede l'aria di Zerlina, alla quale dà fine una piccola preghiera: l'aria è di più felice invenzione dei pezzi precedenti, e la preghiera è da notarsi per un pedale sulla quinta con eleganza messo ai primi violini e che produce novissimo e bell'effetto. Il quintetto che segue è un poco lungo, ma produce piacevole impressione la sua stretta in la bemolle 618. Coro ed aria di Milord: questo pezzo è molto ben condotto, e felicissimo n'è il parlante, affidato ai primi violini; la stretta con coro in fa non manca di brio, e ben colpita è la situazione scenica: così si chiude questo secondo atto. Primo pezzo del terzo atto è un duetto, l'andante del quale non tralascia di essere grazioso, benchè faccia travedere che piuttosto che secondare la propria ispirazione, si è voluto imitare Rossini: non però gli si può negare il merito della brevità, oltre ad una disposizione delle voci di buon effetto. Non è così della stretta, che ricsce molto fredda e non lascia piacevole impressione. Il recitativo e la romanza di Renzo che segue può dirsi, senza tema di andare crrati, il più bel pezzo dell'opera per ispontaneità di melodia e per fattura e condotta armonica. Chiude benissimo l'opera il rondò finale, per nulla inferiore alle altre melodie affidate al personaggio di Zerlina, il più indovinato e meglio trattato dal maestro dal principio sino alla fine per verità scenica, per colorito locale e per espressione di parolc.

Nel 1844 serisso pel Teutro San Carlo Criatina di Sveia, senza successo alcuno; e nel 1842 compose Lara per
lo stesso teatro, inteso dal pubblico con un silenzio più che
religioso, ma che non era certo quello dell'ammirazione.
Dopo questo tempo il Lillo restò per quasi tota anni unilenzio come compositore teatrale, e si dedicò tutto allo studio del pianoforte, in cui fece rapidissimi ed immonsi progressi, tanto chera divenutu non dei maestri più in voga più
si, tanto chera divenutu no dei maestri più in voga più

ricercati in Napoli, ed il tempo non gli bastava per soddisfar iutti coloro che volevano da lui, a preferenza degli altri maestri, ancorche valentissimi, apprendere il pianoforte. In fine egli era divenuto alla moda.

Nel 1845 fu nominato Ispettore alla classe dei partimentinelle Scuole esterno del Collegio di Musica, la sostituzione del maestro Pietro Casella defunto; indi con ministeriale degli 8 agosto 1846 ebbe il passaggio in Collegio, sostituendo il maestro Giacomo Cordella anche come maestro di partimenti od armonia sonata;

Nello stesso anno 1846, invitato in Torino, vi si recò previo permesso ministeriale di quattro mesi, ed ivi scrisse e mise in iscena lo spartito Il Mulatto, che ebbe buon incontro. Di colà si portò in Parigi a fare la conoscenza di una zia materna e dei due cugini Martin S. Ange, l'uno medico di alta riputazione e l'altro Presidente al tribunale di Blois. In breve tempo conosciuto ed ammirato dalle più alte capacità musicali della metropoli della Francia, ebbe le più lusinghiere profferte per fermarsi a Parigi. In una lettera diretta a suo fratello cay. Francesco, che abbiamo sott'occhio. scriveva l'accoglienza onorevole avuta da Spontini, e l'essere stato da lui presentato ad una delle tornate dell'Istituto di Francia in qualità di professore del Collegio di Napoli e di socio della Reale Accademia Borbonica di Belle Arti. Il maestro direttore dell'Opera Italiana avealo presentato all'impresario e a tutti gli artisti, come uno de' distinti compositori italiani, ed a riguardo del suo merito ebbe libero ingresso in quel teatro, in quello della Grand'Opera e nell'altro dell'Opera Comica. Finalmente è notevole la benevolenza addimostratagli da Sua Maestà la Regina de Francesi Maria Amalia, Principessa napolitana, cui venne presentato dal duca di Serracapriola, allora nostro Ambasciatore presso Luigi Filippo. Con tutto ciò prevalse in lui l'a. mor di figlio, e ad onta di tante seducenti speranze e di una prospettiva si lusinghiera, non volle più star lontano da suoi ancor viventi genitori, e però fece ritorno alla bella Napoli (t).

Qui arrivato, ritornò alla palestra diffioile delle scene. Nel 1849 scrisse per San Carlo Caterina Howard, ove si notano bei pezzi, ma peco di originale. Vi fu qualche brano accolto assai bene dal pubblico (fra cui lo stupendo duetto Ah! non posso; non posso staccarmi), e generalmente venne applaudito un finale grandioso, ben concepito, ben condotto ed anche di effetto, ma che fra tutti questi pregi ricordava troppo l'autore della Lucia, che il nostro maestro cercò non di copiare, ma d'imitare ad oltranza. Ad onta di tale insuccesso, ebbe invito di scrivere pel Teatro Nuovo l'opera semiseria Delfina nel 1850. Per lo stesso teatro pei nel 1854 compose La Gioventù di Shakspeare, e Ser Babbeo nel 1853. In questo anno scrisse pure pel Real Teatro del Fondo Il Figlio dello Schiavo. Tutte queste opere ebbero contrastato successo, o per meglio dire, modesto successo di stima; e quantunque non mancassero di qualche bel pezzo che pure venne unanimamente applaudito, nell'insieme ebbero fredda accoglienza dal pubblico; e ciò perchè mancava in esse l'impronta del genio, la creazione. Noi ci onoriamo di essere tra gli ammiratori del Lillo considerato come valente e coscienzioso artista, meritevole di lodi e di encomii; ma non possiamo associarci alla sua ostinazione in voler essere quasi a dispetto della sua natura compositore teatrale. Per riuscire in questa sublime branca della divina arte, bisogna aver quel sacro fuoco che accompagna sempre le opere del genio: questo non solo mancava interamento al Lillo, ma non possedeva në anche quella parte di gusto ch' è pure un'ancora di salvezza per un compositore melodrammatico. Aveva però in vece la vocazione e quasi uno speciale istinto di essere un pianista di primissimo ordine. Egli toccava

<sup>(1)</sup> Durante la sua dimora in Parigi non compose musica teátrale, ma solo per pianoforte, che non saprebbesi indicare, ma che iti venne pubblicata per la stampe.

il pianoforte con un' inappuntabile precisione, con isquisito sentire e con una delicatezza di tatto unita ad una eleganza nel sonare che incantava e nel tempo stesso dilettava. Tutto era naturale in lui in questa parte. Il suo vero posto era al pianoforte, e non nel teatro per comporre o dirigere opere; în questi due rami non fu che un ottimo maestre che mostrava di sapere il fatto suo e nulla più; nell'altra parte, quantunque si sia fatto immensamente ammirare, pure sarebbe divenuto grande, e non abbiamo difficoltà di dire uno dei più eminenti della nostra epoca, se il tempo applicato a scrivere opere teatrali, l'avesse speso a divenire pianista. Come compositore di pianoforte scrisse piacevolissime musiche, e parecchie anche originali, che molto promettovano del suo avvenire; e se non avesse secondato cho quosta spiccata tendenza della sua natura, il suo nome sarebbo collegato a tutti quelli che acquistarono grido di celebrità nella storia dell'arte del secolo XIX (4).

Dimessosi il cav. Carlo Conti dalla carica di maestro di contropunto e composizione del Collegio, fu Giuseppe Lillo con real rescritto del 4859 nominato a surrogario, abbandonando il posto di maestro di partimento od armonia sonata, che ner concorso ottenne il maestro Paolo Serrao.

Nel 1861 (genasjo) cominciò la sua tremenda malattia con un attacco cerebrale che lo rese immediatamente maniace sino al furore, taoto da dover ricorrere alla camicia di forza per impedire qualche gran disastro. In questo stato di cose fu necessità, perchè fosse convenientemente assistito, di condurlo al manicomio d'Aversa, ove rimase nove-mesì, però fuori

<sup>(1)</sup> Questa contraditione avvende surente ra gli artisti, per quanto grandi sieno stati, Ricordo solo, per non andar troppo per le lunghe, il gran Casova, che avera la velleità di dipingere tempre, ed alla folla dello persone che si recurso a visitare il uno famono stobio per, ammirare i subini salveri di scalitara, quili si dava gran premura di fare in reco esservare i mediocrissimi quadri che aveva dipinto pel non pene natale.

dello Stabilimento, giacchè avendo aleusi lucidi Intervalli, vollero i professori che non si trovasse in mezzo a quegli alienati, che avrebbero potuto aumentar di più le sue esaltazioni. Quindi fu tenuto in una casa a parte, però sotto la eura del direttoro del manicomio signo m'ingigia, e sotto l'immediata sorveglianza dell'ispettore dello stesso signor Raffaele di Paola, che lo assistera di giorno e di notte con grande intercesse e eura, ma con gravissimo dispendio della famiclia.

Dopo il cennato periodo si vide più tranquillo, e fu creduto dai medici e da quel direttore dello Stabilimento, se non interamente rimesso, nello stato almeno di poter ritornare in Napoli. Qui venuto, dopo alcuni giorni di riposo, ricomineiò le sue occupazioni, non esclusa quella del Collegio, che gli era a cuore più d'ogni altra, perchè egli amava molto quei cari giovanetti alle sue cure affidati, e così spesso ripeteva loro , talvolta anche alla mia presenza : " Studiate, studiate, cari mici, come ho fatto io sino a 14 " ore al giorno seduto al pianoforte, facendo il callo alle " dita; e quando lasciavo per poco il pianoforte, facevo fa-" ticare la mente, meditando il difficile contropunto, e quanto " al proposito ne scrissero tanti sommi maestri. Non è per " altre vie che si diviene qualcho eosa nell'arte, che pure " è assai difficile e non si finisce mai di apprenderla. " Tutti i suoi allievi gli mostravano gratitudine per si paterni avvertimenti, cd egli di tali sincere e spontance manifestazioni di cordialità godeva immensamente, e si compiaceva in ripetere a tutti gli amici la devozione e la riconoseenza che i suoi eari discepoli gli tributavano. Ma poco però durarono queste reciprocanze affettuose tra maestro e seolare, e di corta durata furono le sue lezioni; perchè dopo qualche mese soprafatto dal male e cominciato il rammollimento ecrebrale, ne venne la paralisi di tutto il lato sinistro, e quindi la perdita totale della vita, che si spense il giorno 4 febbrajo 1863.

Non si può spiegare agevolmente la causa prima ed effi-

eace di questa sua terribile malatia, peroccibò le sue tranquile abitudini, la costumatezza e la sobrietà della vita, la quieta di cui godeva, nella propria casa essendo rimasto celibe, il rispetto che il pubblico gli tributava, la stima e la benevolenza dei suoi amici, e la grandi virti di cui era dotato, hanno reso sempre, inesplicabile questo tristissimo avrenimento, anche ai suoi stessi fratelli, che dispacevolmento ne vedevano i funesti effetti, senza potere, non dico consecre, ma nè anche investigare le vere cause che avevano prodotta la sventura.

La sua immatura morte fu generalmente compianta, come di sumon amato e rivierio da tutti. Difatti le sua escequie furno distintissime; e mostrò-di quanta stima egli godesse appo la generalità, il nameroso concorso mon solo di tutti i suoi amici, ma pir dei maestri ed allievi del Collegio di Musica. Dalla Congregazione della Ss. Addolorata fu condutto al camposanto, ove per cura degli inconsolabili fratelli suoi (1),

(1) I pregeroli signori cavalier Francesco, Luigi e Pietro Lillo, com nodile e disinteresanto divisamento, degno delle più grandi logi, per maggiormento ocorare la memoria del loro amato germano, offrirono in grarisos dono all'Archivio di questo Real Collegio tatta la musica vocale ostrumentale di egi pussedera, non mono che i molti autografia lasciati loro dal defunto fratello, dirrigendomi la presente lettera:

Napoli, 20 settembre 1870

Onorevolissimo signor Cavaliere

I sottoscritti ignorano quali siano gli attuali componenti il governo del Real Collegio di Musica in San Pietro a Majella, di cni ella è l'onoravolo . . . archivista. Ricondano bensi quali vincoli di antica amiciai stringevano la di lei . . . persona al defantio lor fratello geranno Giuseppe Lillo

Questi, come ella sa, fu alnano del sullodato Collegio fin dalla sua più tenera età; ne fu poscia maestrino, indi maestro di partimonto, per ultimo maestro di contropunto in sostituzione del macstro Cav. Carlo Conti.

Quale opinione lo sgraziato fratello lasciato avesse di sè nel mon-

che ne deplorano sempre la perdita, si è eretto un monumento molto cospicuo onde perpetuarne la memoria, come indelebite è il dolore di coloro che il conobbero e l'avvicinazono in vita.

Molte Accademie lo ebbero a socio, e fra le altre l'Accademia reale di Napoli della sezione Belle Arti. Si ha una dotta memoria messa a stampa, letta da lui in una delle ordinarle tornate di quell'artistico consesso. Fu anche socio onorario dell'Accademia Filarmonica Dellini di Palermo. Con indefessa assiduità collivara de lettere, ed era multo erudi:

do filarmonico è a tutti moto. Gió che fores s'ignora è i piecale archivio musicale di lni lasciato, frutto dello sue fatiche e de suoi studii, giacchè ci si contano circa 120 volumi di musica scetta, all'infaori della non poca scolla; nella qualo raccotta di musica vocato e strumentale, di musica stampata e suoi manoscritti originali, si contiene pure della musica stera.

È decisa voloutà de sottoscritti di tutta codesta proziosa raccolta far dono al Real Collegio, a quot Collegio medesimo che inaffiò la pianta da cui germinarono tai frutti. Ella si compiacerà di accogliere la nostra preghiera, facondo accet-

tare l'offerta a chi si conviene, e poscia degnandosi di allogare detta musica in Archivio, previo un esatto catalogo, e ciò per onorare in qualche modo la memoria dell'estinto.

Accolga pertanto i nostri ringrazlamenti e ci creda sempre a lei obbligatissimi

Cav. Francesco Lillo

LUIGI LILLO PIETRO LILLO

All' Illustrissimo Signore Signor Cavaliere Francesco Florimo Archivista nel Real Collegio di Musica in San Pietro a Majella, Napoli.

Con questo delicato tratto di generosità i sullodati signori fratelli Lillo hanno reso un bell'omaggio di riconoscenza a questo secolare grandioso Istituto, che diedo squisita educazione musicalo e letteraria all'estinio e non mai abbastanza compinanto Gluseppe Lillo. to nella storia. Conosceva a perfecione la lingua latina, c parlava o scriveva-bene il francese e l'inglese; onde divideva la sua giernata studiando vicendevolmente la musica e lo lettere. A tutto ciò si aggiunga ch'egli fu maestro di camera di S. A. R. il Principe D. Schastiano linfante di Spagna, e da fui trattato con amorevolezza e considerazione grandissisma, tenodo di pregio e la sua istruzione musicale e letteraria, e le qualità di gentiluomo, come il Principe si esprimeva con estrance erezione.

La lettera dei signori fratelli Lilio che garbatamento mi diressere fu da me presentata immanitinenti al Regio Commissario di questo Collegio Cav. Raffaele de Novellis, che diemmi la piacevoie incumbenta di far tenoro loro la seguente risposta:

### Napoli, 3 ottobre 1870

Non saprei come esprimere a Loro Signori, da parte di questo Istituto, la mia sentitissima riconoscenza per il prezioso regalo, di tanta e così bella musica, che banno voluto fare al nostro archivario.

Questo regalo, prescindendo dal suo valore intrinseco, ci lusinga molto per la fonte donde proviene. Giacebè se i gentilissimi siquori Lilio hanno credato di caratterizara il dono, chianamadolo un compesso al Collegio per i dotazalono musicale ricovetari dall'illustro musicista Giaceppe Lillo, è questo un segno cerissimo che la Sucolo Napolitana, anche depa i suoi tempi più spiendidi, ha saputo mantenere viva, la traditione che in rece famosa in tuto il mondo.

Non dubitino che il loro desiderio riguardo al fare un esatto catalogo della musica donata, sarà puntualmente eseguito.

Il Regio Commissario
De Novellis

Agii Egregi
Signori Cav. Francésco Lillo,
Luici Lillo e
Pietro Lillo
Napoli,

- I. Composizioni di Giuseppe Lillo esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- La Moglie per 24 ore, opera semiseria. Teatrino del Collegio 1834.
- 2.º Il Gioiello, opera semiseria. Napoli Teatro-Nuovo 1836.
- Odda di Bernaver, opera seria. Napoli Teatro San Carlo 1837.
- 4.º Il Conte di Chalais, opera scria. Teatro San Carlo 1839.
- L'Osteria d' Andujar , opera semiseria. Napoli Teatro del Fondo 1840 e poi in Milano 1842.
- 6.º Cristina di Svesia, opera scria. Napoli Teatro Sau Carlo 1841.
- 7.º Lara, opera scria. Napoli Teatro San Carlo 1842.
- 8.º Caterina Howard, opera seria. Napoli Teatro San Carlo 1849.
- 9.º Delfina, opera semiseria. Napoli Teatro Nuovo 1850.
- La Gioventù di Shakspeare, opera semiseria. Napoli Teatro Nuovo 1851.
- 11.º Ser Babbeo, opera semiseria. Napoli Teatro Nuovo 1853.
  12.º Il Figlio della Schigra, opera semiseria. Napoli Tea-
- tro del Fondo 1853. 13.º Messa e Credo, per quattro voci, due tenori e due bassi,
- Messa e Credo, per quattro voci, due tenori e due bassi, a grande orchestra 1832.
- 14.º Marcia nell'Assedio di Corinto, di Rossini, variata per pianoforte con accompagnamento d' orchestra.
- 15.º Io sperai che un tuo sorriso, cavatina scritta nell'opera L'Impresario in angustie.
- 16.º Melodia per pianoforte scritta per l'esame del posto d'Ispettore delle scuole esterne del Collegio. 9 Maggio 1859.

# II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º Romunda, opera seria. Veneria Teatro la Fenica 1838.—9º Alisia di Rienz, opera semiseria. Roma Teatro Vallo 1832.—3º La Modisfa, opera semiseria. Firanza Teatro della Pergola 1839.— 4º Il Mulatto, opera semiseria. Terino 1846.

Notamento della musica che i signori fratelli Lillo hanno regalata all'Archivio di questo Real Collegio.

Autografi di Giuseppe Lillo

1. Il Figlio della Schiava, opera semiseria in tre atti. 2. Caterina Howard, opera tragica in tro atti. - 3. Il Soano d'una notte estiva, ossia La Gioventu di Shakspeare, opera semiseria in tre atti. - 4. Messa per due tenori e basso con orchestra, in fa terza maggiore, partitura e parti (1) .- 5. Altra per due tenori e due bassi con orchestra in do terza minore, partitura e parti. - 6. Detta rimodernata con pezzi cambiati, numero due partiture, una delle quali è copia. - 7. Credo per due tenori o due bassi con orchestra, in do terza maggiore, partitura e parti. - 8. Dixit per soprano tenore e basso con orchestra, in re terza maggiore, partitura e parti .- 9. Magnificat per soprano tenore e basso con orchestra, in fa terza maggiore, partitura e parti. - 10. Te Deum per due tenori e basso con orchestra, in do terza maggiore, partitura e parti. - 11. Litanie per due tenori e basso con orchestra, in sol terza minore, partitura e parti. - 12. Tantum ergo per tenore con orchestra, in mi bemolle terza maggiore, partitura e parti. -13. Le Tre Ore d'Agonia di N. S. G. C. per due e tre voci con organo, violoncello e controbasso, in fa terza maggiore, partitura e parti. - 14. Sinfonia per grand' orchestra, in

<sup>(1)</sup> Tutte le parti cavate, tanto della musica di Giuseppe che di Giosuè Lillo, sono copie.

sol terza maggiore, partitura o parti.- 15. Altra nell'opera Il Giojello per grand' orchestra, in sol terza minore, sola partitura (copia). - 16 Sinfonia funebre per grand orchestra, in re terza minore, due partiture e parti. - 17. Quartetto per pianoforte, flauto, violino e violoncello, in fa terza minore, due partiture e parti. - 18. Altro per due violini, viola e violoncello, in sol terza maggiore, partitura e parti anche originali. - 19. Trio concertante per pianoforte, violino e violoncello, in re terza minore, sola partitura. -20. Brani di pezzi di musica estratti dal Mosè e da altre opere di Rossini in due volumi. - 21. Brani di pezzi di musica di diversi autori in due volumi. - 22. Preludio funebre per grand'orchestra, in do terza minore, partitura. -23. Minute di un quartetto di Beethoven ed altro di Lillo, un volume. -24. Primo quartetto di Mozart, partitura scritta .--25. Cinque quartetti di Beethoven, partitura id .- 26. Cori di Mendelsohn con accompagnamento di pianoforte. - 27. Messa funebre di Zingarelli col solo basso, in mi terza minore, partitura id. - 28. Te Deum di Zingarelli col solo basso, in do terza maggiore, partitura id. - 29. Davide Penitente di Mozart, cantata con accompagnamento d'organo. Musica di Giosnè Lillo

4. Messa per quattro voci con più strumenti, in re terra minore, partitura autografa.—2. Altra idem in sol terra minore, partitura idem 1839.—3. Altra idem in do terra maggiore, partitura idem.—4. Altra per quattro voci con grandorchestra, in do terra minore, partitura idem.—5. Dizit per quattro voci con più strumenti, in si bemolto terra maggiore, partitura idem.—6. Altro idem, partitura id. 1802.—7. Altro idem, sole parti numero 49.

# Stampe e cople

8. Cavatina del soprano, aria del basso, dnetto di soprano e tenoro, altro di tenoro e basso, altro di soprano e tenoro, e terretto finale dell'opera Caterina Hoscard.—9. Canzono della Crestaja, e duetto di soprano e basso dell'opera Delfina, con

accompagnamento di pianoforte, un volume.—10. Musica diversa per canto e pianoforte, pezzi 13, un volume.—Idem, pezzi 18, un volume.—Idem per pianoforte solo, pezzi 13, un volume. — 11. Melodia caratteristica per pianoforte. — 12. Rondo fantastico, Rapude flusicali, Impromptus, tema variato della Rosmunda in Ravenna per pianoforte. — 13. Bluette Musicale pour piano. — 14. Variazioni sul Piruta per pianoforte.

Oltre la musica sopra notata vi sono ancora 102 volumi contenenti musica dei sotto notati autori:

Asioli — Aubre — Bach — Bellini — Beethoven — Bunofitt — Burdogni — Cherubini — Chopin — Cariglian—Craner — Carray — Donitesti — Dübre — Dursate — Düssek—Fenaroli — Garaudé — Gluch —
Baendel- Hayin—Herz — Hummel — Jommelli — Kalbreurr — Listi —
Mahellini — Marcolle — Matter — Mapourry — Myaseder — Mercadante
Mendeisohn — Moscoles — Mozart — Paistillo — Père — Perpoiesi —
Picinal — Poprora — Prudeat — Quadri — Rainondif — Reicha —
Rieger — Rossini — Sarti — Sphor — Staffa — Tritto — Thalberg —
Verdi — Winter — Zingarolli.

# SALVATORE SARMIENTO

Nasceva in Palermo l'anno 4847 da Stefano e Giovanna Lieti. Aveva un lustro appena quando cominció ad apprendere i principii della musica, ed in breve volger di tempo eseguiva già sul pianoforte la prima parto del metodo di Adam. Non contava che 43 anni quando nel Teatro di S. Cecilia in Palermo diede bella mestra del suo sapere musicale, eseguendo sul pianoforte avariati pezzi di difficoltà che gli procacciarono meritati e prolungati applausi. Il Collegio di Musica di Palermo, ove egli recavasi ad apprendere, trovavasi allora in positiva decadenza, e poco o nulta il Sarmiento a lungo andare poteva imparare di pit di quello che fin allora conosceva. I suoi gentiori, anche per consiglio degli amici che intravedevano un ingegno non dubbio nel giovinetto Salvania de la conosceva.

tore, si rivolsero al suo zio paterno cavaliere Giulio Sarmiento, maestro della Corte di Napoli e della Real Cappella Palatina. Questi interessatosi pel nipote e con le relazioniche aveva in corte, ottenne per favore sovrano un posto gratuito per Jui nel Collegio di Musica in San Pietro a Maiella; Ammesso come alumno esente da pagamento, il giovine Salvatore ebbe a maestri i venerandi vegliardi Niceolò Zingarelli e Giovanni Furno, che lo iniziarono sopra solide fondamenta nei preliminari dell'arte di comporre. Zingarelli, invecchiando ogni giorno più, sentiva il bisogno del riposo, e perciò alla venuta di Donizetti in luogo di Raimondi, affidò alle cure del primo il Sarmiento, con raccomandazione che prendesse interesse nell'istruirlo, perchè mostrava ingegno e volontà d'imparare. Ammesso all'insegnamento del maestro Bergamasco, compl i suoi studii, ed all' età di 20 anni nel' 1837 serisse pel Real Teatro del Fondo la sua prima operetta, Valeria la Cieca, con poesia di Leopoldo Tarantini, che, considerata come prima composizione, ebbe plausi d'incoraggiamento.

Nell'anno appresso 1838 scrisse pel Teatro San Carlo nellaricorrenza di una gala la cantata in un atto Intitolata Alfonsod'Aragona, che piacque. Al Teatro del Fondo nel 1841 scrisse l'opera seria in due attl Rolla. Per lo stesso Teatro e nello stesso anno serisse pure l'opera semiseria in due atti Eloisa. Nel 1843 pel Real Teatro di S. Carlo scrisse l'opera seria in tre atti Costanza d' Aragona , ed in quel medesimo anno pel Teatro del Fondo l'opera semiseria in un atto Il Tramonto del Sole, Raccomandato dalla Corte di Napoli al Duca regnante di Parma, ottenne di scrivere per quel Ducal Teatro l'opera seria Elmira nel 1851, ch'ebbe gran successo e venne rinetuta per diciassette sere di seguito, ed il Sovrano in segno del suo gradimento lo nominò Cavaliere dell' ordine del Merito di San Ludovico. Lasciando Parma, si recò a Parigi nel 1853, ed ivi prese impegno col Direttore del Teatro Lirico di scrivere il dramma giocoso Guilleru le Trompelie, olale su il successo ch'ebbe per trentaduc rapprecentazioni conscentive, che gli procurò la nomina di membro o giurato dell'Accademia delle bello artie scrittori teatrali si quella capitale, ove siguravano nell'albo i nomi di Dumas, Lamartine, Serbie, Rossini, Meyerbeer, Bellini, Donizetti, Anber, Halévy, ed altre celebrità di quel tempo. Il Guillery Le Trompelte dopo l'incontro ottenuto in Parigi si rappresentò in Lione, Bordeaux e Marsiglia, son meno che in molte altre città della Francia, e da per tutto ottenne il medesimo successo, facendo anche considerevoli guadagni coi diritti che le leggi di quel paese accordano agli artisti compositori, si letterati, si nocii (17).

- Avvenuta la morte dello zio Commendator Giulio Sarmiento. il re di Napoli, volendo prolungare la sua benevolenza in quella famiglia, lo nominò molu proprio maestro della Real Camera e Canpella, posto che di diritto spettava a Zingarelli, il solo superstite di quella illustre scuola che nella R. Cappella era stata ultimamente rappresentata dal dotto Giacomo Tritto. Non s' intende con ciò fare offesa al merito di Salvatore Sarmiento, ed anzi aggiungiamo che ad ognuno era noto averne maggiore dello zio al quale succedeva, e che si trovava a quel posto non tanto per valore artistico, quanto per devozione alla dinastia: ma in quel momento in cui Salvatore fu chiamato a maestro della Real Camera e Cappella, cioè nell'anno 1854, le passioni dinastiche potevano dirsi totalmente svanite, e rimaneva sempre la memoria storica che quel posto era stato per lo innanzi occupato da Scarlatti, Durante, De Majo, Paisiello, Tritto, che tutti lasciarono bei monumenti d'arte in genere di musica religiosa nell'Archivio della Real Cappella (2).

<sup>(1)</sup> Fortunatamente queste stesse leggi, riguardanti le proprietà detterarie ed artistiche, ora souo vigenti anche tra noi.

<sup>(2)</sup> Non s'intende guarentire l'autenticità del fatto, ma si è intese dire che dopo il 1860 buona parte della musica appartenente alla Real Cappella audò dispersa, ed ora non rimane che uno scheletro di quet-

Scrisso Salvatore Sarmiento molto musiche di chiesa per uso della Real Cappella, Messe, Dixit, Magnificat, Litunie, Tantum ergo. Lo Tro Ore d'Agonia di N. S. G. C., che venuero dal maestro dedicate all'infaute di Spagna D. Sebastiano e che da lui furono fatte eseguire in Madrid nella Real cappella dell'Escuriale, piacquero tanto alla Sovrana altora regnante, che in data del 7 maggio 1868 lo nomino Commendatore dell'ordine Reale d'Isabella la Cattolica.

Scrisse ancera una grau Messa funebre, alla guale egli attribuiva melta importanza, e che presentò al Ministro della Pubblica Istrazione nella circostanza di un coucorso per titoli fatto per il posto di maestro di contropunto e composizione rimasto vuoto iu questo Real Collegio di Musica per l'avvenuta morte del Cay, Carlo Conti; e nel rimetterla a Firenze, come era stato stabilito, l'accompagnò con lettera al Ministro così concepita: « Rimetto all' E. V. tra le mie coma posizioni una Messa di Requie di già eseguita, come do-« cumento del mio sapere, e dalla quale si può rilevare tutto « quello che so fare, e dare così un giudizio esatto su di me.» Nel più belle della vita, contando 53 anni, asselito da febbre gastrica, all'alba del giorno 13 maggio dell'anuo 1870 lasciò questa terra, accompagnato dalle lagrime di una desolata consorte e di un inconsolabile figlio, dal compianto dei vecchi genitori e degli affettuosi fratelli e sorelle, e dalle benedizioni di tanti veri amici che ne avevano sperimentato la dolcezza dell'indole, la nobiltà del cuore e la modestia dell'animo.

l'archivio, ricco mas volta di tanto classicho opere o di di variati e preziosi autografi. Mi a ilo non sia vero, sarebbe pur regolure, che mas volta abolita la musica nella Real Cappella, quanto tuttavia in esso archivio si rinvinen fone messo in deposito in questo del Real Collegio di Musica, a perendere il suo posto di onore fra gli alari momunenti d' arte che vi si trovano. Io non ho mancato di farne le relativo dimande : um farno le mie solicitazioni non obbevo acostico dal Real Gorerno, e niuna risoluzione favorevole pel nostro Archivio venno derestata nence.

- Composizioni di Salvatore Sarmiento esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Valeria la Cieca, opera semiseria in un atto. Teatro del Fondo 1837.
- 2.º. Alfonso d' Aragona, cantata in un atto. Real Teatro San Carlo 1838.
- 3.º Rolla, opera seria in due atti. Real Teatro del Fondo
- Eloisa, opera semiseria in due atti. Napoli Real Teatro del Fondo 1841.
- Costanza d'Aragona, opera seria in tre atti. Real Teatro San Carlo 1843.
- Il Tramonto del Sole, opera semiseria in un atto. Teatro del Fondo 1843.
- Su s' inalzi, coro nella Cantata scritta in onore di Ferdinando II e di Maria Cristina di Savoja.

#### II. Altre menzionate nelle diverse biografie

4º Elmires, opera seria, Teatro Ducale di Parma 1851.—2º Guil-tery le Trompette, dramma giocoso, Parigi Teatro Lirico 1853.—3º Molto Messe di gloria, una Messa funcire. Dirait Dominus, Magnifect, Lifonie, Tantium ergo, Le tro ore dell' Agonia, tutto musiche scritte pei servizio della Real Cappella di Napoli.

# MICOLA DE GIOSA

Nicola de Giosa di Angelo Antonio e Lucia Favia nacque in Bari il 5 maggio 1830. Dal suo maggior fratello Giuseppe di infraita alla musica ed a sonare il flauto, come egli faceva da buon dilettante. Dappoi venne affidato alle cure del professore flautista Errico Daniele, che scorgendo nel giovinetto Nicola l'inclinazione che mostrava per la bell'arte, unito a melti amici , indusse il padre a mandarlo in Nas poli nel Collegio di San Pietro a Majella. Quivi arrivato il 1834 con lettere di raccomandazione pel signor Duca di Noja in quel tempo Presidente della Commissione Amministrativa del Collegio, questi gli concesse il favore di ammetterlo ad un esame particolare, nel quale il gievinetto fu trovato di tal valentia, da meritare un posto gratuito. Ricevuto come alunno, fu affidato al valentissimo Pasquale Bongiorno, che allora avea la direzione e l'insegnamento della scuola di flauto. I progressi che il de Giosa fece in breve tempo, indussero il direttore Zingarelli a nominarlo maestrino di flauto, col privilegio annesso a tal posto di potere anche studiare il partimento o l'armonia sonata. Venne perciò addetto alla scuola del Ruggi, col quale a tempo debito cominciò a studiare anche il contropunto; e Zingarelli, che molto lo prediligeva come sonator di flauto, davagli spesso anche le sue lezioni di contropunto. Venuto Gaetano Donizetti per surrogare Raimondi nella qualità di primo maestro di contropunto ed alta composizione, il de Giosa ottenne di continuare sotto la direzione di costui gli studii che tanto amava, e presto divenne uno dei suoi favoriti allievi. Scrisse svariati pezzi strumentali per flauto, per fagotto e per violoncello. nonchè delle sinfonie a grande orchestra e molta musica per Chiesa. Venne di poi destinato a comporre una Preghiera per voce di soprano con cori ed orchestra, ed un Inno funebre per quattro voci anche con cori ed orchestra, nella congiuntura che il Collegio diede un'accademia per onorar la memoria dell'egregio musicista compositore di balli Conte di Gallemberg, c meritò la generale approvazione. Per suo particolare esercizio serisse anche sotto la direzione del Donizetti due operette che dispiacevolmente andarono disperse, insieme a tutte le altre sue composizioni sopra mentovate, e più anche l'intero conso di contropunto, per l'infedeltà di una fantesca che vendò ad un pizzicagnolo, per pochissimo danaro, tutti quei giovanili lavori sutografi. Il de Giosa commosso e decolato rimpiangeva Ila perdita di tutte quelle sue composizioneelle, non perchè, egli diceva, valessero la pena di andar conservate per merito musicale, ma perchè sopra le medesime erano stale fatte le correzioni, di proprio pugno, da suoi maestri Ruggi, Zingarelli e Donizetti, e quest' ultimo oltre le correzioni avea di sun mano seritti ajeun sircordi e consigli che il de Giosa deveva aver sempres presenti, nel corso della sua carriera di

Non ancora giunto all'età voluta dai regolamenti del Collegio, volle abbandonarlo, per quistieni sorte tra lui ed il Direttore Mercadante. Noi non vogliamo entrare nel merito e giudicare da quale banda pendesse la ragione. A nostro modo di vedere, ha sempre torto l'allievo quando si mette in urto col suo direttore, anche se da qualche giusta causa fosse stato provocato .... Allontanatosi prematuramente de Giosa dal Collegio, e prima che fosse perfezionato nell'arte, non gli toccó la sorte dei varii compagni che l'avevano preceduto, cioè di cominciare la sua carriera teatrale essendo ancora alunno, di modo che gli fu necessario quasi di mendieare una scrittura per teatro, a ferza di raccomandazioni e protezioni, le quali dovevan d'altra parte essere tante notenti da far togliere le cattive impressioni che aveva petuto produrre il suo dissenso con Mercadante, che in quel tempo avea molta influenza nella pubblica opinione. Non fu dunque facile impresa pel de Giosa il riuscire a far rappresentare una sua modesta operetta buffa al Tcatro Nuovo. Pure vi riusci, e nel 1842 scrisse soura parole di Andrea Passaro La Casa degli Artisti, ch'ebbe incontro fortunatissimo. Di quest'opera si cominciò a vociferare alle prove tanto e tanto male, che l'impresario Antonino Ventura aveva presa la determinazione di toglierla da concerti. Ma consigliato il de Giosa di agire energicamente prima di sopportare tale umiliazione, mise prima al loro posto tutti i suoi detrattori con buoni e decisivi argomenti , e poi ebbe agio di continuare le pruove

in tutta regola, e di fare, alla fine, andare in iscena il suo lavoro. I pezzi più festeggiati di quest'operetta furono l'introduzione, il duetto dell'anello tra soprano e baritono, il gran finale, per altro pon ben delineato e che perciò produceva una certa confusione nella stretta, il dnetto fra il soprano ed il buffo napolitano, ed il terzetto buffo degli uomini. L'opera venne senza interrnzione rappresentata per trenta e più volte, e sempre acclamata e desiderata. « È debito di " giustizia (disse a me un giorno il de Giosa) confessare " che io debbo gratitudine immensa al maestro Vincenzo « Fioravanti ed al poeta Emmanuele Bidera, i quali invitati " a bella posta per assistere alle prove non per altro che a per ridere e riprovare la sciocca mia musica, come altri la a qualificavano, in vece l'approvarono e la difesero appena " uditala, e volontariamente poi vollero intervenire a tutti " i concerti , dando all'impresario assicurazioni del buon " successo. " E finiva per dirmi il de Giosa: " Tratto si " amorevole e fraterno non sarà mai da me dimenticato, e a ne serberò sempre nel cuore la più viva riconoscenza, » Scrisse di poi per lo stesso teatro nel 1845 l'Elvina, opera semiseria in tre atti, sopra parole di Almerindo Spadetta, il libretto di quest'opera sotto altro titolo fu scritto dal poeta per un amico del de Giosa, pel valente maestro Luiga Siri, che lo musico, ma che non ebbe la fortuna d'incontrare l'approvazione del pubblico. De Giosa dopo il tremendo fiasco cercava di consolare l'amico Siri che un giorno incontrò in un ristoratore; ma il Siri irritato o pel dolore dell'insuccesso, ch' egli pretendeva ingiusto, immeritato, o per altre ragioni che serbava in petto, con modi ingiuriosi e poco convenevoli proruppe in escandescenze contro il de Giosa e contro la sua musica La Casa degli Artisti, indispettito, come egli stesso confessava, che continuasse a piacer tanto, mentre la sua ch' era vera musica e non pulcinellata (come immodestamente chiamava la musica del de Giosa), era stata solenhemente riprovata. La conversazione dei due neofiti mae-

stri si alterò a poco a poco, tanto che dal terreno dello scherzo nassò a quello della sfida. La sfida non fu già cruenta. ma consistette invoce in questo, che l'uno avrebbe musicatoil libretto dell'altro e viceversa. Ecco dunque come e perche il de Giosa scrisse l'Elvina, che il pubblico disposto in: suo favore ricevè con giustissima accoglienza e con applaus]. Ad onta del felice incontro ottennto, il maestro diceva di averdato troppa importanza ad alcune scene, che dovevano essere più semplicemente trattate, anche per non cadero nel pesante e tradire il carattere de'personaggi, principlo che dovrebbe essere tenuto sempre presente da compositori, e massime nelle opere semiserie e giocose, onde conservare l'unitàdello stile, la verità de'caratteri, la giusta espressione delle. parole, e la tinta locale del dramma che si vuole far rappresentare. « Non si dimentichi mai dai compositori, diceva ilvecchio nostro Zingarelli, che il contadino deve parlare, amare, saper fingere e morire da contadino sempre. » Ma il de-Giosa in quest'opera si tradi, perchè inesperto come egli era, volle provare al suo emulo collega quanto egli era addentro nella musica, ed è per questo che sacrificò in qualche parte la verità al melodramma ed all'effetto. Molti fureno i pezzi applauditi dell'Elvina; ma i più salienti furono il coro delle villanelle, la cavatina di Elvina (così detta dei palpiti) che si volle ripetuta, il rataplan, ed il rendò finale. L'incontro deciso di quest'opera pare che avesse fatto cambiare idea al Siri di musicare La Casa degli Artisti, e perciò la sfida fu tenuta solo dal de Giosa, e l'altro finse di averla dimenticata. Nel 1846, per far cosa grata ad un suo compagno di Collegio sig. Molinarl, scrisse pel debutto di lui dei pezzi che introdusse nell' opera di Raimondi Il biglietto del lotto stornate, che pur piacquero. Scrisse in seguito pel Teatro Nuovo l'opera buffa Don Cheeco sopra parole dello Spadetta (1850). L'esito strepitoso del primo atto scemò in buona parte quello del secondo, anche perchè non piacque la scena delle posate: e la poca sicurezza degli esecutori in generale fece si che

Samuel Google

la musica di questo secondo atto non si trovò al lisello di quella del primo. Però Ruffaele Casaccia colsupi prodigi di vis comica lo fece a poco a poco risorgere, ed entrare salmente, nel favore del pubblico, e che contusiasmato dal primo atto applaudiva nanche il secondo. Il Den Ghecco ebbe l'anore assieme con la compagnia, coristi ed orchestra di passare dal nou unite tetto nella grandiosa reggia di S. Carlo in occasione di serata data con appalto cospeso a beneficio della pubblica beneficenza. L'introtto di quella serata fu vistosissimo.

Il nostro maestro compose pel teatro S. Carlo nel 1851 l'opera seria Folco d' Arles, sopra libretto di Salvatore Cammarane, ch'ebbe lieto incontro. Nell'anno appresso 1852, per le stesso tentro, scrisse Guido Colmar con libretto del Bolognese, opera che ottenne non altro che un successo di stima, ad onta che alcuni pezzi venissero applauditi ed elogiati. Pel Teatro Nuovo poi scrisse nel 1855 l'opera buffa in quattro atti Un Geloso e la sua Vedova con poesia di Ernesto del-Preite, e quantunque il successo non fosse stato simile a quello delle altre sue precedenti composizioni, vi furono dei pezzi che incontrarono il pubblico favore. Il maestro si ostinava a voler questa musica superiore alle altre sue prime encomiate, e adduceva ragioni dell'insuccesso, che noi qui non riportiame per non entrare troppo nel merito, lasciando tale compito a quelli che dopo noi scriveranno sul valore artistico e sulle opere del de Giosa. Nello stesso anno 1855 compose per S. Carlo l'opera seria Ettere Fieramosca con poesia del signor Bolognese. Fin dalla prova generale si diceva gran bene di questa musica e si presagiva il più splendido successo. Ma in fatti teatrali chi può mar prevedere quello che avverrà all'alzarsi del sipario, che il più delle volte fa cangiar di aspetto ogni cosa ?... Fieramosca cadde compiutamente, ed il quarto atto, che nure si riteneva magnifico e da produrre effetti di entusiasmo, con le incessanti disapprovazioni del pubblico suggellò il tremendo fiasco. Molti pezzi si salvarono dal naufragio, ma l'opera non chbe che poche rappresentazioni.

Serisse nello stesso anno pel Teatro Nuovo di Firenze sotto l'impresa Lanari l'opera Le Due Guide, sopra libretto di Marco d' Arienzo, ch' obbo riuscita brillantissima. Il genere tirolese che dominava in quest'opera fu conservato dal principio alla fine. Si velle sempre la replica del core di festa. e particolarmente si applaudiva all'unanimità la tirolese della prima donna, un racconto del tenore seguito del largo del finale, ed il duetto della maledizione. Pel Teatro d' Angennes di Torino scrisse nel 1856 l'opera semiseria in tre atti Ascanio il Gioielliere, con parole di Sesto Giannini, che piaeque dopo la prima rappresentazione. Il protagonista nella prima recita, vinto da soverchio orgasmo e da un certo timor panico, canto falso tutta la sua parte; ma rimessosi nei suoi mezzi, si rifece con usura, nella seconda reoita, della riprovazione che aveva avuto dal pubblico la sera inpanzi. Si replicava un racconto buffo del duetto, e venivano fragorosamente applauditi il finale secondo ed il core delle nozze con accompagnamento di bicchieri. Piacque parimente nella stessa città l'opera buffa in tre atti L' Arrivo del Signor Zio rappresentata nel 1856 al Teatro Satera, ora detto Teatro Rossini. Per quest'opera cominciò la lunga polemica tra l'avvocato Brofferio e Regli direttore del giornale Il Pirata, che da Milano denigrava la musica che tanto piaceva a Torino. Il Regli ebbe più tardi il suo trienfo, perchè invitato il maestro per metterla in iscena in Milano, colà cadde compiutamente, e de Giosa fu obbligato per l'insuccesso di svignarsela e la stessa sera parti per Genova. In viaggio gli accadde di udire da alcuni, che avevano assistito a quella malangurata rappresentazione, roba da chiodi sì dell'opera che della mediocrissima esecuzione, il maestro che fingeva di dormire si rannicchiava-sempre più in un angolo della diligenza che in quei tempi faceva il viaggio da Milano a Genova. Quivi giunto, dopo alquanti giorni soppe che avondo l'impresa del Teatro Re di Milano cambiato alcuni cantanti. L'opera aveva avuto qualche vantaggio nelle sere consecutive, ma zoppicando sempre, ed a stento sostenendosi tra il poco favore che le accordavano alcuni e la generale riprovazione. In Torino ebbe il de Giosa invite dall'impresario Mereili di scrivere una grand'opera pel Teatro della Scala: ma predominato da un pregindizio dominante nell'Italia superiore che le opere che andavano in iscena la sera di Santo Stefano 126 dicembre) dovevano tutte immancabilmente cadere, non voile accettare l'invito , anche perche il Lanari non sembrava disposto a compensarlo convenevolmente. Mal si avvise però il de Giosa di riflutare una bella occasione di scrivere ner la Scala a qualunque condizione, perchè un incontro in quel teatro avrebbe potuto aprirgli una brillante carriera. Di ritorno in Napoli nel 1857 scrisse pel Real Teatro del Foodo l'opera comica in tre atti Isella la Modista, sonra vecchio libretto dell' avvocato Tarantini, che fu trovato di poco interesse, e l'opera non ebbe successo alcuno.

Scrisse nel 4858 La Cristiana per Venezia, ed Ma di Benevento per l'apertura del gran Teatro Piccinni in Bari. Nel 4850 pel Teatro dell' Opera Comica in Parigi serisse La Chauve-souris, e pel San Carlo di Napoli II Ginno. Ma queste quattro opere, per ragioni che per nulla entrano nel nostro soggetto, non furono mai rappresentate.

Nello stesso anno 1859, invitato dal Municipio di Bari, compose una cantata per solennizzare il matrimonio di S.A.R. il Duca di Calabria colla Principessa Maria Sofia di Baviera, e da Ferdinando II obbe la decorazione dell'Ordine di Francesco I.

Nel 4864 serisse pel Teatro S. Carlo l'opera seria li Beseo di Dafao, parole di M. A. Bianchi, che non incontrò per nulla. Egli ne prevedera il cattivo successo, ancho pel poco valore degli esceutori, e non volera in alcun modo farla rappresentare. Ebbe perció forti questioni coll' impressio Pusterla, e tanto che corsero tra loro degli atti legali; ma poi a consiglio de' suoi amici gli convenne cedere, e sacrifcare il suo amor proprio in adempimento del suo contratto.

Molto a malineuore acconsenti che l' opera venisse rappresentata, ed ebbe qual si prevedeva inevitabile caduta; ad onta di ciò, il finale ottenne qualche successo, ed il maestro venne clamorosamente invitato a mostrarsi replicate volte sul proscenio: piacquero altri pezzi più o meno, ma l'opera non si rappresentò che le sole quattro sere di obbligo per gli abbonati. Nel volgere di quello stesso anno serisse una cantata pel Santo Patrono di Acquaviva nella provincia di Bari. Inoltre compose gran numero di pezzi vocali per camera in italiano e in napolitano, cioè stornelli, canzoni, ballate, ariette, duettini, terzetti ec. e molti sono stati tradotti in francese ed in inglese. Onde meglio ed a più vantaggiose condizioni occupare il suo tempo, si decise ad accettare di essere uno dei due direttori del Real Teatro S. Carlo di Napoli, e per un solo anno direttore della Fenice di Venezia. In quello che ora volge (1), invitato dal Vicerè d'Egitto, assunse l'incarico di formare una compagnia di valenti artisti che egli dirige in quel Teatro del Cairo, e l'opera sua è stata tanto gradita, che quel Vicerè per addimostrargli la sua soddisfazione, gl'Inviò per mezzo di Dranhet Bey, il quale doveva recarsi a Napoli, le insegne del Mediidiè.

Di musica chiesastica il de Giosa ha composto tre Messe di Gloria per quattro voci con coro e grande orchestra, un Magnificat, due Salee Regiana, un Aue Marie, due Litanie, quattro Tantum Erga a solo, a duetto ed a tercetto, tre sinfonie ricavato dai pensieri principali delle citata Messe e Dizit, onde non sentire in chiesa frammenti di opere tetatali, che frastornano l'attenzione e distraggono gli animi dalla devazione.

Nicola de Giosa è accademico córrispondente del Reale 1stituto Musicale di Firenze, Socio onorario dell'Accademia filarmonica di Bologna, di Santa Cecilia di Roma, della Società Rossiniana di Pesaro, Socio promotore del Monu-

<sup>(1)</sup> Si parla dell'anno 1870 e 71.

miento a Guido d'Arekto, Socio onorario della Società Filarmonica di Napoli e dell'Associazione accademica Napolitana, Socio della Filarmonica Bellini di Palermo, e Presidente nell'Associazione Nazionale Italiana di Scienzhati, Letterati ed Artisti di Napoli per la sezione musicale, la giugno 1861 fu decorato dell'ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e nell'istitinità l'ordune della Corona d'Italia ne fu nominiato uffiziale.

Invitato il de Giosa, al pari di tutti gli altri contemporanci, a comministrare qualche chiarimento sul proprio conto, crede regolare in ultimo di dare di se un'idea, in uno schizzo che abbiano trovato così leale, che a compiniento e fine della biografia qui trascriviano:

che abbiano trovito cesè l'eale, che a compiniento e fine della biografia, qui trascriciamo.

In generale è piro : mello studio della musica non lo è tanto. Vorrebbe saper pregare ed afferionarei i soci così detti mecenati; ma appena arriva at gradini delle lero scale, si volta indietro promettendosi di ritornare la dimatil, sino a che non ci pensa più. Es intereramente gratua a chi gli fece del bene: obbita fin troppo presto le offesso. Non è molto geloso dei soni emuli; vorrebbe anzi che faccastro, per essere spronato a fare egli pure. Desidera inmensamente il bene della gioventà musicale, ma poco si muove di casa per aiutarla. Nel parlare dice che la rica-chezza è quasi la fehettà dell'ounce ma se improvissamente de di un giorno all'altro percosso tutti i pochi soldi che posside, se ne dorrebbe appena ! Insemma non ricevo impressioni prodonde se non in Musica.

### Composizioni di Nicola de Giosa esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- 3.º Una lagrima sulla tomba del Conte di Gallenberg, Preghiera per voce di soprano con cori ed orchestra, eseguita nella sala del Collegio di Musica dagli allievi del medesimo 1839.
- 2.º Inno funcbre per quattro voci a coro con orchestra, an-

#### - 1005 -

- che scritto in onore del Conte di Gallenberg, eseguito come sopra.
- 3.º La Casa de'tre Artisti, opera buffa in due atti. Napoh Teatro Nuovo 1842.
- 4.º Elvina, opera semiseria in tre atti. Napoli Teatro Nuovo
- 5.º Don Checco, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuo-
- Poleo d'Arles, opera scria in tre atti. Napoli Teatro San Carlo 1851.
- 7.º Guido Colmar, tragedia in tra atti. Napoli Teatro San Carlo 1852.
- Ettore Fieramosea, opera seria in tre atti. Napoli Teatro San Carlo 1855.
- 9.º Un Celoso e la sua Vedova, opera comica in tre atti.
- 10.º Le due Guide, melodramma in quattro atti. Teatro Nuo-
- 11.º Isella la Modista, opera giocosa in tre atti, Napoli Teatro del Fondo 1857.
- 12.º Il Bosco di Dafne, opera seria in tre atti. Napoli Tea-
- 13.º Messa per quattro voci e grando orchestra 1838.
  14.º Dixit per quattro voci con cori e grande orchestra 1839.
- 14.º Dixit per quattro voci con cora e grande orchestra 1839.
- 16.º Magnificat per voce di basso con cori ed orchestra 1839.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie

1º Arcanós il giselliere, opera semiseria, Torino Teates Qº Ascano 1856. — 2º L'Arrivo del rigiore sio, opera botà in tre alti-Torino Tauto Satera (ora della Romain) 1856. — 3º Le Cretiona, opera, serra. Venera: 1858. — 4º Jés di Benevendo, opera serria. Bart, per l'appettra del Teator Piccinni 1858. — 5º Le Chauve-opera. L'Arriy Teatro dell' Opera Comica 1857. — 6º H. Gilano, opera seria, Arpeil Teatro San Cuelle 1879. — 7º Centale per sollenniares. il mairimonio del Duca di Calabria colla Pinnoipesa Maria Sofia di Baviera 1859.— 8° Cantati seritta pel Sanlo Patrono di Acquassionale Provunca di Bari 1864.— 9° Diveri Albam di romane, ballate, siornelli, destini e terretti per camera, in ingus Italina. Altri di cantoni napolitane e di romane francoli.— Di muiche chiesatiche oltre le sopracocanate ha composto amora:— 10° Teo Merca di porte, per quattro voci con corro e grande orchettra.— 10° Teo Merca di provincia della consultata della proposita di Provincia di Provincia di Provincia della città della consultata della provincia della citta Merca di Disti.

# GIUSEPPE PUZONE

Nel dicembre del 1821 nacque in Napol, da Raffaele e Maria Areta, Giuseppe Puzone. Inclinato fin dalla fanciullezza per naturale disposizione alla carriera della musica, comiaciò a studiarne la grammatica, o quando all'età di undici anni nel 4832 fu ammesso alle scuole esterne di San Picro a Majella, cantarella va già il primo libro dei salfeggi dello Zingarelli. Siccome bisognava sonare, un istroneato per aspirare ad un posto gratuito, preditesse l'obbe, nel quale fece talli progressi; che trascorso un anno e qualche meso etterne per concorso l'ambito posto nel convitto del Collegio. I maestri Ferrazzano e Rossi lo perfezionarono nel suono di quello strumento, ed ammesso nell'orchestra di esercitazione come secondo obde, ebbe presto l'avanzamento a primo, ed in seguito venne sominato maestrino.

Come premio dei progressi che ogni giorno di più facera, e perchè prestava dei servigi al Collegio senando in orchestra e dando lezione allo classi inferiori, gli venne concesso dal direttore Zingarelli di potere studiare il pianoforto con Francesco Lanza, il partimento con Gennaro Parisi, ed a suo tempo ebbe le prime nozioni del contropunto da Francesco Ruggii. Morto Zingarelli, passò, dopo qualche tempo, alla

scuola del Donizetti per perfezionarsi nella composizione ideale e nell'orchestrazione; corsi che terminò poi col Mercadante. Sotto la direzione e scorta del Donizetti scrisse le sue prime composizioncelle per oboè e clarinetto; poi nel 1836 una Messa per quattro parti a grande orchestra, ed un Vespero per due teneri e bassi, con orchestra. Negli anni appresso scrisse due sinfonie, una di genere ricercato e l'altra di genere fugato. Troyandosi Rossini in Napoli nel 1839, e pregato di onorare di sua presenza il Collegio perchè gli alunni desideravano di conoscerlo ed osseguiarlo da vicino, affin di riceverlo il meglio che si poteva (Donizetti allora era assente da Napoli), si pensò di fare scrivere della musica espressamente, ed al Puzone fu dato incarico di comporre un Inno, che preceduto nell'esecuzione dalla prima delle due sinfonie sopra dette, si meritò gli elogi e gl'incoraggiamenti del sommo che imperava sul mondo musicale. Allorquando il Governo del Collegio decise di dare una grande accademia per enerare la memeria del tanto celebrato compositore di musica di balli Conte di Gallenberg, il giovinetto Puzone ebbe egualmente l'incarico di scrivere un Preludio funebre, che fu trovato molto caratteristico per la luttuosa circostanza.

Nell' inverno del medesimo anno 1839 scrisse anche estota la scorta: del suo masstro Donizatti pel Teatro Nuovo un melodramma semiserio intitotato Il Marchese Albergati, ed chibe piuttosto buona acceglienza dal pubblico, che a preferenza applandiva la cavatina del buffo, un duetto tra: questo e la prima donna, altro tra: questo ed il tenoto, ed il finale.

Quando nel 1840 Deninetti credè della ma dignità di abbandonare il posto che sino ellora avera occupato, Mercadante che gli successe alla sua volta non negò le suo lectoni a quogli allievi del Donizetti, che quantunque distintissimi, non per ance cran provetti onde uscir dell'istituto. Tra gli eletti il Puzzone fu neo de'preferiti, e scrisse sotto la sua direzione due grandi Sinfonie nel 1844, una Pantaria per tromba e trembone con accompagnamento di orchestra, un Tantum sego. per due voi cen orchestra, un altro per voice du baiso auche con orchestra, ed una gran Litania per quattro-voic, due tenori e due bassi, con cori e grand' orchestra, tivoata allora ditimo componimento da tutti i maestri del luogo e rimasta tradizionate la Collegio, tanto che; sebbeno decorsi quati trent'anni da che fu composta, si esegue purtuttavia dagli aluani nelle sacre funioni che si fanuo o nella Cubesa di San Pietro a Majella dei nuella della Picità del Turchia, vue solo il Collegio si mostra in tutto il suo busse e spendre. Scrisse poi nel 1843 per suo particolore esercizio un' altra Pantasia per due obobe, un'altra per fagotto solo, ed un duetto per oboè e clarinetto, a tutti questi peza con accontingemento di orchestra.

Nel 4844 venne scritturato come maestre concertalore al cembalo nel Roaf Teatro S. Carlo. Nel 4855, sotio la diversione di Mercadante, scrisse la seconda sun opera pel Teatro del Pondo intitolata H. figlio dello Schizeo, sopra libretto di Marco d'Ariento. In quest'opera seria vennero applianditi la cavatina del soprano, un duetto tra soprano e tenere, l'aria del tenere e quella del basso, ed il finale sectordo. Escutori furono la Tadolini, Fraschini e Colotti: meno il secondo finale, gii altri quatto pezzi vennero pubblicati per le stampe. In quest'anno, perchè trevavasi di aver compito i suoi studii el essere giunto all' eth nella quale i regoliamenti del lengo prescrivono l'uscita, egli abbandonò il Collegio, e quasi nell'ecordio della una carriera artistica pensò di menar moglie, che la rese padre di numerosa prole.

Nel 1849 seriaso da se solo, e senza altra guida, l'opera seria in tre atti Elfrida di Salerno con parole di Sesto Gianmini; cesquia nel Real Teatro di San Carlo dalla Tadolini. Boucarde è Varesi, e piacquere la cavatina del soprano, quella del basso, un duetto tra basso e soprano, e l'aria finale.

Nel 1851 fu nominato direttore del Real Teatro di San Carlo.

chavitato nel 1850 a scrivere pel Teatro del Fondo, ivi fece rappresentare dalla Penco, Pancani, Salvetti, Luzio e Cresci il suo Bottor Sabato, commedia giocosa in tre atti con poesia di Almerindo Spadetta. Due pezzi soli cantati dalla signora Penco vennero applauditi: il resto passò inossebrato e sotto un profundo silenzio. Buona parte di tale insuccesso i addehitava al libectto, Identicamente modellato su quello del Barbiere di Sitigida. Che che ne sia, non si fecero che poche rappresentazioni. Nell'opera di varii statori initiolata II. Riitatta de Don Liberia, escrisse un findelice e nell'attra Le Nosse frusternate da un pazzo, scrisse, un chettimo che riscosse applansi. Da quel tempo si dedicò interamente alla direzione teatrale ed a comporre musiche chiesassiche.

Nel 1856 il Barone Brennier, ambasciatore di Francia in Napoli, che io avvicinava molto, diemmi incumbenza di proporgli un valente maestro per comporre ospressamente un gran Te Deum onde solennizzare nella Chiesa dell' Ambasciata Francese in San Giuseppe a Chinja la nascita del figlio di Napoleone III. lo gli proposi il maestro Puzone. Il suo Te Deum ivi eseguito ebbe pieno successo, e venne dalla generalità giudicato pezzo di gran fattura e di bell'effetto. Oltre la musica menzionata, ha composto il Puzone svariatissima altra, della quale non puossi precisare l'epoca ch'egli stesso ignora, ma che però dev'essere collocata tra il periodo del 1854 fino ad oggi, in cui trovasi di aver composto un Oni sedes per voce di tenore con clarinetto obbligato ed orchestra, ed un Laudamus per voce di baritono con arpa obbligata ed orchestra. Inoltre ha scritte altre tre Messe per tenori e bassi con orchestra; un secondo Vespero idem; un Credo per tenori e bassi con due cori, ed un altro più corrente e facile per tenore e basso solo, ambidue con orchestra; tre Tantum ergo, il primo per sola voce di tenore, il secondo per baritono, ed il terzo a duetto per tenore e basso con orchestra; due piccole Litanie, una Salre Regina, un Are Maria per voce di tenore solo, tutti con orchestra; quattro motietti per Messa novella nell' Avvento; altri per monazzione per soli e cori con orchestra; altra quantità di perzi staccati, da servire nelle funzioni come pezzi volanii per comedo ed a scelta dei cantanti. Essi vanno così distinti: Soli e soli con coro, duetti e duetti con coro per tenori, baritoni e basal, oltre due sinfonio diverse affatto dalle altre mentovate. Quando nel 1864 fu disposto che l'orchestra del Teatro San Carlo non più fosse diretta da un primo violino, ma da un maestro di cappella compositore, fra due nominati vi fu il Puzone, che occupa tuttavia quel posto e che tutte le Impreso hanno rispettato.

Nel 19 maggio del 1862 venne nominato da S. M. il Re d'Italia Vittorio Emmanuele II<sup>o</sup> a Cavaliere dell'ordine Mauriziane.

Finalmente per la Congregazione dei Sette Dolori scrisse nel 1864 le Tre Ore d'Agonia di N. S. G. C. per tenore, bartiono, basso e coro, con accompagnamento di pianoforte o armonio, violoncello obbligato e contrabbasso.

Qui finiscono tutte le musiche finora composte dal mestro Giuseppe Puzone, augurandoci che presto ne registriamo delle altre, e pregandolo che ad imitazione de suoi compagni non dimentichi di regalare qualche suo pregevole autografo all'Archivio di questo Collegio, ove venne educato nell'arte che decoresamente professa.

- I. Composizioni di Giuseppe Puzone esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Inno in lode di Gioacchino Rossini, eseguito nel teatrino del Collegio 1839.
- Il Marchese Albergati, opera semiseria in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1839.
- Îl Figlio dello Schiavo, opera seria in tre atti. Napoli Real Teatro del Fondo 1845.

- 4.º Elfrida di Salerno, opera seria in tre atti. Napoli Real Teatro San Carlo 1849.
- 5.º Il Dottor Sabato, commedia giocosa in tre atti. Napoli Real Teatro del Fondo 1852.
- 6.º Messa per quattro parti e grand' orchestra in do terza minore 1836.
- 7.º Preludio Funebre, scritto in morte del Conte di Gallemberg 4839.
- 8.º Sinfonia a grande orchestra di genere studiato in re terza maggiore 1840.
- 9.º Altra idem di genere fugato in la terza maggiore 1840, 10.º Altra a grande orchestra in re terza maggiore 1844.
- 41.º Altra idem idem 1841.
- 12.º Fantasia per tromba e trombone con orchestra 1842. 13.º Litania per quattro parti con cori e grand' orchestra in do terza minore 1842.
- 14.º Tantum ergo per due voci tenore e basso con orchestra in mi hemolle terza maggiore 1842.
- 15.º Altro per voce di basso id. in le bemolle terza maggiore 1842.
- 16.º Fantasia per due oboè con orchestra 1843.
- 17.º Finaletto aggiunto nell'opera Il Ritratto di Don Liborio di autori diversi.
  - 18.º Duellino aggiunto nell' opera Le Nozze frastornate da un pazzo di autori diversi.

#### II. Altre mentovate nelle diverse biografie.

1º Sinfonia a grande orchestra in re tersa maggiore. - 2º Altra idem in mi bemolle terza maggiore .- 3º Messa in re terza maggiore per tenori e bassi con orchestra.-4" Altra, idem, id. in do terza maggiore. - 5. Credo, per quattro voci tenori e hassi, con cori e grande orchestra, in re terza maggiore. - 6º Altro per tenore e basso solo con coro in do terza maggiore. - Tantum ergo, per tenore solo con orchestra, in si bemolle terza magglore .- 8º Altro per voce di baritono, idem in la terza meggiore .- 9º Altre a duetto temare, e basto siem in mis bemalle terra pragiore,—10° Due piccole Estanie —11° Una Soler Region, per yoco di tenner, in fa terra maggiore con ordestra. —12° Un Are Moria, per voce di lemore solo con ordestra, in fa terra maggiore. —13° Quatrio muestri per secsa norella nell' Arvento. — 14° Altri per nedecarione compositi di soli e coi. —15° Motti pera taccolti, ciè di mese cicolte compeste di soli e di soli con coro, di duetti soli e dustili con coro, per le voci di tenore, habitone basso,—16° Qui solore, per tenere con clarinatto obbligato, el orchestra —17° Landamara, per voce di liarrinon con arpa, obbligata de ordestra —18° Londamara, per voce di liarrinon con arpa, obbligata de ordestra—18° Londamara, per voce di liarrinon con arpa, obbligata de ordestra—18° Londamara, per voce di liarrinon con arpa, obbligata de ordestra—18° Londamara, per voce di liarrinon con arpa, obbligata de ordestra—18° Londamara, per voce di liarrinon con arpa, obbligata de ordestra—18° Londamara per voce di liarrinon con arpa, ordestra —18° Londamara per voce di liarrinon con arpa, obbligata de ordestra—18° Londamara per voce di liarrinon con arpa, obbligata de ordestra —18° Londamara per voce di liarrinon con arpa della contra della contra

# MICHELE RUTA

Da un Michele Ruta stato già allievo del Fenaroli nel Conservatorio della Pietà de' Turchini, nacque Vinconzo Ruta, che di poi nella professione musicale venne parimenti educato nel Collegio di San Seba stiano e sotto la scuola dello stesso Fenaroli si trovò con discepolo di Mercadante. Da questo Vincenzo nacque in Caserta nel 1827 quel Michele Ruta di cui ora ci occupiamo. Dopo avere appresi i primi rudimenti della musica dal padre e dall'avo, venne ammesso come alunno a posto gratuito, previo esame, nell'attuale Collegio di San Pietro a Maiella l'anno 1841, Imparò da Francesco Lanza a sonare il pianoforte, da Gennaro Parisi il partimento, e le prime nozioni del canto dal figlio del celebre Cimarosa: ed inoltrato in questi ultimi studii, li perfeziono e compl sotto la direzione di Girolamo Crescentini: Da Francesco Ruggi apprese poi i primordii del contropunto, e divenne uno de prediletti allievi di Carlo Conti quando questi venne a maestro nel Collegio. Obbligato a ricominciare da capo col Conti il noioso ma necessario tirocinio delle lezioni di contropunto, colla sua solerzia e col suo buon volere giunse nel periodo di tre anni a compiere tutti i corsi, non escluso quello della composizione. In tal frattempa riceveva consigli anche dal Mercadante, che come Direttore del Collegio dioveva dare la sua approvazione perchè la composizione di un aluuno potesse essere posta in concerto, ed allora dava di fatto le sue istruzioni a quei giovanetti che mostravano volontà di meglio apprendere.

Avvenero i mutamenti politici dell'anno 1848: il uostro Nichele Ruta, all'insaputa della sua famiglia, non meno che dei suoi superiori, abhandonò il Collegio, e postosi fra volontarii che venne ad arrolare la Principessa di Belgiojoso, eccolo partito per la guerra che su campi Lombardi si guerreggiava.

In quel tempo di generale commozione e di giovanile esaltamento, conservando aucoro la divisa di alumo del Collegio, scrisse un Inne patriotico per quattro voci e coro con accompagnamento di banda militare, che fin eseguito, come è da credersi, in mezzo alle più cantasiatiche accimazioni, oppra un carro che nel caravorale del 1848 percorreva la via che dalla Reggia va sino all'Albergo de Poerri. Altro funo militare compose in Lombardia, sopra parole di Stenore Capocci, anche allievo del Collegio e figlio al distinto Direttore del mostro Osservatorio astronomico, Ermesto Capocci. Quest'Inna ebbe tanto felice successo non solo in Milano, mi ni tutte le città Italiane ove veniva eseguito, che a consiglio del maestro Mandanici venne pubblicato per le stampe dall'editore Giovanni Ricordi.

Avvenuta la fatale catastrofe di Novara, era terminato lo acopo del suo servizio militare, e il cavaio e sano consiglio il ripatriare e dedicarsi di bel nuovo interamente all'arte. Per non divenir sospetto e perseguitato per i suoi principii di libertà dal governo di Ferdinando II, cercò di star ritirato e mostrarsi il meno possibile, anche nell'esercizio della professione, Nella solitudine, che pure per lui era una necessità, compose le seguenti opere didascalito.

1.º Ricordi pei giovani compositori, pubblicati nella Gazcetta Musicale di Napoli, e riportati da parecchi giornali italiani e stranieri. Scopo principale di tali Ricordi era quello di analizzare le varie tessiture de'pezzi musicali finora usati e discorrere della loro nomenclatura.

- 2.º Corso completo di composizione, edito da Teodoro Cotrau.

  3.º Annotazioni ed illustrazioni all'opera del Fenaroli
- intitolata Regole e Partimenti, pubblicate dall'editore Del Monaco in Napoli. 4.º Grammatica elementare di musica, edita da Ricordi in
- 4.º Grammatsca elementare di musica, edita da Ricordi in Milano.
  - 5.º Breve metodo di canto, edito da Tramater in Napoli.
- 6.º Corso completo di canto corale, edito da Maddaloni, e finora pubblicato sino al quarto fascicolo.
- Nel 1853 compose pel teatro S. Ferdinando a Pontenuovo l'opera semiseria Leonilda sopra parole di Federico Quercia; e nel 1859 sopra libretto del signor Domenico Bolognese compose l'opera seria pel Real Teatro del Fondo initiolata Diana di Vitty. Per l'inaugurazione del Teatro Piccinni in Bari, compose una Cantata ch'ebbe brillantissimo successo. Scrisse pure molta musica per camera, ed in questa trovansi gli Album sotto questi titoli:
  - 1.º Canti d'amore, sei pezzi per camera in chiave di sol con accompagnamento di pianoforte.
    - 2.º Aurora e tramonto, idem, idem.
    - 3.º Memorie e sospiri, idem, idem.
    - 4.º Eco della Campania, idem, idem.
    - 5.º Eco de'Monti Tifatini, idem, idem.
    - 6.º L' Arpa mia, idem, idem.
- Di più compose la seguente musica chiesastica. Due grandi Messe per quattro voci con orchestra. Due Dixil Dominus idem idem. Tre Messe alla palestrina, due altre con arpa, armonio, violini e contrabbasso, e tutte a tre voci di tenori e bassi. Una Messa di Requie per quattro voci e grande orchestra. Un Te Deum., id. idem. Due Gredo, id. idem. Due Agonie per tre voci di tenori e hasso, una con orche-

stra, l'altra con arpa, pianoforte ed armonio. Il Credo in si bemolle terza maggiore ed il Dizit in do terza maggiore si esegnono continuamente in tutte le Chiese di Napoli e sono divenuti popolari.

Michele Ruta prese moglie nel 1853. Sua figlia Gilda, giovinetta di anni sodici, è già una distinta pianista", e tanto bene inoltrata nella composizione, che dà fondate speranze di un suo prossimo brillante avvenire. Questa càra giorinetta, in ctà ancor sì tenera, è ora, maestra di pianoforte « di canto corale nella Scuola normale di Terra di Lavoro.

Il mestro Ruta scrisse ancora dal 1861 al 1870 molla musica che per il primo introdusse nei drammi, di prosa. Tra questa merita particolare menzione ed ottenne il pubblico favore L' Orgia nell' opera Un Santo ed un Patrizio, oltre i vari pezzi introdotti nel Don Gioranni di Marona, nel Fausto e nella Notte di S. Bartolamne, e questi con accompagnamento di armonio, le Romanze nella Monaldecce è nell'Antonio Foscarini; la Serventese di Boltello con accompagnamento d'arpa nella Griselda. Compose altresì la musica del ballo Inedda, e scrisse pure nelle varie. Rivitat (opere di circostanza) rappresentate dalle compagnie di prosa nel R. Teatro del Fondo, svariati pezzi che indistintamente più o meno piacquero tutti.

Il Ruia animato sempre da un amore crescente che ha per l'arte sua e da una ferrea volontà di ben fare, compone sempre, nelle poche ore che libere gli l'ascia l'esercizio di Macstro insegnante. În questo momento trovasi di aver terminato due opere teatrali, Caterina, o pera semiseria con poesia di Salvatore Sprenara, e Marce Bozzari, il cui libertto è aucora di sua composizione, e non attende che l'occasione per esporte al giudino del pubblico. Egli vive vita ritirata, laboriosa, ma onesta; stimuto e rispettato dai suoi collegtin nella professione, el clogiato da quella società della quale è belio ornamento.

- I. Composizioni di Michele Ruta esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- 1.º Diana di Vitry, dramma in tre atti. Fondo 1859.
- 2.º Grammatica elementare di musica.
- 3.º Breve metodo di canto.
- 4.º Ventiquattro solfeggi elementari.
- 5.º Cavatina per voce di baritono con accompagnamento di pianoforte.
  - 6.º Romanza per voce di tenore, idem.
- 7.º Cavatina per voce di soprano, idem.
- 8.º Duetto per soprano e baritono, nell'opera Leonilda, idem.
- 9.º Brindisi, Serenata, Canzone del Monaco, Preghiera e Ballabile nell'opera D. Giovanni di Marana.
- 10.º Canzone del Topo. La buona notte di Menstofele a Canzone della . Pulce nell' opera Fausto.
  - 11.º L' Orgia, Bolero nell'opera in prosa Un Santo ed un Patrizio.
- 12.º Bolero nel D. Cesare di Bazan.
- 13.º Romanza nell'Antonio Foscarini.
- 14.º Romanza nella Monaldesca.
- 15.º Canti d'Amore, sei pezzi per camera in chiave di sol,
  - 16.º Canti patriottici, idem. 17.º Album vocale, idem.
- 18.º Ispirazioni della Campania, idem.
- 19.º Tre pezzi per camera, idem.
- 20.º Tre duettini per camera, idem. 21.º Duetto per contralto e basso, idem.
- 22.º Inno di Guerra degl' Italiani, canto all'unisono, idem.
- 23.º La Flotta Italiana, fantasia per canto in chiave di sol.
- 24.º I funerali d'Amore, canzone nello Shulock opera drammatica, idem.
- 25.º Melodia per canto con accompagnamento di violoncello,

- 26.º Meslizia, duettino per mezzo soprano e baritono com accompagnamento di pianoforto.
- 27.º Illusions, romanza in chiave di sol.
- 28.º La Volubile, ballata, idem.
- 29.º Il mio pensiero, romanza per soprane, idem
- 30.º Il sospiro, romanza, idem.
- 31.º La cantante, valzer per soprano, idem.
- 32.º Corso completo di composizione.
- 33.º R Carnevale di Roma, sette pezzi per ballo, per pianoforte.
- 34.º Cinque pezzi sull'opera La Forza del destino, idem.
- 35.º Tre Melodie e Barcarola, idem.
- 36.º Cinque pezzi sopra opere diverse, idem.
- 37.º Quattro pezzi sull'Elnava, idem.
- 38.º Tre pezzi sul Simon Boceanegra, idem.
- 39. Due pezzi sul Rigoletto, idem.
- 40.º Quattro pezzi sul Vespro Siciliano, idem.
- 42.º Cinque pezzi sulla Traviata, idem.
- 43.º Otto pezzi per ballo, idem.
- 44.º Fantasia per pianoforte e violino sopra motivi popolari.
- 45.º Ventuno pezzi diversi, idem.
- 46.º Fantasia per pianoforte e flauto sopra motivi popolari.

## II. Altre menzionate nelle diverse biografie

messa nell'opera Grarda, olem.—11º Instella, ballo, con occhestra.—
2º Saraini pers vocoli intronessi sulla flicitata dell'anno 1867.—
13º Due grandi Mezae per qualitro voci con orchestra.—14º Tree Mezae alla Palestria.—15' Due aller est revoci, due tenori e bisso, con arpa, armonio, violini e contrebanco.—15' Una Mezae di Requie per quattro voci e grando orchestra.—14º Drizi Domissus per quattro voci e grando orchestra.—14º Drizi Domissus per quattro voci e dem.—18º Tree Domissus per quattro voci e dee tenori e basso, una con orchestra, e l'altar con arpa, pianoforte el armonio.—15º Credo in, si bemolle terza maggiore per quattro voci el orchestra.

#### GAETANO BRAGA

Ai 9 giugno 1829 nacque in Giulianuova, terra degli Abruzzi. Gaetano Braga. Perchè la madre voleva destinarlo allo stato chiesastico da bambino, cominciò a studiare lingua latina, Presentato un giorno alla signora Maria Giulia Colonna Duchessa d'Atri, la quale solea passare sei mesi nelle sue terre colà poste, questa nobile donna vedendo il Braga si vispo e di fisonomia si arguta ed intelligente, prese a suo impegno il decidere i genitori a dedicarlo piuttosto a studiare la musica, per la quale mostrava inclinazione e disposizione, poichè appena sentiva una cantilena per le strade o nelle chiese, la ritcneva a memoria e la ripeteva con un certo gusto naturale, e con quella sua infantile vocetta di soprano che incantava tutti. Aveva di più avuto in Giulianuova il soprannome di Capobanda, stante che quando egli usciva coi suoi compagni dalla scuola di latino, facendo della sua mano una specie di tromba, indicava qualunque cantilena di fresco imparata, che poi faceva ripetere a quei che l'attorniavano. Deciso e persuaso dai consigli della prelodata signora Duchessa, il suo buon padre, quantunque di ristrettissime finanze, fece i possibili sforzi onde mandarlo a Napoli col meschino assegno di sette ducati al mese, bastanti appena per ricevere alloggio e vitto in qualche modesta famiglia, fintanto che rimaneva alunno nelle scuole esterne del Collegio.

Nel 24 giugno 1841 cominciò a studiare coi primi rudidimenti della musica anche il solfeggio, sotto i maestrini Pergetti e Cellini. Dopo un anno sostenne con tanta lode un esame di canto, che su reputato meritevole di un posto gratuito, benchè ultimo tra 64 compagni che l'avevano preceduto nell'ammissione. Non contava ancora gli anni 12, e come il posto che aveva ottenuto nel Collegio non vacava effettivamente in quel momento, la sua protettrice le fece entrare, obbligandosi al pagamento corrispondente sino a che vi fosse la vacanza del posto, ed il Rettore del Collegio, perchè di età troppo tenera, lo faceva dormire nel suo appartamento. Scorsi alcuni mesi, avendo Mercadante vista la bella disposizione del giovinetto e la sua attitudine ad apprendere e ripetere con gusto quelle lezioni cho gli venivano assegnate, determino di volerlo, quando ne sarebbe state alla portata, tra il ristrettissimo numero di coloro che sceglieva ad essere suoi discepoli, e perciò lo affidò al maestro Busti per dirigere la sua educazione per la parte del canto, al macstro Parisi acejocchè severamente lo istruisse nello studio di partimenti od armonia sonata; e finalmente per istudiare contropunto lo destino, a suo tempo, al maestro Francesco Ruggi, riserbando poi all'alto suo sapere il giudicarlo e dirigerlo nella composizione allorchè lo avesse creduto idoneo.

Un incidente sopravvento fece modificare in qualche parte questo piano d'insegnamento. Il Braga avera una passione decisa pel violoncello. Appena ricevuto nella camerata dei bambini, pregò l'abilissimo allievo maestino di violoncello signore, Laboccelta, perchè segretamente da titolo di favore gli desse lexione. Mercadante un giorno recatosi nel dornistorio di bambini a sentire l'esceucione di quella piccola orche-atra, si avvide che nella sinfonia della Semiramide faceva da primo violoncello Gaetano Braga. Terminata che fu l'escurione dil positionia, lo chaundo a se, fabbitacció; cer modificare della sinfonia, lo chaundo a se, fabbitacció; cer modificare della sinfonia, lo chaundo a se, fabbitacció; cer modificare.

più affettiosi gli manifesto tutta le sua compiacenza e nel tempo stesso tutta la sua approvazione per la scelta che aveva fatta di dedicarsi allo studio di quello strumento nel quale la natura gli aveva dato le più helle disposizioni. Dono ciò lo affido a quell'eccellente artista Gastano Ciandelli. che tramandò sino alla presente generazione la sublime senola di Vincenzo Fenzi, dalla quale sono usciti tanti valenti professori, ed ultimo tra questi il suo caro allievo che meritamente gli succede nel posto, come maestro del Collegio, Gennaro Giarritiello. Sotto la direzione del Ciaudelli nel breve periodo di due anni imparò il Braga tutto ciò che poteasi per la parte di meccanismo e perfetta conoscenza dello strumente, sul quale quando si canta si ha sempre ragione e piace senipre; all'opposto poi quando si vuole snaturare la sua fisonomia, facendolo servire per passaggi di difficoltà, per variazionî di tutti i generi e tempestando su di esso migliaia di note, che per un momento possono sorprendere, finisce per annoiare e far desiderare che presto si termimi.

Ai 14 anni il Braga venne nominato maestrino di violoncello, Lanto nelle scoole esterne dei nel Collegio; e nelle piubbliche accademie che si davano nel teatrino dello stesso, riscosse sempre, come concertista di violoncello, i più lusinghieri elegi, anche dia valenti concectiori. Talie tanti successi l'inchirariavo a segno, che rivolse immediatamente tutti sitoi studii e le sue massime cure alla parte trenica dell'artie, e studio cod grande alacrità, anzi con passione, l'armonia ed il contropunto coi maestri sopra accennati.

l'armonia ed il contropunto coi mestri sopra accennati.

Morto il Ruggi nel 1845, arrivo chiamato dal voto universale a maestro di contropunto e composizione Carlo Conti,
i eni allievi che primi più noranza e rinomanza gli apportarono, sono astati Paolo Serrao e Guetano Braga. E qui tanto
per mostrare quale venerazione sente tuttora il Braga pel
suo defunto maestro, quantio per seguirne la biografia, trovo
opportano di riportare la lettera che egli stesso mi ha in
proposito scritta recentemente da Milano.

" Fu veramente fortuna la venuta di Carlo Conti a mae-« stro di contropunto e composizione nel Collegio di Musi-" ca. Egli rimise la scuola, che da qualche anno insensi-" bilmente deteriorava sempre, al suo primo lustro, al suo " antico splendore: ed obbligò i suoi discepoli a scrivere in e testa del libro dei loro studii di contropunto, una teoria " chiara, munita di tutte le spiegazioni necessarie, onde pre-" munire l'allievo delle valide ragioni per isciogliere i più w intricati difficili problemi musicali. In una parola, quanto " più io studiava con amore, ed eso dire con vemenza sotto « Carlo Conti, tanto più diveniva entusiasta della sua ma-" niera d'insegnare, che senza quasi avvedermene giorno " per giorno mi faceva progredire nell'arte del contropunto e " nella composizione, ch' era la meta di tutte le mie aspi-" razioni. Il Conti era sl benevolo con tutti i suoi allievi e u particolarmente verso di me, che spesso m'invitava a rea carmi in sua casa per darmi le ripetute lezioni; e quando " lo credè opportuno mi consiglio di scrivere una Messa, che « pure non fu trovata buona da chi reggeva la somuia delle " cose musicali del Collegio, ed io indispettito la condan-" nai alle fiamme: poi scrissi un primo atto dell'opera in-" titolata Zoè, che neanche meritò approvazione : insomnia " quello fu per me un periodo di contrarietà, che in vero " durò qualche tempo, ma che io combattendolo seppi vin-" cerlo , salvando alcune basse e male intese suscettibilità " ed alcune gelosie di mestiere, dalle quali qualche volta " non vanno esenti ne gli uomini di merito, ne coloro che « si trovano alto locati, incomprensibili per altro dalla ge-" neralità, ma che pure avevano arrestato il mio entusia-« smo e quasi infievolito il mio ardore per l'arte di com-« porre. Ma quel caro maestro Conti, d'indole si benigna e di " principii e costumi veramente patriarcali, fu egli il primo « che mi consigliò a mettermi addirittura senza esitare di « più sotto la direzione di Mercadante: Ecco la panacea " (egli sorridendo diceva) per mostrarti di aver talento,

" qusto, in una parola per poterti dire veramente nato u per la musica. lo secondai le insinuazioni del mio caro maestro, e Mercadante mi ricevè tra suoi allievi, lumans tinente mi fece scrivere un piccolo corso di solfeggi, una " cantata Intitolata Saul, una messa per quattro voci con " orchestra, molte fantasic e svariati pezzi per violoncello « con accompagnamento di pianoforte ed altri con orchee stra, molte fantasie, che escguiva con qualche successo " nelle pubbliche accademie che si davano in Collegio. No-" minato in quel tempo Maestrino di contropunto, continuai " ad esserlo sino a quando uscii dal Collegio nel 1852. " Bonissimo d'indole ed affettuoso coi suoi, il Braga fece venire a suc spese nel 1849 col poco danaro che guadagnava dando lezioni fuori del Collegio, suo fratello Giuseppe cui prese ad educar nella musica, e sino a che non venne ammesso in Collegio lo serresse sempre coi suoi consigli e eoi suoi modestissimi mezzi pecuniarii, e ciò anche pel tempo che come alunno dimorò in Collegio e sino a che non lo richiamo presse di se in Parigi. Dal 1859 in poi con un mensuale assegno fa vivere i suoi vecchi genitori, e per loro uso acquistò una piccola casa della famiglia che era messa in vendita all'asta pubblica.

Nel 1853 scrisso la sua prima opera pel Real Testro del Fondo intitolata Alina, ch' ebbe ottime incontro, e depo si decise ad abbandonare Napoli. Non avendo all' uspo mezzi sufficienti, pensò di contrarre un debito di 1080 lite, e si diresse da prima a Firenze, onde continuare la sua carriera artistica, che lanto bene aveva imaggirata col suo esondire al Teatro del Fondo. Si annunzió ai Fiorentini dando un pubbitico concerto col suo predidetto violoncello. Venne di poi pregato dal Principie Carlo Poniatowski di sonare in quella Filarmonica, over tiscosse unamine clamorosi applausi, edebe per di più la nonina di membro onorario di quell'artistica adunanza. Contro l'opinione, i consigli ed il desiderio di molti che volevano persuaderlo di stabilirsi in Filenze, onde mecho volevano persuaderlo di stabilirsi in Filenze, onde

glio proseguire la carriera di concertista e compositore insieme, egli fermo nel suo proponimento, prese la via di Vienna. Conosciuto il suo valore artistico in quella musicale città , diede con gran successo un concerto in quel Conservatorio, che gli fece acquistare gran nome tra quei dotti musicisti e gli apportò non lieve utile. Ivi conobbe ed avvicinò molte celebrità , e tra gli altri il vecchio Mayseder, col quale tutti i giovedì sonava dei quartetti di llaydn, Mozart, Beethowen e Mendelsohn; e siccome egli si sentiva debole in quell'esercizio, per tre mesi alacremente studiò quel genere di musica con un giovinetto napolitano che pure poteva dirsi esimio, a nome Giuseppe Stanzieri, che dava le più belle speranze del suo avvenire, e con costui si escrcitò a conoscere la classica musica alemanna. Se lo Stanzieri non fosse morto sì giovine, può dirsi anzi nel primo periodo della vita, Napoli avrebbe ad annoverare una gemma di più nella sua artistica corona, e non si sarebbe perduta una delle più felici organizzazioni musicali. lo conobbi ed avvicinai nel 1858 questo caro giovine a Passy presso Parigi, in casa di Rossini, ove tutti i giorni si recava a sonare, ed il gran maestro chiamava il piccolo napolitano il suo pianista di predilezione: ed era quegli, a preferenza di tanti altri che ambivano quell'onore, che teneva il pianoforte nelle serate musicali che dava il Rossini. Lo Stanzieri componeva graziosamente bene: malandato come era nella salute, dopo alquanti mesi da quella data lessi nei giornali, non senza sentito dolore, la sua immatura morte avvenuta in Parigi. Egli terminò i suoi giorni consunto, in un monastero, all' età di 25 anni, e spirò tra le. braccia del suo caro Braga, che a malgrado dei suoi scarsi mezzi, con la cooperazione di varii amici potè comprare una tomba al cimitero del Père la Chaise , la quale ricorderà sempre ai futuri il suo nome e la sua valentia nell' arte ; e inoltre soddisfece tutt' i suoi creditori delle somme che prestate gli avevano durante il tempo della sua malattia,

Tratto si affettuoso e disinteressato è il più bello elogio che far si può al nostro fiaetana Braga.

Era suo divisamento dono Vienna proseguire la corsa artistica nelle principali vittà della Germania; ma ragioni particolari, forse estrance s'a sua professione, lo decisero di ritornarsene in Italia. Arrivato in Firenze e dato un concerto al solo scopo di provvedere ai suoi bisogni, avverti pur troppo che l'Italia non era il paese pei concertisti. lo quell'incontro scrisse tria saima lettera alla figlia della buona Duchessa d'Atrl, Amalla Colonna, mettendola a parte di ciò che nell'animo suo ave a deciso di eseguire, cioè partire per Parigi a malgrado che il danaro gli facesse gran difetto. Nel principio del 4855 errivò nella capitale della Francia con soli 20 franchi in sacceccia; ma la generosa signora Colonna in risposta alla lettera che diretta le aveva da Firenze gli mandò dugento franchi. Questa figlia della sua benefattrice ebbe sempre per Braga una gran benevolenza. Fu ella che fece una colletta presso i suoi nobili parenti per acquistargli un violoncello quando usci dal Collegio : in una parola l'Amalia volle , seguendo il sublime esempio della madre, beneficare in tutti i rincontri il Braga e la sua famiglia; e Gaetano con quel todevole orgoglio, che nel vero senso della parola sono a preferenza più capaci di sentire gli eletti artisti, si dichiara tuttavia grato e riconoscente a questa nobilissima famiglia le la proclama sua benefattrice e causa prima del grado a cui è giunto nell'arte.

Quindici giorni dopo il suo arrivo in Parigi, invitato sonò in ugran concerto dato dal direttoro della France Musicole, in unione di altre notabilità artistiche i ed ebbe successo splendidissimo. Poi diede altro concerto a suo benefiano ed introitò ingente somma. Divenuto, dopo essere entrato
nelle simpatie del pubblicò, il somitore alla noda, era poi
ndispensabile il violoncello del Braga in tutte le accademio
musicali che si davano, si nelle pubbliche sale, come ne
privati convegni di Parigi.

Nei così detti entr' actes sonò spesso, ben compensato, al Teatro Italiano, ed in un gran concerto che il Berlioz diede all'Opéra Comique prego il Braga di eseguire un pezzo classico, e questo fu la sonata in si bemolle di Mendelsohn, col pianista Lubeck, ed ivi venne presentato a quei sommi che nel tempio dell'arte non moriranno mai, Auber, Haleyy, Carafa, Gounod e Feliciano David, al violoncellista per eccellenza il famoso belga Servais, di cui divenne intimo amico, e poi a Batta, Vieuxtemps, Rubinstein ec. Alla fin fine si mise in contatto con tutte le celebrità artistiche di quel tempo, che lo stimavano, l'applaudivano e lo chiamavano il melodico sonatore napoletano. Di poi dal Carafa venne presentato a Gioacchino Rossini. Il Braga vedendolo ne rimase quasi affascinate, e fissando la sua attenzione in quella sublime testa creatrice di tanti capolavori, ne rimase estatico, a segno tale che Rossini accortosene, lo accarezzò, gli strinse la maro, e a poco a poco il Braga divenne uno de' suoi intimi amici, l'andava a visitare quasi tutti i giorni, e non pubblicava mai un suo pezzo di musica senza avere prima avuto l'approvazione del gran Maestro.

Dal 4855 di 4857 Gaetano Braga diode dei concerti a proprio benefizio, e da quel tempo in poi si prestà a sonare gratuitamente per quei suoi colleghi che ne lo richiedevano, senaz mai accettare alcuna retribuzione. Nell'estate del 1856 si recò a Londra, ove si fece sentire, ed ammirare da quei severi isolani, che sanno largamente compensare gli artisti, ma non hanno ancora voluto dismettere le viete usanze e con essi accomunarsi, ad onta che vedessero come in oggi gli artisti distinti siano in tutti i paesi inciviliti circondati da rispetto e considerazione (1).

<sup>(4)</sup> Al proposito ricordo che in un gran concerto, dato in Londra dal Duca di Wellington nol suo palagio nel 1847, io confuso nella folla depl'invitati vidi come rifegatti in un ampolo del salone, cinti da una balaustrata, dorata: se viopli, ma che il teneva rinchissi come belve, Lablatec, la Giulia Gran, la Persiani Tecchiana/i.eé altra som-

Contemporaneameute occupavasi il Braga a scrivere l'Estella di S. Germano pel Teatro di Vienna sopra parole del marchese Achille de Lauzières, e nel giugno del 1857 ivi recossi per metterla in iscena. Nel 1858, invitato da S. A. B. il Conte di Siracusa per comporre l'opera per l'apertura del teatro nel suo palagio in Napoli, immantinente accettò l'invito. e l'opera sotto il titolo Il Ritratto ebbe gratissima accoglienza e venne generosamente ricompensata dal Principe. Ritornato in Parigi , musico due Album , uno con parole italiane e l'altro con versi francesi, divenuti poi popolari e pubblicati per le stampe in Milano, in Parigi, in Germania, in Inghilterra ed in America, chè da per tutto si eseguivano con auccesso. In Parigi, per aver dato lezioni di canto a molte celebrità artistiche, venne presto in voga come maestro di canto, ricercato da tutti i grandi dell' aristocrazia; ma a stento accettò l'invito di alcuni, perchè non voleva dare le sue lezioni che solo a coloro che si dedicavano alla carriera teatrale. Scrisse l'opera La Mendicante nel 1860 pel Teatro Italiano di Parigi, ed ebbe gran successo, venendo poi stainnata dall'editore Choudens, che pure ha pubblicato un altro suo Album per camera. Nel 1862 serisse per la Scala di Milano l'opera seria in tre atti Mormile, cho non ebbe che un semplice successo di stima, a causa forse di una mediocre esecuzione di mediocrissimi artisti. Da questo tempo il Braga cominciò a comporre con uno stile quasi esclusivamente suo, che nel generale venne bene accolto e specialmente dal pubblico intelligente. Non conoscendo noi nè anche le novità ch'egli introdusse in quest'ultima sua maniera di comporre.

mi di quel l'empo: accostatoni alla ciata di soperazione, disigiloro: ePerché isolati da tutti, idelo rinciuni in questo poligio 2. E. Labia-che, con quella sun naturale facesia, risposemi: «Suppi, caro Florimo. « che questi ricconi della grande arislocrazia inglese, ci pagno bren e molto generosamente anora; ma gil aristist, grandi o piccoli che e essi sieno, sono tratiati come le sedie. » Forse per questa ragione di mostro Braga sono volle mis più rivorrara nella capitale Britannigica.

non possiamo con cognizione di causa discorrere di questa sua muora musica. Nel 1865 terminò di scrivere una gran partitura, Rvy Blaz, che sena essere finora rappresentata in teatro, pure è stata cagione di molti dispiaceri all' antore. Ma eggi prudente qual è non vool dare sipeziacione di sorta sall' assunto, e pare che le faccia per non parlare di varie persone molto note. Nel 1867 seriesse pel Teatro di S. Radegonda in Milano il metodramma Gli Avventurieri, che il Bettero eseguì inappuntabilmente bene, e venne accolto dalla generalità del pubblico con dimostrazioni non dabbie, più che di piacere, di entusiasmo. L'autore crede questo l'avore non indegono di essere dedicato a Rossini. il quale con compiacenza accetto l'omaggio. Quest'opera venne pubblicata per le stampe dall'editore Canti di Milano.

Nel 1868 trovandosi scritturata per la Scala di Milano una compagnia ch'egli credeva idonea per rappresentare il suo Ruy Blas, fece tutte le pratiche onde riuscire nel suo intento. Ma si diedero tali e tanti aecidenti, che non il suo, mai il Ruy Blas di Filippo Marchetti vene rappresentato in quel teatro: una tal contrarietà, che molto lo accoró, lo decise ad abbandonare subito quella città, e con quel suo naturale giuvicia che lo rende l'anto piacevote a tutti, ed in porticolare ai suoi amici, così a me scrisse prima di lasciar Milano:

- "Deploro la sorte dello sventurato mio Ruy Blas, che ho lasciato addormentato nella cucina della mia casa in Pa-
- a lasciato addormentato nella cucina della mia casa in Paa rigi, ove fra poco (1) lo sveglieranno i colpi de cannoni
- " Prussiani. Dopo poi che ne avverrà di lui?..... Pure vi 4 confesso, mio caro maestro, ch'è un'opera che io scrissi
- 4 contesso, mio caro maestro, che un'opera che io scrissi 4 con amore ed accuratezza, e della quale (messa da banda
- " la modestia) son contento e mi piace di esserne l'antore. "

<sup>(1)</sup> Questa lettera è stata scritta nella stagione estiva del 1870 quando già i Prussiani avevano vinte le prime battaglie contro i Francesi.

L'opera che nell'anno scorso scrisse il Braga in Giulianuora sua patria port la per titolo Caligola. Avendola fatto sentire alla celebre cantante del giorno signora Fricci, questa la travò si ben composta e di tanto suo gradimento, che pregò il maestro di lasciaria presso di lei fino a quando non le si presentasse una favorevido cocasione per farla accettare in qualche gran teatro; ed assumendone l'escenzione, come ancora dice di volor fare, siamo quasi certi che l'opera in parola avià successo felira.

Onde uscire dal genere severo, il nostro maestro scrisse nella decorsa estiva stagione (1870) sull'incantato Lago di Como e sul Lago Maggiore una raccolta di melodie, di duettini, terzetti e quartetti per sole voci con accompagnamento di pianoforte, da eseguirsi in camera, e una quantità ancora di grandi e piccoli pezzi per violoncello, con accompagnamento d'orchestra e di pianoforte, che indubitatamente verranno stampati e che ci auguriamo avere in dono dall'autore insieme a qualche suo autografo per l' Archivio di questo Collegio, ove da alunno dedicò tante ore allo studio di quei Santi Padri della Musica (come li chiamava Rossini) che lo resero si degno di essere annoverato nel numero dei maestri che recano onore alla Napoletana Scuola; ed a questo punto il Braga mi ricorda in una sua affettuosa lettera con vera soddisfazione e sentita riconoscenza, i consigli che io allora gli donava di studiare piuttosto l'uno che un altro autore a preferenza, dai quali mi confessa che seppe ritrarre poi vantaggi incalcolabili. Di anni maturo piuttesto, senza contarne molti, e tanto che può dirsi giovane ancora, ma molto avanti nell'arte che alacremente studia e professa . siam certi che continuerà a percorrere gloriosamente la carriera di compositore, che tanto l'onora.

- Composizioni di Gaetano Braga esistenti nell' Archivio del Real Collegio di Napoli.
- 4.º Alina, melodramma. Napoli Teatro del Fondo 1853.
- Fantasia sui motivi del Bruco di Mercadante, con accompagnamento d'orchestra. Collegio di Musica 1847.
- 3.º Inno a più voci con orolestra; composto pel ritorno di Mercadante in Napoli da Torino ove diede Il Reggente 1848.
- Fantasia sui motivi del Guglielmo Tell con orchestra 1849.
   Altra sui motivi del Poliuto con accompagnamento d'orchestra e di pianoforte 1850;
- 6.º Altra fantasia sui motivi della Schiava Saracena di Mercadante con orchestra 1851.
- 7.º Altra su i motivi della Leonora di Mercadante 1852.
- 8.º Altra su i motivi della Sonnambula di Bellini 1852.
- 9.º Altra fantasia sull' Elena di Tolosa di Petrella con accompagnamento di pianoforte. 1853.
- 10.º Sinfonia a grand orchestra in sol terza minore 1853.
- 11.º Altra id. in fa terza maggiore 1853,
- 12.º L' Addio, aria scritta per la Borghi-Mamo con accompagnamento d'orchestra. Napoli San Carlo 1854.
- Serenata per violoncello con accompagnamento di pianoforte.
- 14.º Un sogno, melodia per violoncello con accompagnamento di pianoforte.
- 15.º L'Andalusa, meledia idem idem.
- 16.º Il Sogno, idem. idem.
- 47.º La Ritrosa, ballata idem idem.
- 18.º Malinconia, romanza idem idem.
- 20.º La Pastorella, melodia idem idem.
- 21.º Ricordo della Maria di Rohan, idem idem.
- 22.º Negritta, melodia spagnuola idem idem.

- 23.º La Visione, melodia idem idem.
- 24.º Divertimento, idem idem.
- 25.º Ricordi storici, sei romanze idem idem.
- 26.º Messa e Credo per quattro voci a grand'orchestra 1850.
- 27.º Magnificat, idem idem.
- 28.º Inno O salutaris hostia, idem idem.
- 29.º Litania per quattro voci con orchestra.
- Seena lirica, duetto per tenore e basso e coro, con orchestra.
- S. Lucia, canzone napolitana variata ed orchestrata per la Borghi-Mamo 1861.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

# PAOLO SERRAO

Naque nel 1830 da Bernardo e Marianna Calabretti in una piecola città delle Calabrie, in provincia di Catanzro chiamata Filadelfia, che vuol dire amor fraterno; il qual nome le fu dato dagli abitanti di Castel Monardo, che la costruirono nel sito detto Finno della Gorna, poiché furono obbligati a fuggire dalla primiera città loro per la distruzione che ne avvenne nell' anno 1783 a cagione di iremuoto. Egli stesso ignora come abbia passato i suoi primi

anni infantili, e come e quando e con chi abbia incominciato a studiare la musica per la quale sentiva irresistibile inclinazione. Ricorda solo di aver sonato al volger del suo ottavo anno nel teatro di Catanzaro un concerto per pianoforte di Steibelt con accompagnamento d'orchestra, in occasione della heneficiata del tenore Bocchi. L'incontro che fece presso il pubblico decise quel Consiglio provinciale a proparlo al Ministro dell'Interno, onde ottenergli dal Re, come eccezione, un posto gratuito nel Collegio di Musica, ove venne ammesso come alunno nell'anno 1839. Sotto la direzione di Francesco Lanza cominciò ad apparare il pianoforte; ma siccome poco voleva applicare o pel suo carattere vulcanico diveniva ogni giorno più infingardo ed indisciplinato, gli venne imposto, come per punizione, di lasciare lo studio del pianoforte e dedicarsi esclusivamente a sonare la tromba-Questa severa disposizione molto lo contrario, ma fu necessità ubhidire. Aggraziato dopo qualche mese, abbandonò lo studio della tromba e riprese quello del pianoforte, accoppiandovi ad un tempo anche quello del partimento od armenia sonata sotto la scorta di Gennaro Parisi. Facendo a poco a noco senno, ed inoltrato negli studii precursori di quelli del contropunto e composizione, fu addetto alla scuola di · Carlo Conti, di cui divenne poi prediletto allievo, ed apprese quanto era necessario per incominciare a comporre. Da prima scrisse una Messa per quattro voci e grande orchestra, che piacque, e dopo molti anni si esegue ancora con successo nelle musiche ove il Collegio è chiamato, il direttore Mercadante, contentissimo di questa prima composizione, presolo a hen volcre, cominciò a rivedere le ulteriori sue composizioni di genere svariato, vocali e strumentali, per camera o chicsastiche, e tra queste ultime meritano particolare menzione un Credo per quattro voci con orchestra, un Dixit Dominus idem, una Salve Regina, un' Antifona, un Te Deum, un Tantum Ergo, e diversi Inni e Litanie, che tutti, quali più, quali meno, chbero non compatimento, ma benevola accoglienza dal pubblico.

Negli avvenimenti politici del 1848, seguendo l'andamento dei tempi, ed all'insaputa dei superiori del Collegio, si arrolò come volontario nella Guardia Nazionale di Napoli del quartiere Stella, e nella fatale e funestà giornata del 15 maggio dello stesso anno, non saprei dire se per ispiccato amor di patria o per seguire la sua naturale irrequietezza, si vide combattere sulle barricate in via Tolcdo, Terminata quella tristissima e dolonte scena, egli non si mostró più, e nascosto o quasi dimenticato resto nel privato domicilio di qualche amico. Trascorsi alquanti mesi da tale mal augurato accaduto, i superiori del Collegio, avendo in pregio il suo talento, lo riammisero di bel nuovo come alunno, ed egli allora fu contentissimo di lasciar la divisa di Guardia Nazionale pel modesto uniforme che gli alunai inusicisti del Collegio nsavano. Scevro quindi delle idee bellicose, riprese più alacremente i suoi studii musicali, e venne più tardi prescelto dal direttore Mercadante per iserivere un opera semiseria pel Real Teatro del Fondo col titolo L'Impostore, la quale a causa de'tristi tempi che in allora correvano non potette essere rappresentata:

Nel 852 lasció il Gollegio, ove figuró con successo nella qualità di alunno primo maestrimo, incegnado si xuno compagni inferiori le prime nozioni del contropunto. Intraprese la sua strilistica exrireri dando lezioni di pianoforte, nel qual ramo-era valentissimo, e sarebbe riuscito uno dei chiartsimi che brillano oggidi, se a questa specialità dell'arte il fosse seclusiramente dedicato.

Nel 1853 scrisse l'opera seria in quattro atti Dionora de Bardi sopra parole di Lorenzo Badiali; ma questa secondra opera neppure pole essere sottoposta all'esperimento del pubblico suffizigio, perché alquanto sespetto al governo pei suoi principii libérali, una era possibile che le suo opere trovassero accesso nel teatri di Napoli.

Dopo tante contrarietà, ginnse a potere serivere nel 1857 pel Teatro del Fondo l'opera semiseria Giamballista Pergolesi con poesia di Federico Quercia, che riscosse l'accoglienza più benevola e lusinghiera.

Venuto in certa fama dopo il successo del Pergolesi, ebbe l'invito di comporte per la festa centenaria di Ortona l'oratorio in due parti Gli Ortonesi in Scio sopra parole di Giovan Vincenzo Pellicciotti, che sortì esito felicissimo, tanto cho meritò la generale approvazione. Da questo tempo non iscrisse più per teatro, e seguitò o dar lezioni di pianoforte, pel quale strumento compose molta musica, e ricercato dalla classe niù eletta della società, si era procacciato un onorevole stato. Ma nel 1865, essendo impresario de' Reali Teatri Giovanni Trisolini, questi gli propose di scrivere a vantaggiosissime condizioni una grande opera per San Carlo, con poesia di Francesco Maria Piave, intitolata La Duchessa di Guisa, che ebbe fortunatissimo incontro e venne rappresentata per quindici volte di seguito : in essa i pezzi più acclamati dall'universale erano una romanza della donne. Ara duello tra questa ed il tenore ove produceva grande effetto un'ispirata e felice cabaletta, 'èd un gran finale molto hencondotto ed claborato, di grandissimo effetto, che clamorosamente veniva tutte le sere applaudito.

Il successo felicissimo di quest' opera gli procurò una riconferna per l'anno sequente came maestro d'obbligo nello
stesso Teatro San Carlo, e serisse sopra libretto dell'egregio
Marchese De Lausieres Il Figliand Proligo, soggetto musicato
da Auber pel gran Teatro dell'Opera in Parigi Tano 4850.
Questa grandiosa partitura in quattro atti, concienziosamente ed accuratamente composta, non ebbe il successo che
il maestro si era prefisso e che totti si aspettavano dopo
l'incontro della Ducheses d'Guisa. Melli pagzi furona applanditi, ed anche claumoreamente; ma nell'assieme l'esito
u modesto e non altro che di semplice stima. Non ultima esuas di questa fredda accogienza fa l'eccentricità di
quel biblico soggetto, peco adatto alle csigenze del teatro
moderno, che vuole non, certo un'azione pasturale, ma un
moderno, che vuole non, certo un'azione pasturale, na

dramma forte, robusto, con passioni violente, non cantató certamente secondo le consuetudini e gli usi dei beati andati tempi, ma secondo le nuove leggi del voluto odierno progresso. Il Figliuol Protigo non ebbe che poche rappresentazioni.

Paolo Serrao sostanae i più difficili concersi con riputati maestri, ed in quello che si tenne per occupare nel Collegio il posto di maestro di armonia sonata, rimasto vacante per la morto del chiaro Gennaro Parisi, i giudici del concorso all'unanimità di voti decisero in faror suo, a preferenza degli altri concorrenti, che farono Battista, Costa, Caputo, Rupp e Viscuso.

Nol 1864 fu chiamato a surrogare il maestro Lillo infermo, nel difficile insegnamento del contropunto e della composizione; e quando il Lillo cessò di vivere nel 1863, chbe il posto di lui senza concorso, per la pruova data nell'effettivo insegnamento.

- Per la morte del compianto cavalier Carlo Conti essendo rimasto vacanto il primo posto di maestro di contropunto e composizione e coadiutore del direttore, il Ministro bandi un solonne concorso, nominando una Commissione esaminatrice composta dei più reputati masorti delle provincie d'Italia, perchè non prevalessero influenze, locali, e questi furono Lauro Rossi, Teodulo Mabellini, L. F. Casamorata, Giuseppe dei Baroni Staffa, che preseduti da Saverio Mercadante, si riunirono in Napoli nell'autunno del 1869. Severo fu l'esame del titoli e delle opere prodette da eisachedur concorrente, ma finora nessuna risoluzione dal Ministro venne emanata anl risultato di un tal concorreso.

Nel 1867 gli venne offerta la direzione del Licco comunale di Bologna dall' immortale Rossini, onore che dovetto declinare per gravi cure di sua famiglia e perchè trovavasi già professore titolare nel Collegio Musicale di Napoli.

Il Consiglio civico di questa eospicua città volle affidargli la direzione della musica del Real Teatro di San Carlo, nella stagione dal 1868 al 1869, compito che deguamente condivise col maestro Cav. Puzone con generale gradimento e soddisfazione.

Nell'estate del 1870 venne invitato a dirigere il Real Teatro del Fondo, o fece rivivere i capilavori dell' immortale Cimarosa Il Matrimonio Segreto o Giannina e Bernardone, ch' ebbero tale successo di fanatismo, che il colte ed intelligente pubblico accorreva tutte le sere ad ammirarli ed applaudirli; lo stesso fece della giocosa opera del Rossini il Conto Cry, situata un vero giojello di eleganza, frescherza e buon gusto. Nell'anno che volgo, riconfermato direttore dello stesso Teatro, con quella solerzia che tanto lo distinque ha fatto finora rappresentare su quelle scene il Don Gioranni del Mozart, e dello stesso autore è presso a concertare l'altra graziosissima opera intilotata Cost fan tutte.

Per la morte di Saverio Mercadante avvenuta nel dicembre di quelle stesso anno 100, nella sua qualità di Maestro di contropunte venne dictro rapporto del Regio Commissario di questo Collegio Cav. De Novellis, nominato dal Ministro per sostituire interinamente il morto direttore, per onorare la memoria del quale scrisse una gran sinfonia Omaggio a Mercadante sopra le più felici melodie preso dalle opere del defunto, ed una gran Messa di Requie nella quale adatto alle sacre lugubri salmodie la musica delle Sette parole o del Miserere alla palestrina del Mercadanto che tutti gli anni si esegue nella chiesa del Collegio. I nezzi vennero distribuiti in soli, duetti, terzetti, quartetti e molti cori. Esecutori di questo servizio funebre sono stati nel giorno 8 luglio del volgente anno, oltre i giovani del Collegio, tutti i professori napolitani e moltissimi dilettanti di ambo i sessi, i quali graziosamente e volonterosi accersero coi pieteso scopo di rendere tutti l'ultimo tributo di ammirazione e stima al nestore della musica Italiana, all'ultimo rappresentante della scuola napolitana; ed è stato solenne spottacolo il sentir cantare per la prima volta le donne nella chiesa di San Pietro a Majella. Desideriamo che un tale muovo e bell'esempio si rinnoti spesso, come unico e solo mezzo per ammirare gli effetti sorprendenti di tante sublimi composizioni chiesastiche, che dopo quel tempio in cini l'eseguivano i muziet, nelle chiese d'Italia non s'intesero più nella loro pompa e splendore. H'risultato di questa numerosa esecuzione, diretta con tanta intelligenza dall' egregio maestro Serrao, fu quale poteva immaginarsi, grandioso, imponente, pieno di belli effetti si vocali che strumentali, e nuovo affatto pel pubblico napolitano stivato nella vastissima chiesa, divenuta piccola per la gran molitudine e intui addobbata a nere con quantità di ceri in hell'ordine distribuiti, con un'immenso orchestra che conteneva circa 400 esecutori e che come piramide si ergesta dal piano ove era situato l'altare sino all'ultimo registro dell'organo sevrastato da una raggigate eroce, il che produceva un nissieme del più gragde e bell'effetto.

Per la venuta in Napoli di S.M. Vittorio Emmanucle II, il quale visi recava per assistere alla distribuzione de premii concessi agli espositori della Mostra Internazionale Marittima, il Servae ebbe incarico dall'impresario Trisulini di scrivere un Inno al Re per la serata di gran gala. L'Inno, eseguito dall'intera massa corale del teatro e dagli artisti principali, riusci gratissimo e fu accolto con unanimi applausi, e S. M. il Re manifestò la sua approvazione al Trisolini, regalandogli una magnifica spilla di brillanti.

. Il Serrao è socio onoraria di molte Accademie musicali, e, nell'età ancor giovine in cui si trova, dà non dubbie speranzo d'ingrandire sempre più il suo nome già abbastanza onorevole nell'arte.

- Composizioni di Paolo Serrao esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
  - Giambattista Pergolesi, melodramma in tre atti. Fondo 4857.
- La Duchessa di Guisa, molodramma in quattro atti. San Carlo 1866.

- La stessa opera ridotta per canto con accompagnamento di pianoforte.
- 4.º Il Figlinol Prodigo , melodramma in quattro atti. San Carlo 1868.
- 5.º Inno al Re Vittorio Emmanuele II, per due cori ed orchestra. Fondo 29 luglio 1871.
- 6.º Messa, per quattro voci in mi bemolle terza maggiore e grande orchestra 1849.
- 7.º Messa di Requie, composta sopra alcuni pezzi delle Sette parole e del Miserero di Mercadante, eseguita nei suoi funerali il giorno 8 luglio 1871.
- 8.º Magnificat, per quattro voci in do terza maggiore e grand orchestra.
- Salve Regina , per voce di tenore in la bemolle terza maggiore e grand'orchestra.
- Tantum ergo, per voce di basso in fa terza minore con orchestra 1849.
- 11.º Altro idem 1850.
- 12.º Altro idem 1850.
- 43.º Altro per voce di contralto in sol terza maggiore con accompagnamento di organo.
- 14.º Pantasia per pianoforte sulla Lucrezia Borgia con accompagnamento d'orchestra 1849.
- 15.º Altra per fagotto idem sulla Schiava Saracena 1849.
- 46.º Altra per pianoforte a quattro mani sulla Virginia di Mercadanie.
- 17.º Sinfonia per grand'orchestra in la terza maggiore 1855.
- 18.º Sinfonia funebre Omaggio a Mercadante ricavata dalle svariate opere del defunto 1871.
- Marcia ed Inno di Casa Savoja, strumentati per grand'orchestra.
- 20.º Melodia improvvisata e scritta pel concorso al posto di maestro ispettore delle scuole esterne 4861.
- 21.º Basso scritto pel concorso al posto di maestro di partimenti 1862.

#### - 1038 -

- 22.º Basso di Paisiello disposto per quattro parti 1864.
- Sinfonia de Vespri Siciliani ridotta per flauto, violino, violoncello e pianoforte.
- 24.º Gran Fantasia per due pianoforti sullo Stabat di Rossini.
- 25.º Altra idem sulla Leonora di Mercadante.
- 26.º Due Fantasie sul Duca di Scilla per pianoforte a quattro mani.
- 27.º Due Fantasie e capriccio sulla Traviata, idem.
- 28.º Due Fantasie sull'opera Piedigrotta, idem.
- 29.º Due Fantasie sopra I Vespri Siciliani, idem.
- 30.º Due Fantasie su Gli Ugonotti, idem.
- 31.º Due Fantasie sul Simon Boccanegra, idem. 32.º Due Fantasie sul Ballo in Maschera, idem.
- 33.º Capriccio sulla Jone, idem.
- 34.º Brindisi e Marcia funcbre, idem, idem.
- Quattro Fantasie sulle opere Favorita, Poliuto, Elnava e Trovatore, idem.
  - 36.º Capriccio sull'Inno di Garibaldi, idem.
- Sei pezzi sulle opere Stabat di Rossini, Barbiere di Siviglia, Profeta, Grociato, Ugonotti e Roberto il diavolo, idem.
- 38.º Sei Divertimenti sulle opere Luisa Miller, Sonnambula, Marta, Faust, Linda ed Africana, idem.
- Tre piccole Fantasic sopra I Lombardi, Lucrezia Borgia c Macbeth, idem.
  - 40,º Tre Fantasie su La Forza del Destino, idem.
- 41.º Tre Melodie, Un Sorriso, Una Lagrima, Un Bucio, per pianoforte solo.
- 42.º Notturno Barcarola per pianoforte solo.
- 43.º Ginevra, melodia, idem.
- 41.º Un Addio improvviso, idem.
- 45.º Due Studii, Il Sospiro, L' Onda, idem.
- 46.º Elegia, idem.
- 47.º Valzer, idem.
  - 48." Quattro Tarantelle, idem.

# **— 1039** —

49.º Otto Mazurke, idem.

50.º Are Maria per voce di soprano con organo o pianoforte. 51.º Album di sei pezzi per canto con accompagnamento di

pianoforte: La Madre del Marinaro, La Villanella, La Piccola Mendica, La Serenata, Il Disinganno, Il Desiderio.

# II. Altre mentovate nelle diverse biografie.

4º Gli Orlanezi in Scia, oratorio in dua parti eseguito sa Ortona nella festa conteraria 1850-aº 2º Umpaotora, opera sumiestia-aº 3º Umonora de Bardi, opera seria 1853-4º 7e Deum in do terra maggiora per quattro vole con orchestra-3º Litania in fa terra maggiora per quattro vole con orchestra--0º Litania in fa terra maggiora per quattro vole con orchestra--0º 1º Den Inni e dev Antiflora per più voic con orchestra--0º 1º Veni l'erretare Spiritus per voce di Umora e coro con orchestra--0º 1º Veni Grenzator Spiritus per voce di Umora e coro con orchestra--0º 1º Veni Spona Christia, Li-10º Credo per quattro voci in do terra maggiora con orchestra--11º Due Fapia per pianoferte--12º Quatter Romensa senza procle, per pianoferte.

# FILIPPO MARCHETTI

In Bolognola, piecolo castello di nobile pertinenza situate nel cuore degli Appennini a 30 chilometri da Camerino, nacque il giorno 26 febbrojo 4831 Filippo Marchetti. Giunto all'età di anni dodici, cominciò quasi per diletto a colivare la musica, ed arrivato a las uo quindicesimo anno, postosi a studiare seriamente col maestro Bindi, si dedicò decisivamente a quell'arte, anche perchè in cuor suo accarezzava l'idea di volerla professare un giorno.

Nel 4850, scorgendo i suoi genitori quanto le sue belle disposizioni pronosticassero un lieto avvenire, determinarono di mandarlo in Napoli per farlo ammettere come alunno a pagamento nel Real Collegio di San Pietro a Majella. Appena entratovi, fin addetto allo studio di partimenti ed romonia sonnia sonnia toni che in quel tempo insegnara Giuseppe Lillo.

Dappoi venne destinato alla scuola di Carlo Conti per istadiare il contropunto e la composizione. Il Marchetti si mostrò sempre discepolo amorevolissimo del Conti per ben unattro anni che fu sotto la sua direzione, e tanto ne serba grata la memoria ancora, che nell' nltima sua venuta in Napoli nel marzo del volgente auno; per mettere in iscena là sua opera il Ruy Blas, da per egni dove applaudita, tenendo con me discorso del suo maestro trapassato, nel prodigargli le lodi dovute per le tante virtù che l'adornavano e pel bisogno che sentiva di frasfondere il suo sapero agli allievi che amava come figli, parlandomi del suo merito artistico, dissemi credere, che come conosceva ed insegnava la disposizione delle voci Carlo Conti, pochi maestri ai nostri giorni la conoscessero e sapessero insegnare ; che egli in questa partita era inappuntabile e si mostrava vero erede del Zingarelli : e soggjungevami che nel solo Haydn avea ritrovato l'eguale disposizione, ovo le voci sono messe nel loro vero registro con tanto sapere, gusto ed eleganza, che osservandole ne resta appagato anche l'occhio, tanto sono persettamente ben distribuite ed architettate. E continuò a dirni, volendo considerarlo come armonista, che di quanta musica avesse potuto leggere e studiare nel breve periodo della carriera, non si era mai imbattuto in un'armonia, anche di quelle che oggidì si dicono novissime, che egli non ricordasse averla imparata alla scuola del Conti, che tutto, anche le più astruse combinazioni armoniche, spiegava ed insegnava con chiarezza e facilità di comunicazione davvero maravigliosa. E per confermare come questi sieno «stati sempre i sentimenti del Marchetti verso il suo maestro, ecco un brano della lettera che scrisse in risnosta a quella che un suo amico, il chiarissimo letterato Ferdinando Santini, gli aveva diretta per dargli notizia della morte del Conti: « La " trista nuova che mi dai della morte di Carlo Conti mi · » ha estremamente addolorato. Oltre alla riconoscenza ed a alla stima come maestro mio e grande artista, io avevo a per lui un enlto come nomo. La lealtà e la generosità del « sno carattere, le rare qualità del sno enore, formavano di » lui un essero eccezionale in questo mondaccio; ed i pochi capaci di comprenderlo ne rimpiangeramo la perdita « lungamente, massime quando avranno bisogno di un consiglio sapiente ed onesto. » Belli elogi che immentamente onorano l'allievo ed il auo dotto maestro.

Nel 1854, il Marchetti abbandonando il Collegio, ritornò in patria, e si dedicò a scrivere l'opera Gentile da Vareno, sopra libretto che preparato gli aveva, suo fratello Raffaele; e terminato che ebbe di musicarlo, non furono ne pochi ne lievi gli ostacoli e le contrarietà che incontrò per farlo rappresentare. Finalmente dopo tanti stenti, sollecitudini e preghiere ottenne che venisse eseguito nel Teatro Nazionale di Torino. Il successo che n'ebbe fu pinttosto felice, e l'impresario di quel·leatro sig. Ronzani volle acquistare la proprietà dello spartito, nel tempo stesso prendendo formale impegno col maestro di far rappresentare nell'anno seguente la nuova opera che stava a scrivere, La Demente, nel Teatro Carignano della stessa città. In fatti fu fedele a tenergli la promessa, e l'opera esegnita perfettamente bene dalla Boccabadati , ottenne intero successo. Ad onor del vero bisogna pur dire che l'opera che in quel tempo giustamente era in voga presso il pubblico Torinesc, era La Traviata di Giuseppe Verdi, la quale quantunque avosse avuto poca fortuna al suo primo apparire nel teatro della Fenice di Venezia; nure rialzatasi in Napoli, ottenne noi da per ogni dove un successo di vero entusiasmo, ed in brevo spazio di tempo divenne l'opera prediletta degl' Italiani. Ecco perchè La Demente del Marchetti, che pure applansi non pochi e ben meritati aveva riscossi, fu dopo quattro sere messa da banda, per cedere il primato alla Traviata (1).

(1) La Traviata è una di quelle opere di Verdi che piacerà sempre, perchè eminentemente melodica, nè la melodia uccide la verità delle presioni che esprime o logie la verità delle tinte locali. A Fu ipprodotta La Demente nell'autonno del 1857 in Roma, e nell'anno appresso in Jesi, ed in ambidue i luoghi chbe felicissimo incontro. Nel carnovale poi del 1858 al 1859 dovevasi dare in Camerino; ma recandosi colà il maestro per metterla in sicena, cadde e si fratturò una gamba, per la qual cosa l'esceuzione venne rimessa a più favorevole stagione.

In quel tempo avera quasi condotto a termine una nuova opera aeria. Il Paria, che ad onta di tant'impegni adoprati, non gli riusci di far rappresentare in Roma, ove erasi momentaneamente stabilito per dare lezioni di canto; ed allora scrisse molta musica per canarca, Album, Stornelli, Duettini, Romanze, Ariette, e svariati altri pezzi che venivano da tutti ricercati, ma, perchè il maestro non era ancora molto conosciuto, incontravano gran difficoltà presso gli editori.

Passò così penosamento tre anni quasi scoraggiato c senza nè anche più pensare al teatro ed a comporre opere per farle rappresentare. A svegliarlo da questo fatale letargo, suo fratello Raffaele, che lo amava qual secondo padre e che ne vedeva l'ingegon attraverso un prisma ch'egli stera onno sapeva vedere, anche per distrarlo da quella monotona vita che menava in Roma, gli consigliò di recarsi in Milano, perché respirando le aure di quella musicale città, piena di movimento artistico, potesse rinascere a novella vita e riprendere la composizione di opere teatrali. Ivi giunto, avvicinò da prima quel caro e valente giovine di tanto felice ingegno, disgraziatamente morto, Marcelliano Marcello, poeta, messtro di cappella, giornalista, in sostanza una felico ermastro di cappella, giornalista, in sostanza una felico

questi pregi insigni poi bisogna aggiungere ancora un altro ch' es grandissimo, el à la purezza, la gestilerza dello sitle, ed un mod di strumentazione, superato forse da Verdi stesso in altre opere sue per forza e sonorià, ma non per delicatera, per moderazione el l'uso degli elementi sonori, o per effetto più gradevole ricavato dall'intera massa orchestrale.

ganizzazione artistica, che pure altra volta avea conoscinto in Torino. Questi restò sorpreso che il Marchetti dopo La Demente non avesse più fatto parlare di sè nel mondo musicale. Allora il Marchetti per mostrargli che non era restato interamente inoperoso, fecegli sentire Il Paria, opera che da più tempo aveva terminata; ma il Marcello con quella franchezza cho tanto lo distingueva, dopo l'udizione dell'intero spartito, gli disse apertamente che quella musica era roba passata e moneta che non correva più; che doveva fare del nuovo, se voleva elevarsi, ed andare avanti; e gli soggiunse che volentieri gli avrebbe apparecchiato un libretto per farlo uscire dalle pastoje del convenzionale e del vecchio. Il soggetto che gli propose su Giulietta e Romeo, che il Marchetti nella sua modestia non avrebbe mai osato musicare. anche per un certo rispetto che credeva dover serbare alla memoria di Bellini, che aveva scritto sullo stesso argomento. Ma il Marcello lo assicurò che l'avrebbe diversamente trattato, attenendosi del tutto alla tragedia dello Shakspeare. Tranquillatosi su ciò il Marchetti, si diede a tutt'uomo a studiare, e cominciò a scrivere la Giulietta, della quale l'editore di Milano Francesco Lucca, a consiglio ed insinuazione del Marcello, acquistò la proprietà, e subito pubblicò l'opera per le stampe, ridotta con accompagnamento di pianoforte, anche prima che la stessa fosse andata in iscena. Nell'autunno del 1865 venne rappresentata in Trieste con buon successo, ma non quanto era necessario per accreditarla, e se ne fecero solo sette rappresentazioni. Ma ci vuole altro per vincere la diffidenza del pubblico e degl'impresarii, in generale poco propensi pei giovani che cominciano la penosa e difficile carriera di compositore. Dopo molte pratiche e non poche contrarietà vinte a forza di buon volere, la Giulietta e Romeo nell'autunno del 1867 venne riprodotta al Teatro Carcano di Milano, e sebbene fosse stata preceduta dalla Giulietta e Romeo di Gounod , che allora rappresentavasi alla Scala, ove ebbe successo modesto e di semplice stima, pure

quella del Marchetti, quantunque non avesse avuto ad interpetri che mediocri artisti, incontrò tanto il pubblico favore, che con più osore e generale approvazione si resse a preferenza dell'altra, che pure era composta dall'autore del Feats, etè a folla che accorreva al Carcano, onde fance il paragone, l'appitaudiva ogni sera di più. Il pubblico e la stampa, che quando si elevano a giudici supremi, specialmente in fatti teatrali, sono per lo più inesorabili, diedero alfora il loro, verdetto: «Che se il maestro Marchetti continuava « a studiare, potera direcine un ottimo-compositore.» Ed ora il mondo musicale unanimamente l'applaude e come tale lo saluta.

Nel 1868 trovandosi in Milano cominciò a musicare il Ruy Blas sopra libretto di Carlo d'Ormeville. Un bel giorno svegliatosi d'un umore piuttosto capriccioso, gli saltò in testa di recarsi a far visita all'impresario del Teatro della Scala, e dopo le solite cerimonie di rito, l'apostrofo dicendogli che, se mal non si apponeva, gli sembrava che il successo niù che felice della Giulietta al Carcano gli concedeva un certo diritto di provarsi sulle grandiose scene della Scala; e che se il signor impresario non avesse trovato di meglio, sarebbe contentissimo di offrirgli pel prossimo Carnovale l'opera che era per iscrivere, il Ruy Blas. Al suo franco dire l'impresario da prima sorrise, e poi risposegli cortesemente mettendo in bella mostra tutte le possibili difficoltà che sogliono venir fuori in casi simili, e terminò dandogli le solite lontane speranze', che il più delle volte vanno in fumo, specialmente quando gl' ingordi speculatori pretendono danaro, in vece di accontentarsi delle produzioni, che solo possono offrir loro i giovani esordienti.

Il Marchetti senza contare punto sulle vane promesse dell'impresario , prese la risoluzione di abbandonare Milano, e si recò a respirare l'aria della campagna, anche per lavorare la sua partitura con più meditazione e calma e mella solitudine della contemplazione. Nel settembre della stesso anno, e quando meno se lo aspettava, lo sorprese una lettera scrittagli da quel tale impresario della Scala, così concepita:

» Pregerole Maestro: Fra le opere nuove da me proposte - alla Commissione dirigente il Real Teatro della Scala, « questa ha scelto il vostro Ruy Blas: se ancora non l'avete - compita, affrettatevi di farlo subito, evi attendo incontanente onde metterci d'accordo aull'occorrente all'occetto e.c.e...

Senza perder tempo il Marchetti si dedicò ad un assiduo lavoro, ed il Ruy Blas venne accuratamente terminato.

La grande opera del Verdi La Forza del Destino, imperava allora sulle scene della Scala e formava l'incantesimo e l'ammiraziono dei Milanesi che accorrevano in folla ad applaudirla. Però quelle buone paste di ambrosiani erano sempre disposti ad incoraggiare i giovani esordienti, come in altri tempi fatto avevano con Mercadante, Bellini, Conti, i due fratelli Ricci, ec. ec. e perciò non isdegnarono di sentire con benevola attenzione l'opera del Marchetti; e siccome la stagione volgeva al suo termine, per mandarla subito in Iscena poco si potè concertarla e fu presentata al pubblico incerta ed Immatura. Ma il pubblico la gindicò degna di approvazione, e con gli applausi reiterati incoraggiò il maestro ed i modesti esecutori, i quali fecero il loro possibile onde renderla gradita. Spiacque soltanto però il non poterla sentire che per due sole sere. Ci voleva dunque una conferma del successo: ci voleva il nuovo battesimo di altro pubblico del pari intelligente ed imparziale per giudicare se l'opera fosse davvero degna di ammirazione. Dopo tanti viavai fu finalmente dimandato dall'impresario del Teatro Pagliano di Firenze lo spartito all'editore Francesco Lucca, che ad onerosissime condizioni ne avea acquistata la proprietà. A Firenze si recò il maestro per concertarla e metterla in iscena. Il successo che n'ebbe fu splendidissimo, unanime, clamoroso, ed il Ruy Blas prese il suo posto d'onore tra le opere del moderno repertorio, specialmente dono i trionfi che ottenne in Torino, Roma,

Reggio di Modens, Padova e Lucca, ed i giornali francesi scrissero: « Le nouveau compositeur, presque inconnu hier « ( monsieur Marchetti), est monté d'un coup au premier « ranc. »

Alla sua volta il Ruy Blas venne rappresentato in Napoli. nel Carnovale del 1871, dopo il Don Carlos di Verdi. Forse la troppa prevenzione nel pubblico ansioso di ascoltare un'opera di un allievo del nostro Collegio, che gran successo aveva ottenuto sempre ovunque erasi rappresentata, o l'incertezza dell'esecuzione affidata ad artisti, che se non potevano dirsi nella vera forza del termine di seconda categoria, neppure erano tutti all'altezza delle scene del nostro teatro massimo, fecero si che l'onera senza essere riprovata, ottenne in principio solo un successo alquanto benevolo; il che non tolse però che in molti pezzi gli applausi fossero anche clamorosi. specialmente allo stupendo duetto dell'atto terzo tra la Regina e Ruy Blas, ch'ebbe anche l'onore del bis con replicate chiamate al proscenio si del maestro come degli esecutori. Ma l'intera opera guadagnò ogni sera più nel favore del pubblico, tanto che alla sua quindicesima rappresentazione si applaudivano indistintamente tutti i pezzi, e con fanatismo poi il mentovato duetto. Per un' improvvisa indisposizione soprayvenuta al direttore dell'orchestra maestro Giovanni Moretti, fu obbligato il Marchetti a dirigere egli stesso la sua opera per le prime cinque rappresentazioni, ed il nostro pubblico gli fu gratissimo di questa sua compiacenza, di che lo rimunerò con applausi sempre crescenti. Caduta l'opera del Sangermano, Regina e Favorita, fu il Ruy Blas che fece gli ultimi onori della stagione teatrale di S. Carlo. Non potendo noi fare disamina di questa bella produzione, ci siamo limitati a tessere semplicemente e schiettamente la storia de'fatti accadoti, che pur ridondano a lode del nostro Marchetti, il quale trovandosi sulla buona via, dà le più salde speranze che in breve potrà annoverarsi fra i compositori che apportano gloria ed onore alla scuola di questo nostro Collegio.

Dopo il gran successo che ottenne in Firenze il Ray Blas, il Marchetti venne Insignito da S. M. il Re Vittorio Emmanuele III dell'ordine equestro della Corona d'Italia, ed attualmente ritirato in Camerino è tutto dedito a scrivere il Castaro Wosa sopra libretto dello attesso d'Ormevijle (1).

(1) Una musica come il Ruy Blas del Marchetti, che a forza di sentirsi e risentirsi ba finalmente ottennto una vogache da parecchi anni non aveva conseguita alcan'altra nuova pariltura, doveva per necessità suscitare del ragionamenti, risvegllare delle quistioni ; slochè in questa circostanza noi abbiamo più che mai udito dei criterii di quella che dices! Scuola innovatrice, e con quella dose di buon senso e di modestia, non diciamo di ossequiosità verso i grandi nostri maestri, che è a lei si propria! E dispiacevole a dirsi; ma il burbanzoso quanto infelice sentenziare di taluni appendicisti a proposito di alcuni fantasmi di musica estera, ha sedotto nna gran parte di giovani menti, le quali aono ora trascinate e guadagnate dalla mania del notomissere e sofisticare in questa divina arte, credondo questa esser la via di riuscire alla creazione, di pervenire al sublime Ignoto. Noi vediamo l parti prodotti da questa scuola, pallidi, smorti, stentati, senza vita, senza colore, senz' affetto, oppnre rigonfil di una pretesa e indigesta dottrina, la quale sa visibile pruova dell'orgoglio, anziché del sapere dei suoi cultori. I cari e facili prodotti del genio musicale italiano sono guardati con sonso di compassione, se non interamente spreazati da questa genia che dice saper tutto ed essere auperiore al passato; lo stesso Verdi non ne riceve omaggi che come autore della Forsa del destino e del Don Carlos! Sino a questi ultimi tempi noi non avremmo creduto che delle teorie così dissolvitrici e demolitrici potessero allignare in Napoli, nella terra del buon senso e più del costante e tradizionale buon gusto in materia di musica, retaggio in cul ha contribnito anche a mantenerci e potentemente il famoso nostro Conservatorio. Ma da poco in qua abbiamo e con dolore dovuto accertarci del contrario. Affidandosl esclusivamente al loro raziocinio, parecchi giovani di adesso (e fra questi, di molto valenti), credono scnotere le vecchie pastoje e la vogllono fare da Innovatori; però sulle orme additate ad essi da quegli appendicisti musicali che abbiamo detto, e modellandosi su'capolavori da quelli proclamati l Di guisa che, dato pure che i loro saggi rinscissero, sarebbero delle imitazioni tutto al più. Quanto varrebbe meglio che senza disertar mai da' luminosi sentieri de'nostri

- Composizioni di Filippo Marchetti esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Romeo e Giulietta, dramma lirico in quattro atti. Trieste autunno 1865.
- Ruy Blas, dramma lirico in quattro atti. Teatro della Scala, carnovale 1868. Napoli, Teatro S. Carlo 1871.
- Detto, ridotto per canto con accompagnamento di pianoforte.
- 4.º Coro di Corsari per due tenori e basso e grand'orchestra 1852.
- 5.º Sinfonia in re terza maggiore per grand'orchestra 1853.
- 6.º Ave Maria, terzetto per soprano, mezzo soprano e contralto con accompagnamento di pianoforte.
- 7.º Ricerdi di Roma, album di sei pezzi per canto in chiava di sol con accompagnamento di pianoforte: L'Ora deltramonto, melodia; Appetto la rispotta, canto popolare; Sei tenerina come la lattuga, idem; E tu credevi eanarella mia, idem; La Primavera, duettino; La Preghiera, quartetto.
- 8.º La Vita, album idem: Perchè si muore, melodia meditazione; Lo Straziafaneiulle, canto popolare; Ritornate presto, idem; Quanto è bella, serenata; Poveretta, ballata; Madre e figlio, delitio.

sommi, the humor riempius il mondo del lors nome e reggiunto l'espressione del sero delle, di què lle tole non morrà mui, si avalessero del proprio critario per proseguire l'opera intercata di quegli 'llin-stri, e facessero servire il lors ingegno musicale alla manifestazione di affetti, di passioni, più conformi a'morti costumi, all'indole colterna della sonici, enun ami però perdere di vita venti venti venti della musica che si chiama fupirazionet Goil conserverobbero la propria indiriedulità, e si manterepressionet Goil conserverobbero la propria indiriedulità, e si manterepressionet di conserverobbero in grandi inmi-nari di questo Collegio non han mui ceusto di essere), ansichè dichiarazii pipagiari della riempia del

- 9.º A Roma, album idem: La Figlia d'Italia, melodia; L'A-rancino, canto popolare; La Gemma d'Amore, canzone; La Gagia, canto popolare; Ei più non torna, romanza; La Partenza, duettino.
- Quattro Canti Popolari con accompagnamento di pianoforte.
- 11.º Raccolta di dodici Canti popolari romaneschi, idem.
- 42.º La Squilla della sera, melodia in chiavo di sol con accompagnamento di pianoferte.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1° Gentile da Varano opera seria. Torino, teatro Nazionale 1856.—
2° La Demente opera semiseria. Torino, teatro Carignano 1857.—
3° Il Paria opera seria in tre atti (non mai rappresentata).

rulled put plies obsolerentimosts

# LUGI VESPOLI

Sotto l'insegnamento di Giacomo Tritto apprese il contropunto e la composizione Evangelista Vespeli e riusel valente compositore di musica chiesastica. Da quasi un mezzo secolo trovasi maestro insegnante nella città di Avellino, acclamato e rispettato da tutti i cultori della musica. Da costui e da Anna Jandalo nacque nel 12 gennajo 1834 il nostro Luigi Vespoli, che fin da' suoi primi anni mostrava non comune disposizione per la musica, ripetendo quasi per istinto tutto quanto sentiva dal padre cantare e sonare sulpianoforte, e da semplice orcechiante con una graziosa vocetta di contralto eseguiva nelle chiese qualche cosetta cho il padre scrivcvagli appositamente per i suoi mezzi, e ne riscoteva universale approvazione. Così passò sino all'anno trediccsimo, quando il padre che ogni di più si convinceva della sua vocazione per la musica, si decise di condurlo in Napoli, e nel gennajo del 1847 venne ammesso come alunno a

pagamento in San Pietro a Majella. Da quest'anno e non prima cominció ad apprendere regolarmente i primi elementi della musica.

Egli nel separarsi dalla madre, che pur lasciò inferma. che amava tanto e della quale tenea con se ritratte le sembianze, provò quel dolore che sanno provare solo coloro che natura doto di animo gentile e di squisito sentire; e quando annena trascorsi sette mesi di lontananza seppe che più non era, la tristezza cominció talmente ad opprimerlo, che col volger degli anni divenne quasi il fondamento del suo cupo e concentrato carattere. Può dirsi che più per distrazione che per trovar conforto volse tutto il suo amore agli studii. Trascorso un anno e mezzo, volendosi esentare dalla mensuale retribuzione che pagava al Collegio, decise di concorrere al benefizio del posto gratuito, ed il consesso degli esaminatori con Mercadante a capo, intravedendo nella sua bellina, facile, spontanea ed intonatissima vocetta di contralto il fondo del suo talento musicale, lo proposero al governo del Collegio come meritevole di ottenerlo, ed il ministro glielo concesse in data del 1849. Credendolo in seguito il direttore degno di potere apprendere non più dal maestrino ma da un maestro, lo destino alla scuola di Gennaro Parisi per lo studio del partimento, ed al valentissimo Michelangelo Russo per dirigerlo nel sonare il pianoforte, pel quale strumento il giovinetto Vesnoli mostrava d'avere, più che una semplice inclinazione, una decisa ardente passione. Egli era l'ammirazione dei suoi compagni, si per lo studiare indefesso, come per i progressi che giornalmente faceva. Mercadante, che seguivalo nell'andamento generale de'suoi studii, per incoraggiarlo a far meglio, ed inoltre per dargli quasi un premio della sua costante applicazione, lo scelse tra quei pochi ai quali dava particolare insegnamento. Sotto si savia scorta cominciò ad apprendere il contropunto prima e poi la composizio-. ne. Era davvero una bella gara tra maestro e discepolo, il primo ad insegnargli severamente l'arte nelle sue singole

parti. e l'altro ad aumentare la ragione delle cognizioni che acquistava la sua venenza di apprendere. Quando fu stabilito che per i saggi musicall del 1856 cinque alunni componensero il melodramma giocaso Il Traviato di Marco d'Arienzo, fu il terzetto finale il pezzo al Vespoli affidato, che riscosse applausi non minori di quelli che al meritarono i suoi collaboratori compagni. Per l'altro saggio del 1856 scrisse un Coro di Marinari per contralti, pieno di spontanee o facili melodic, orchestrato con grazia ed eleganza, che vonne applauditissimo non solo in quella circostanza, ma lo molte altre volte che si riprodusse.

Allorché Paolo Serraro nel 1852 laschè il Callegio, e quindi dovette sceglierai chi gli succedesse nel posto di primo maestrino, surse disputa fra due alunni, cioè il Viceconte di il Menzitieri, che si reputavano di pari merito. Mercadante per contentari entrambi nominò due primi mestrini in luogo di uno, con eguali attribuzioni de eguali obbligazioni, caso nuovo affatto nella storia dei Conservatorii. Terminato poi coll'uscita dal Collegio questo dinalismo della loro gestione, fu il Vespoli che a loro successe ad esercitare una tal cari-ca, che disimpegno con piesa soddisfazione del suo direttore,

Arrivata la sua volta, venne da Mercadante proposto al governo del Collegio, e da questo all'impresario del Real Teatro del Fondo, come meritevolo di serivere l'opera d'obbligo, cle fu il melodramma in tre atti initiolato Le Cantante, con libretto del chiarissimo Marco d'Arienzo, rappresentato nell'autunno del 4858 dalla Fioretti (soprano), dal Prudenza (u-nore), dallo Storti (baritano) e dallo Scalese (basso comico). L'incontro che s'ebbe fu felicissimo, ed il pubblico ad una voce pronosticò nel giovine autoro della Cantante un altro futuro valente compositore di musica del genere giocoso.

l pezzi più favoriti di questa produzione, colmati di spontanen acclamazioni, furono l'aria di sortita della Fioretti nel 1º atto, l'aria di Scalese, il duette tra la Fioretti e Prudenza, il finale del 2º atto, ed il rondò ultimo della Fio-

retti. Diciamo solo per nostro convincimento che i caratteri di questa musica sono una spontaneità di fare, una facilità di pensieri melodici , un clemento comico che domina dal principio alla fine, ed uno strumentale variato, scherzevole. brioso, e qualche volta anche originale. Ouesta per altro non è che una nostra semplice opinione e non un giudizio, che altri è libero di accettare o pur no. Ma invitiamo coloro cho non volessero dividerla, ad onorarci nell'Archivio del Collegio, e sc dopo avere osservato lo spartito della Cantante non saranno del nostro avviso, considerandoli come più chiaroveggenti di noi, rispetteremo le loro opinioni, ma non dimenticheremo mai le impressioni piacevoli ricevute quando abbiamo ascoltato l'esccuzione di detta opera. Ciò posto, non possiamo fare a meno di dire, a nostro modo di vedere, che se il Vespoli avesse percorsa la carriera di scrittore teatrale, indubitatamente sarebbe stato nel genere giocoso il degno successoro dei non mai abbastanza lodati fratelli Ricci, come questi alla loro volta furono dell'inesauribile Donizetti e dell'immenso Rossini. Ma egli, di animo piuttosto timido e tranquillo, scoraggiato dalle immense difficoltà che s'incontrano nella brillante, ma pure spinosa carriera teatralo, ne abbandono il pensiero, e si dedico a preferenza all'insegnamento del pianoforto, essendo valentissimo anche como esecutore.

Morto l'ispettore delle scuole esterne del Collegio Filippo Parisi, egli per concorso ottenne detto posto nel 4861. Morto poi Gennaro Parisi, padre del defunto, il Vespoli, invitato dal direttore Mercadante e dal Governo, lasciò l'ispezione delle scuole esterne e venne scelto a sostituire interinamente il suo maestro trapassato. Dopo altro concorso poi sostenuto el 1866, in unoninato dal Ministro, in vista del rapporto della Commissione osaminatrice, proprietario di quel posto, che ora degnamente occupa con plauso generale e con vantaggio di quegli allievi che sono addetti alla sua scuola. Come compositore pianista, oltre molta musica scritta e pubblicata per le stampe, ha composto accera Dodici Studii per pianoforte,

#### - I053 -

dedicati al suo maestro Saverio Mercadante, adottati nel Collegio, e creduti da' maestri di tali specialità superiori ad ogni elogio.

Dopo ciò non dobbiamo sconvenire che pigro ed infingardo come è per natura, si occupa poco dell'arte sua e solo quanto il bisogno lo richiede. Se mai un giorno lo stimolo della gloria sveglierà il suo amor proprio, il mondo musicale molto potrà sperar di lui giovine ancora, non arrivato mè anche all'otavo lustro di sua età.

- Composizioni di Luigi Vespoli esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- 1.º La Cantante, melodramina in tre atti. Fondo 1858.
- Terzetto finale nell' opera B Traviato di diversi autori. Teatro del Collegio 1855.
- Coro di Marinari per contralti con accompagnamento d'orchestra 1857.
- 4.º Sinfonia a grand' orchestra in re terza maggiore.
- 5.º Altra idem in fa terza maggiore 1864.
   6.º Dodici Studii per pianoforte dedicati a Saverio Mercadante ed adottati nel Collegio.
- Scena comica, Senza lle femmene comme se fa? scritta per l'album del signor Spadetta.
- 8.º Tarantella per pianoforte.
- 9.º Fantasia per pianoforte sopra motivi dell'opera Un Balla in maschera.
- 10.º Altra idem sulla Norma.
- 11.º Mazurka per pianoforte.
- 12.º L' Eleganza, polka idem.
  - 43.º Molta musica ballabile inedita, originale e trascritta per pianoforte.

### ERVESTO VICECONTE

Ernesto Viceconte nacque in Napoli il 2 gennajo del 1836 da Benedetto e Giovanna Barba, onesti ed agiati genitori, che fin dalla tenera età gli prodigarono amorose cure, non risparmiando alcun sacrifizio per curarne l'educazione. All'età di otto anni di nascosto dalla sua famiglia cominciò a studiare la musica da se solo, e si raccomandò ad alcuni suoi parenti onde gli permettessero nelle ore di ricreazione di esercitarsi sul loro pianoforte. Nel periodo di un anno percorse gli esercizii di Kalkbrenner ed i primi fascicoli degli studii di Bertini. Venuti in cognizione i suoi del trasporto che il giovinetto mostrava di avere per la bell'arte, lo provvidero di un pianoforte e lo affidarono alle cure del maestro Lavigna. Sotto la costui direzione fece tanti progressi nel volger di due anni, che il padre decise di farlo ascrivere alle scuole esterno del Collegio di Musica, da dove dopo alquanti mesi, previo esame subito alla presenza di Mercadante eseguendo una fantasia scritta dal maestro Serrao sulla Leonora, venne ammesso nel convitto come alunno a pagamento nel 1848. Onde ottenere poi un posto gratuito fu dal Mercadante consigliato a studiaro il controbasso, e di molta mala voglia si decise a farlo. Nel 26 marzo 1849 diede altro sperimento sonando questo, se non difficile, ingrato strumento, e risultó meritevole di quel posto ambito, da occuparlo però quando che sarebbe rimasto vacante, e ciò avvenne dopo un'anno e mesi nel 23 novembre del 1850. In Collegio ebbe a maestro di Partimenti Giuseppe Lillo, e fu allievo di Carlo Conti pel Contropunto e la Composizione. Nel gennajo del 1854 venne promosso all'ufficio di primo maestrino, come è detto nella biografia del Vespoli, in compagnia del Menzitieri; e

Omerin Gorg

seuza abbandonare nasi il Conti (1), prese parimente lezioni di composizione dal Mercadante: nel qual tempo scrisse un Tantum ergo. un Magnificat, ed una Sinfonia a grando orchestra, che venne eseguita in una delle accademie che annualmente si davano nel teatrino del Collegio.

Nel giugno dello stesso anno essendo stati, come si è detto, prescelti dal Direttore varii alunni per iscrivere l'oneretta giocosa pel Teatrino del Collegio con poesia di Marco d'Arienzo intitolata Il Traviato, al Viceconte fu commesso di musicare l'intero 1º atto, e lo esegul con gusto e ne ottenne meritati applausi, egualmente che gli altri suoi compagni che compivano lo spartito, Conti, Vespoli, Menzitieri e Carelli. Nel luglio che successe fece eseguire per sua devozione ed a spese della sua famiglia nella chiesa di S. Giorgio dei Genovesi una sua Messa a grande orchestra con soli e cori. e v'intervennero i più distinti professori della capitale, ed i valenti artisti cantanti Naudin, Montanaro e Colini, Ebbe" il privilegio che goderono tutti gli alunni del Collegio sinoal 1860, di scrivere un'opera semiseria pel Real Teatro del Fondo intitolata Evelina nella stagione del 1856 al 1857. che riscosse unanimi e clamorosi applausi. Poi scrisse moltissima musica per camera, altra per solo pianoforte, come in fine verrà notato, più due altre Messe per quattro voci a grande orchestra. Abbandonò il Collegio del 1857. Serisse poi pel Teatro San Carlo una grande opera seria intitolata Luisa Strozzi nel 1862. Da semplice storico riferiamo che molti pezzi vennero applauditi, e non mancarono gli elogi e gl'incoraggiamenti che l'imparziale pubblico seppe allora prodigare al Viceconte.

Siamo pur lieti di annunziare che il nostro maestro ha' preso impegno coll'attuale impresario di S. Carlo di comporre un'opera seria intitolata Selvaggia, che dovrà essere rappre-

(1) La stima e l'affetto pel maestro Conti è stata nel Viceconte così costante, che anche dopo uscito dal Gollegio ha continuato al consultario.

sentata nella ventura stagione invernale 4871 a 1872, e nutriamo speranza che dotato di hell'ingegno comi è, non mancherà di presentare ai Napolitani un forbito lavoro, nel quale mostrerà i progressi che ha fatto nell'arte che alacremente coltiva, e saprà emulare i suoi compagni che luminosanente lo precederono nella difficile, ma pare splendida e luminosa carriera teatrale, ricca, se vuolsi, come di triboli, così di gioje e di gloria non peritura.

- Composizioni di Ernesto Viceconte esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Il Traviato, opera semiseria in tre atti di varii autori rappresentata nel Teatro del Collegio. Il solo atto primo è del Viceconte. 1855.
- 2.º Evelina', melodramma in tre atti. Fondo 1856.
- Luisa Strozzi, dramma tragico in tre atti. S. Carlo 1862.
   Tantum ergo per basso in mi bemolle terza maggiore per grand'orchestra 1851.
- 5.º Sinfonia a grand' orchestra in fa terza maggiore 1853.
- Magnificat per due tenori e basso in fa terza maggiore per grand orchestra 1855.
- 7.º Strenna 1864, sei pezzi per canto con accompagnamento di pianoforte, Stornello, Canzonetta, Romanza, altra Romanza, Perchè altro Stornello, La Tradita romanza.
- La Visione, romanza per baritono con accompagnamento di pianoforte.
- 9.º La Cantatrice, ballata, idem.
- 10.º La Melodia, romanza, idem.
- 11.º Album per canto di cinque pezzi idem, Vorrei, Il Menestrello, Lo Scapolo, L'Addio, Fior mendace.
- Altro idem, Le due stelle, La Leggiera, Il Giovanotto mio, La Brunetta, Puntiglio ed Amore.
- Altro di sei pezzi idem, Ricordati di me, Il Saluto, La Visione, L'Innamoruto, Francesca da Rimini, Il Ritorno.

- 14.º Il primo amore, stornello con accompagnamento di pianoforte.
- 15.º La Gelosia, idem, idem.
- La Rosa, polacca per contralto con accompagnamento di pianoforte, scritta per la Penco.
- 17.º Non è mia, romanza per tenore idem, scritta per Mirate.
- 18.º Viva il Re, Inno guerriero. Coro con orchestra.
- 19.º Viva la guerra, Inno. Coro con orchestra.
- 20.º La Veronese, romanza per soprano con accompagnamento di pianoforte:
- 21.º L' Amere, romanza, idem, idem.
- 22.º Presto presto, canzonetta per soprano, idem.
- 23.º La mia terra, romanza per tenore, idem.
- 24.º Melodia nella Cleopatra, idem, idem.
- Cavatina, aria e rondó finale dell' Evelina ridotti con accompagnamento di pianoforte.
- 26.º Variazioni per pianoforte sopra la canzone Lo primmo amore.
- Divertimento per pianoforte a quattro mani su La Bella Elena.
- 28.º Fantasia per arpa sul Ballo in maschera.
- 29.º Tre Valzer per pianoforte.
- 30.º Sette Polke, idem.
- 31.º Tre Lancers, idem.
- 32.º Warsowienne, idem.

## II. Altre menzionate nelle diverse hiografie

1º Funerali e danus, farta (non rappresentiat)—2º Dirit a grand'orcheirt—3º Heno, Credo o Dirit a piccalo recheirt—"Chero,
Credo o Dirit alla palestria. — 5º Tre ore di Merio Desolate a
quartetto. —6º Canatia per San huigi Gonza, a -1º Due Canatie
per la Madonna della Libera. —8º Veni Sponas Christi per voce di
soprano. —9º Due Tantane erpo. —10º Due cori per l'Educandato
di Regina Coell. —11º Varie cannoni sarco. —12º Coro per la Roravanda. —13º Qualtro perzi per tamera con accompagnamento di

quartetto e strumento obbligato eseguiti nella gran sala di Monteeliveto. - 14° Gran coro per l'entrata delle nostre truppo a Roma eseguito nel Teatro al Vico Nilo. - 15º Stornello a grand'orchealra anche per lo stesso oggetto eseguito nella gran Sala di Tarsia dall'Associazione Nazionale Italiana di Mutuo Soccorso di Scienziati. Letterati e Artisti. - 16º Quattro pezzi di canto per camera per l'Album Garibaldi. - 17º Album per camera di sei pezzi. - 18º Tre romanzo per voce di soprano. - 19º Canzoni Napolitano varie. -20º Raccolta di romanze per galleria. - 21º Collezione di 40 pezzi ner camera. - 22° Gran concerto a due pianoforti - 23° Divertimento a quattro mani sulla Parisina. - 24º Altro idem sulla Sonnambula. - 25° Galoppa di concerto per pianoforte. - 26° Trio sul Polisio. - 27º Lancers a grand' orchestra pel Duca di San Marco. - 28° Altro pel matrimonio del Marchese Avati. - 29° Quattro Mazurke di concerto per pianeferte. - 20° Dodici romanze di Mendelshon ridotte per violino e pianoforte .- 31º Sei romanze originali, idem. - 32° Ventiquattro quartetti sopra diverse opere. - 33° Pastorale a quintetto. - 34" Album per ballo. - 35" Galoppa e tarantella. - 36° Trio sopra I Lombardi,

# ERENNIO GAMMIERI

Erennio Gammieri, figlio di Luigi e di Francesca Gravino, nacque in Campobasso il di ti marzo 4826. Non aveva che uove anni, e mostrava già gran trasporto quando udiva parlare di musica, oppure l'ascoltava; ed allora canticchiava da mattina assera como meglio pubetta le melodio che sentiva per le strade e nelle diverse case o chiese del paese. Un giorno fattosi coraggio palesò al padre il suo vivo desiderio d'apprendere la musica, per poi professarla quando potesse divenire maestro. Il padre, uomo di mondo e di buono viscere, che sentiva il dovere di secondare la vocazione del figlio, perché tendeva a fine virtuoso, accondiscese volenterosamente, e gli fece prendere lezione di pianoforte da un sedicente maestro di exppella che pretendeva insegnar musica in Campobasso. Ma

dopo herve periodo di tempo avveratosi il caso che ne sapeva più il discepolo che il maestro, saggiamente decise di condurlo in Napoli, dove nel 22 novembre del 1840 venne ammesso come alunno a pagamento nel Real Collegio di S. Pietro a Majella. Addetto da prima a studiare il soffeggio ed il pianoforte, passò poi alla secolo di canto di Alessandra Busti, stato già allievo del Crescentini. Colla bella disposizione che il giovinetto Gammieri aveva ad apprendere, fece in pochissimi mesi tali progressi, che venne adoperato a cantare in orchestra. Incoraggiato poi dai suoi compagni e più dal suo maestro, deciso di assoggettara i ad un esame di canto, che gli fruttò il henchico del posto gratuito. Indi chbe a maestro Gennaro Parisi, e quindi l'egregio Carlo Conti, col quale compi i suoi studii di contropunto e composizione.

Nel 1859 dimandato se volesse accettare il posto di maestro concertatore al Teatro Imperialo di Pietroburgo, vi acconsenti immatinente, ed abbandono il Goliggio, cambiando questo delcissimo clima ed il bel cielo di Napoli per quello regioni che in quanto a hellezze di natura non offrono nulla di lusimphiero. Colà giunto con valevoli lettere di raccomandazione pei signori dell'alta aristocrazia russa, con facilità venne introdotto nelle primario famiglie, e nella qualità di maestro di canto cominciò a guadagnare ingenti somme e divenne a poco a poco uno de'più ricercati maestri in questa interessante parte dell'arte musicale.

Con tutto ciò non lasciò mai di coltivare o studiare accuratamente la composizione, per la quale sentiva particolare tendenza; e trovandosi in continuo contatto con artisti tedeschi impegnati a sonare e cantare in quel teatro, ebbe facile foccasione di sentire e di studiare la musica classica di quei sommi oltramontani che nel campo dell'arte meritamente occupano distintissimo posto. Dopo qualche anno di aspettativa e di camerali studii decise di servero un' opera, preferi di musicare il Chatterion, soggetto patetico tratto dal dramma di Alfredo de Vigoy tradolto e da ecomodato per

le scepe italiane dagli egregi poeti Emmanuele Bardare e cavalier Pinto. I dialoghi frequenti, ove l'attore ed il coro si raccontano alternando le azioni e gli avvenimenti, sembrano felici, che che se ne possa dire. Essi ci ricordano la fattura della tragedia greca, coi cori e mezzi cori, strofe, antistrofe ed epodi, per mezzo de'quali il popolo ancora prendeva parte. ed era la maggiore, nell'azione, incarpandosi nella persona moltiplice del coro. Noto in Pietroburgo il Gammieri soltanto come attimo maestro di canto, e coi semplici antecedenti di maestro concertatore, intendeva bene le difficoltà di fare accettare una sua composizione a quel Teatro Imperiale. Doveva o ricorrere a protezioni ed appoggi, oppure a poco a poco far conoscere che il suo componimento era degno di essere eseguito. Pensò egli di appigliarsi a questo secondo partito, facendo sentire qualche pezzo dell'opera ad alcuni eminenti artisti. Questi ne rimasero talmente soddisfatti, che ne parlarono a'loro compagni, e risolverono di riunirsi per sentire tutta l'opera, il che si esegul. Il successo fu lusinghiero. unanime, soddisfacente pel Gammieri, e si cominciò ad insistere presso la direzione perchè l'opera fosse mossa sulle scene. Incominciate le pruove, le congratulazioni al giovine compositore venivano continuamente replicate tanto dagli artisti di canto, quanto da'professori dell'orchestra, di modo che tutto presagiva a questa prima opera del giovinetto maestro un brillante successo. L'artista più eminente in quel tempo in Pietroburgo, madama Barbot, la scelse per la sua serata di benefizio con appalto sospeso, ed andò in iscena nel febbrajo del 1867 eseguita dal cavalier Calzolari, che faceva la parte del protagonista, e dai signori Polonini ed Everard, e dalla detta madama Barbot.

Intorno al successo riportiamo testualmente due articoli di giornali in sul proposito.

" Quoi qu'il en soit, chaque fois qu'un fragment poéti" que, d'une peu plus longue haleine, se déroulait, une
" mélodic s'élançait aussitôt, à tire d'aile, et prenait l'es-

sor. La partition de E. Gammieri renérune des choses fort
remarquables; la coupe heurense et de bonne facture, les
phrases aux périodes bien équilibrées, les détails d'orchestration, les ressources et les combinaisons de la voix
avec les différents timbres des instruments, tout semble
familier au (eune mattre.

" Nous avons remarqué, au premier acte, deux beaux

" andante chantés par Chatterton, l'un en si bémol : Ah! a tu che puoi comprendere, l'antre en mi majeur: Una ce-" leste vergine, qui sont pleins d'inspiration et d'originali-« tê. Au deuxième acte, citons le duo d'Elvire et de lord " Henri: M'ama e tua vita sarà cangiata.... auquel nous « trouvons le même cachet qui sort des formules convenues « si fréquentes et si faciles dans la musique italienne. « N'oublions nas un trio d'excellente facon, dans la scène « cinquième du même acte : L'amor di due bell'anime. Ce a trio est suivi d'un allegro, Nell' eccesso della gioja, qui « mérite les meilleurs éloges, et à la suite duquel l'au-« teur a toujours été demandé avec les artistes et applaudi " avec enthousiasme. La ballade de Chatterton en si hemol. « est une heureuse idée pleine de rhythme et de légereté. " Le final du second acte est ferme et d'un beau style. " N'oublions pas de mentionner les choeurs, qui sont en

général d'une facture originale et distinguée: temoin ceuit qui commence le troisème acte et celui du dernier tableau du onzième, rempi de jois effets de basse. Les récitalifs offrent en maints endroits d'excelients détails d'orchestration; le ton général est sévère et pur; le style est châtié de toute espéce de fioritures et de superfluités trop communes.

"devoir, comme un autre Lulli, rechausser de sons de so "musique. La poésie aux prises avec la prose, l'idéal succombant sous le récl, ne se prétaient guère à la rine de l'euchevêtrement des situations : un programme, des scè" nes à effet, et des paroles bien cadencées, voilà ce qu'il " faut au drame lyrique: Words, words, words, comme dit " Shakspeare.

. M. E. Gammieri n'a pas, comme son héros, senti l'ina spiration lui faire défaut, et il a pu achever heureusement " la besogne commencée. Hélas! ce type si étrange de Chat-« terton est bien plus fréquent qu'on ne pense : il est vrai " et de tous les jours. Seulement, à défaut d'idées, le poète " aujourd'hui boira trois tasses de café noir; ce qui est bien . plus triste! Il sera souvent plus malheureux encore: car, . Chatterton, tu étais riche, puisque tu étais aimé! Com-" bien s'empoisonnent sans qu'à leur cri suprême il roule « sur la rampe de leur escalier un beau corps de femme " tuée de leur mort! Égoïste impatient, tu ne songes ni à . Kitty-Bell ni à la postérité. Le succès, le génie, è Chat-" terton / carn'est pas seulement, comme on l'a dit. l' In-" spiration : c'est aussi la Patience! Reconnaissons avec « bonheur la première de ces qualités au nouveau Maestro, a et nous lui souhaitons sincèrement la seconde. »

GEORGE MAX.

### Cournier Russe - Douzième année, N. 10.

- Non potete giammai immaginarvi quanto grato sia al coor mio il darvi nuove dell'esito brillante ottenuto ier sera dall'opera Chatterios del bravo maestro Gammieri; il quale, se ebbe a lottare contro mille difficoltà, dalla parte della direzione, pure fial per trionfare sur tutta la linea. Egli ebbe la gran soddisfazione che i cantanti a norma del lore ingegno e forze, direttore d'orchestra si- gnor Baveri, orchestra intera, rejuseur signor Corrazi e pittore signor Roller misero tante buona viontà, che malgrado una mise en seène non troppo soddisfacente, l'opera ebbe un eccellentissimo successo, da far evocar al protecnio le tante volte il compositore. Si dovette ri-

peters un bellissimo terzetto nel secondo atto tra soprano,
 tenore e baritono.

"La musica del nostro Gammieri è d'un eleganza che

in quanto all'istrumentale, è arrivato ad appagare tutta

" la colonia artistica tedesca di Pietroburgo. Il che fa il

" massimo onore al maestro, soprattutto poi per chi conosce " la poca simpatia che hanno questi signori per la musica

« italiana moderna.

... Sono convinto che ove si darà il suo Chatterton avrà

« spiamati, eleganti sempre, armonie ricercate e distinte, e

« mai trivialità, cosa tanto rara oggi giorno. La sola diffi-« coltà che gli si parerà innanzi sarà quella d'incontrarsi

« con cantanti che sappiano cantare e non urlare.

" Jeri ebbe il suo primo battesimo, e può andarne su-

« perbo, perchè ettenuto da un pubblico intelligento, che,

" toglie che seppe apprezzare il valore musicale dell'opera

" facendo ripetere il terzetto di cui ho parlato più sopra.

" Gammieri, lo ripeto, venne acclamato e chiamato moltis-

sime volte al proscenio, ed chbe la soddisfazione di ri cevere il giusto compenso pel suo faticoso lavoro.

" Auguro all'autore di Chatterton tutte le felicità possi-.
" bili; e spero che l'Italia presto si rallegrerà di possedere

in lui il successore de grandi maestri. Vedremo se il tem-

a po me ne darà ragione. Da parte mia sono felicissimo di

- suggellare la mia carriera artistica in Russia con questo

" spartite, ed auguro ancora al Gammieri d'incontrarsi sem-

- pre con artisti coscienziosi e che amino l'arte per ese-

" guirgli degnamente le sue composizioni (2).

(1) Nei non dividiamo l'opinione dell'autore della lettera, e conserviamo la nostra, cieè che pochi sono i compositori in giornata che scrivono senza eleganza le loro musiche.

(2) Il rinomato tenore cavalier Calzolari, cantante di camera del-

Da quanto si è riferito risulta che il Chatterion è lavore accuratissimo, ove si ammira un gran progresso che il Gammieri ha fatto nella difficile arte di comporre e le fondate speranze che fa concepire del suo brillante avvenire.

Oltre molta musica vocale e strumentale, come qui appresso noteremo, per quanto è a nostra conocenza, compose altresi il Gammieri un'altra grand'opera, L'Assedjo di Firenze, argomento tratto dal romanzo di Guerrazzi sotto lo stesso nome e verseggiato dal cavalier Michelangelo Pinto, che ei auguriamo presto vedrà la luce od in Russia, ove il Gammieri trovasi tuttavia, od in altro gran teatro della Germania (1).

Sarebbe per altro nostro gran desiderio di vedere rappresentare quest'opera, a preferenza, sulle scene di qualche Teatro Italiano, perchè pur troppo fra noi si vedo sempre più progredire il mal vezzo di preferire le cose straniere alle proprie. Dobbiamo rispettare, anzi venerza sino all'adozziono il bello da qualunque parte ci venga, e questo lo abbiamo detto altre volte; ma non perreito tenere in non cale il bello che ra noi stessi sorge. E ciò debbe più particolarmente-dirsi per la mesica, della quale per tanto spazio di tempo maestra I'ltalia, ora che mira di intorno altre azzioni con lei rivaleggiare, dovrebbe maggiormente affrettarsi a produrre e proteggere i giovani ingegni che vede spuntare nel suo seno, e continuare a sostenere la sua rino-

l'Imperatore delle Russie, che si è detto avere eseguita la parte di Chatterion, è l'autore di questa lettera che noi abbiamo ricavata dal Monitore del Circolo Buonamici, anno 2°, N.º 42.

(1) Il celebro concertista nonator di clarinutto e compositore Ernesto Cavallini, nell'ultima sun venuta in "Aspoli (maggio 1871) on allo nono di una sua visita, parkandoni il più vandaggionamente possibile del giovine manette Gammiert, dissonal che prima til inacior la Russia, questi gli itaven fatto sentire la san nuova opera L'Assedio di Firenas, ch' egli giudica superiore susal al Chalterien, cona che facera promositicare che ann più ma speranan, ma potera diri quasi una certetara la risocita del giovine musicista nel gioriso campo della comossizione.

#### \_ 1065 -

manza concatenando nuovi nomi a quelli di Rossini, Bellini, Donizetti, Mercadante, Ricci, Verdi, ed altri, se non di simile valore, che possano almeno a questi avvicinarsi.

- I. Composizioni di Erennio Gammieri esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Salve Regina per voce di tenore con orchestra in si bemolle terza maggiore.

## II. Altre menzionate nelle diverse biografie

4º Chatterion, opera seria in tre atti, Pietroburgo, inverso dol 1867. — 2º La tesa ribeita con accompagnamento di plandorte. — 2º II Sogno, romanza in chiave di rol tiem. — 4º La Povera, romanza idem. — 5º De lei Iodano, romanza idem. — 6º II cide mormora, harcraole con accompagnamento di pianoforte. — 7º Teiritoi, mon cecer ; romanza idem. — 6º Ac Maria per quattre voi in chiave di rol con accompagnamento di pianoforte. — 9º Album vecela in chiave di nol, con accompagnamento di pianoforte. — 9º Album vecela in chiave di nol, con accompagnamento di pianoforte. — 1º Sagolto in queste mara, romanza, di d. — 1¹ Gran. Fantazia brillianta per flatato e pianoforte sopra l'opera Fount del Goundo— 12º Chand da Moironneur per orchestra. — 13º Andente religioso per flatato con accompagnamento di pianoforte. — 14º Molta munica strangitalos, infonio ec. ec.

# CLAUDIO CONTI

È nato Claudio Conti in Capracotta di Abruzzo, nell'anne 1836, da Raffacle Conti o Vittoria Mariola delle più illustri famiglie del Sannio. Dovette vivere i primi anni della giovinezza come li vive ognuno, se non che si mostrò molto amanto dei suoni e della melodia. Se ne avvide il padre, e fanciullo ancora ad undici anni l'incamminò alla volta di Napoli, dove giunso insieme a due suoi fratelli, e quattro cugini,

Padronissimo di scegliersi il cammino della vita, egli scelse quello della musica. Ammesso nelle scuole esterne del Real Collegio di S. Pietro a Majella, guadagnossi in men d'un anne il posto gratuito fra gli alunni interni, fra i quali venne ammesso nel 1848. Primo ad insegnargli i principii dell'armonia sonata fu il Parisi, che sempre lo guidò in tali studii; ma il Mercadante gli avea posto gli occhi sopra, perchè ne aveva compresa l'indole, l'attitudine e l'ingegno svegliato, e nel 1853 volle averlo fra i pochi cui egli stesso insegnava. Sette anni durò il Conti sotto l'insegnamento del Mercadante, finchè poi non uscl di Collegio nel 1860, ed in quei sette anni compl velocemente il corso dei suoi studii, e quel ch'è più, severamente, per modo che oggi è dei pochi a scrivcre con serietà, ad informare le novità non di leggerezza ed insipienza, ma a temperarle con la dottrina, col gusto, col buon senso, e sovrattutto con quel sentimento d'italianità musicale ch'è stata una gran gloria nostra e che ora ci sta fuggendo. Credo che sarebbe a desiderarsi che il Conti si temperasse ancor di più nel volere idealizzar di troppo il sentimento; e così facendo dico che farebbe egualmente bene e forse meglio. Dei sette anni che apprese dal Mercadante, quattro ne spese nell'insegnamento, poiche gli fu commesso l'onorato ufficio di primo maestrino con l'incarico d'insegnare ai più giovani di lui le prime nozioni del contropunto ; la pratica di un tale esercizio lo ha posto per la buona strada ad inseguare anche quando usci di Collegio, e la severità degli studii e del metodo, cosa rara ne musicisti, razionale, oggi han fatto di lui un maestro specialmente adatto all'insegnamento del contropunto e della composizione, e del canto altrest, nella quale ultima disciplina ha fatto studii speciali, per modo che noi non esitiamo a dire che il Conti è fra i pochissimi adatti a far cantare, ed a salvar dall'eccidio gole e polmoni umani.

Scrisse il Conti per suo primo saggio di composizione una metà dell'atto terzo (consistente in un Coro ed una Pre-

ghiera) dell'operetta intitolata il Traviato', composta, come si è precedentemente da noi detto, in compagnia di altri quattro suoi condiscepoli, e che rappresentata nel teatrino del Collegio nel carnovale del 1854, fu largamente applaudita; e poiche tra i ciaque maestrini egli era il più giovine, if pubblico tenendo conto dell' età sua minore, gli prodigò applausi maggiori forso, che non agli altri suoi compagni, i quali furono, come già si sa, il Viceconte, il Menzitieri, il Vespoli ed il Carelli. Per una di quelle mattinate musicali poi che si davano in Collegio scrisse nel 1857 un coro di Corsari per voci di tenori e bassi, che piacque moltissimo. Questo pezzo assai caratteristico venne sempre applaudito da un pubblico intelligente, ed è notevolo per la novità c robustezza della forma; Dopo un tal esordiro seguitò a scrivere il Conti molta musica religiosa ner servizio del Collegio negli anni 1857 e 1858, della quale daremo nota in fine di questa biografia. E non potendo farne disamina, senza troppo dilungarci diremo che la sua musica piaceva ed era generalmente richiesta:

Nel 1859 por l'avvenimento al troho di Francesco II ebbe l'incarico dal direttore Mercadante di scrivere l'Inno di gala a più voci principali, cori ed orchestra, Nell'anno stesso ebbe a comporre una Messa e un Creda per invito della città di Gravina; e accettato l'invito, il Conti vi sl recò e fece eseguire la sua musica in occasione della festa di San Michele, aggiungendovi di nuovo un Inno in onore del santo. Questa musica gli procacció grandi elogi e grandi onori; e la medesima musica fu ripetuta poi nel Collegio di Musica in Napoli con pari successo. Quivi ritornato, vi scrisse un Pange lingua, coro alla palestrina, cantato da tutti gli alunni del Collegio stesso in occasione della festa detta della Scala Santa, che si celebrava con una processione per le vie di Napoli nel giorno del venerdì di Passione. Quell'anno del 1859 fu l'ultimo in che quella festa venne solennizzata in tal modo, nè da quel tempo è stata mai più rinnovata. Scrisse poi molta musica per chiesa, molta vocale per camera pubblicata dall'editore Clausetti.

Per la sua musica La Figlia del Marinaro (1) che non arcva potuto fare eseguire al Teatro del Fondo, ebbe dal Governo non i trecento ducati di compenso che gli sarebbero spettati se la musica fosse stata eseguita in uno dei Reali Teatri, come per lo passato ottenuto avevano i suoi predecessori, ma un modesto incoraggiamento di ducati ottanta, rimanendo a lui però sicceme sua proprietà e la musica e il libretto già pagato al poeta d'Arienzo dall'impresario. Alla fine, dopo molto affannarsi e lottare e pagare anche del suo, e non poco, ottenne che quest'opera venisse rappresentata sul Tcatro Bellini, ove non ostante la mediocre esecuzione, piacque meltissimo e fu ripetuta per melte volte, e in quasi tutte il pubblico volle sentir ripetere la barcarola del secondo atto e la romanza del quarto. Per cinque sere consecutive il maestro fu vivamente applaudito. ed ogni sera fu costretto a mostrarsi per molte e molte volte al proscenio.

Non tralasció mai di scrivere il Conti, sebbene dovesse attendere all'insegnamento, cui si d'ediciato coscienziosamente. Così molta musica per chiesa compose dal 1864 in poi, e nel 1867 e 1668 pubblicò due bellissimi Album di musica per camera, l'uno pet tipi del Ricordi e l'altro per quelli del Cottrau. Nel 1869 chbe commissione dall'impresario del Teatro San Carlo di comporre l'Inno di gala per la nascita del Principe di Napoli, e l'lano fu vivamente applaudito dal pubblico numerosissimo e dai Reali Principi di Piemonte, i quali assisterono di persona allo spettaccolo dato in onore della loro famiglia.

Scrisse ancora il Conti un' Elegia a grande orchestra immediatamente dopo la morte di Meyerbecr in memoria del gran maestro tedesco, di cui non ha mai cessato di studiare

<sup>(1)</sup> Vedi la nota a p. 790.

l capolavori, cereando di trarre ammaestramenti dal buono ed evitando l'esagerato e tutto quello che non risponde all' indole nostra melodica ed espansiva.

La sua passione predominante è lo scrivere musica per camera, che à lodevole per la brevità, per ottima tessitura vocale, per frasegiatura nobile e per eleganar d'accompagnamento. L'ultima sua raccolta initiolata Memorie è decicata al suo mestro Mercadante, e si può diro un piecolo giojello in tal genere di componimenti. Uno de'pezzi di quest' Album Initiolato A se stesso, musicato sulle parole del Looparti, è notevole per la robustezza e diri quasi selvaggia robustezza della forma, la quale incarna un concetto d'intioleranza d'infortunio e d'imprecazione contro l'inginstizia delle umane vicende: quasi l'anima dell'autore associata strettamente a quella del poeta si rivela in quella originale composizione, che-ha avuto l'oore di essere rammentata dall'illustre professore Antonio Tart, in una sua lezione di Extetice data sealla Regia Università degli Studii in Napoli.

Claudio Conti ebbe sompre, fin da che era alumo del Collegio, la gentile idea di depositrar l'autografo di quasi tutte le sue composizioni in questo Archivio musicale, ed è perciò che noi lo possediamo, insieme ad altre non autografe che più specificatemento riporteremo in fine. Ciò facendo egli in mirato a doppio scopo: prima cioè di mostrare il suo costante affetto e la sua riconoscenza pel luogo che lo ha deucato all'arte; ed in secondo, di trovare sempre gelosamente custodite in un pesto dondo non potranno mai andar disperse tutte le musiche che hà fino ad ora composte, e le moltissifica itre che potrà comporre in tutta la sua artistica carriera, che di tutto cuore ggii suguriamo luminosse a lunga.

Nel gennajo del 1871 S. M. il Re d'Italia Vittorio Emmanuele II sulla proposta del ministro della Pubblica Istruzione ggli conferì la croce di Cavaliere nell' ordine equestre della Corona d'Italia.

- I. Composizioni di Claudio Conti esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Coro e Preghiera nell'opera Il Traviato, eseguita nel Teatro del Collegio 1855.
- Tantum ergo per due contralti in do terza minore con orchestra 1857.
- Coro di Corsari per due tenori e basso in sol terza minore 1857.
- Tantum ergo per basso in sol terza maggiore con orchestra 1858.
- 5.º Altro per tenore in fa terza maggiore con orchestra 1858.
- 6.º Altro idem in si bemolle terza maggiore per grand orchestra 1861.
- 7.º Scena e romanza per contralto (dell'Isacco di Metastasio) in do terza minoro con orchestra 1858.
- Messa e Credo a cinquo voci e grand'orchestra in re terza minore, ridotta anche per due tenori e basso 1859.
   Pange lingua in mi bemolle terza inaggiore, coro alla
- palestrina 1859.
- 10.º Inno per tre contralti, due tenori e basso e grand'orchestra in si bemolle terra maggiore, poesia di Marco d'Arienzo, scritto in occasione del matrinonio di Francesco II con la Principessa Maria Sofia di Baviera e riprofotto pel suo avvenimento al Trono delle Due Sicilie 1859.
- 11.º Inno a San Michele per voce di basso con coro in mi bemolle terza maggiore per grand orchestra 1859.
- 12.º L' Amor di Patria, melodia per violoncello in sol terza maggiore con accompagnamento di pianoforte 1861.
- Requiem per voce sola di baritono in do terza minore con organo 1862.
- 14.º La Prece ed il Fiore, romanza per soprano in la bemolle terza minore con accompagnamento di pianoforte 1862.

- Al Sommo Iddio, preghiera per quattro voci în mi bemolle terza maggiore con accompagnamento di armonio e pianoforto 1862.
- 16.º Ducttino per soprano e baritono in sol bemolle terza maggiore con accompagnamento di pianoforte 1862.
- 17.º Litania per due voci di contralto in fa terza maggiore con organo 1864.
- 18.º Canzone religiosa in do terza minore per due voci di contralto da eseguirsi a coro con accompagnamento di organo 1864.
- 19.º Elogio funchre per grand'orchestra in forma di marcia scritto per la morte di Meyerbeer nel 1864.
- 20.º Canzonetta pastorale per la nascita di Gesu Bambino per tenore o soprano in fa terza maggiore con organo 1866.
- Pieta, se irato sei, quintetto a voci sole, due soprani, contralto, tenore e basso, in la bemolle terza maggiore 1866.
- 22.º A Venezia, serenata per voce sola e flauto, idem.
- 23.º Dovunque il guardo giro, melodia in forma di preghiera, per soprano in mi bemolle terza maggiore con accompagnamento di quintetto a corda ed armonio obbligato.
- 24.º Agnus Dei per contralto in fa terza maggiore per grand' orchestra 1871.
- 25.º La Ghirlanda d' Italia. stornello per soprano o tenore con accompagnamento di pianoforte.
- 26.º La nocca de tre colore, canzone napoletana.
- 27.º Inno per la nascita di S. A. R. il Principe di Napoli. San Carlo 1869.

### If. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1° La Figlia del marinaro, opera seria in tre atti. Teatro Bellini, 1866.—2° Pater noster, canone a doppio coro, alla palestrina, scritto pel concorso dell'Istituto musicale di Firenze, e premiato con l'accessit. — Y Albo vocale per camera composto di sei pezzi con accompugamento di pinnoferte, publicato dall'editore Cottra...— A' Altre idem di cinque pezzi con accompagnamente di pianoforte, edito da Ricordi...— O Altre di sei pezzi, edito da Federico Girard...— O Modi da per soprano con accompagnamento di pianoforte su versi di Bante, edita da Lucca...— Pi Barcarbia per voce di tenore con orchestra noll'opera Grittenafe di direrzi autori...— O' Cammon lemo per Kanore con orchestra...— Piaccolia di unicia vocale per camera, edita da Ciansetti...—10° Medodi per arga, cella da Ricordi...—11° Medol originalo per pianoforte hem...—12° Sei piccoli perzi originali per pianoforte, editi da Girard...—15° Tre medode originalo per violonecito e pianoforte sieta...—14° Suoni di Morte, nelodia per voce di soprano e violonecillo con accompagnamento di pianoforte.

richment, especial to produce the state of t

PARTIES AND PERSONS

### SUPPLEMENTO

ALLE BIOGRAFIE

#### DEL REAL COLLEGIO

Quali e quanti dubbii sorgano allora che s'imprende a scrivere una storia contemporanea, soltanto può conoscerlo chi siasi trevato nel caso: e pur credo che rarissime volte siasi trovato caso simile al mio, che scrivo questo Cenno storico. Sino a che si è parlato degli antichi Conservatorii, si camminava senza difficoltà; ma giunto al punto di dover parlare del Real Collegio, oh come il cammino è divenuto scabroso! Entrate jo fin dal novembre 4817 nel detto Collegio di Musica come alunno, e senza mai uscirne, ivi di poi rimasto fin dal maggio del 1826 come Archivista, non debbo trattar dunque semplicemente di contemporanei, ma di compagni di scuola, oppure di persone che durante la loro educazione musicale sono state sempre a me vicino. Il primo dubbio in me sorto riguarda la mia condizione d'autore, se cioè dovendo tessere la storia della Scuola musicale di Napoli, era in obbligo di parlare soltanto di coloro che alla Scuola avean dato lustro maggiore, oppure di quanti allievi avea essa prodotti. Molti sono del primo parcre, e forse io con loro; ma nella condizione in cui ho accennato di trovarmi, sfido a dirmi in qual modo allora mi sarei potuto regolare! Ad un sommo maestro compositore, e non voglio propunziar nomi, si trovava sempre poco discosto altri che senza tanta rinomanza ha pur prodotte molto opere degne di essere ricordate, quindi altri che a quest'ultimo sta vicino, e così di mano in mano vi si presenta una scala, nella quale ad ogni gradino ove pare doversi fermare, si sente il desiderio di salirene un altro. Da ciò la risolazione di gercorrere interamente la Scuola e parlar di tutti gli allievi che scrissero opere teatrali, e lasciare al lettore il giudizio del posto che a ciascano compete nell'arte.

Fatto questo proponimento, mi diedi a ricercare direttamente da ognuno le notizie che potevano riguardarlo; e perchè la pubblicazione dell'opera non fosse di troppo ritardata, per colore ch' ebbero cura di farmi giungere la risposta in tempo, ho collecato la rispettiva biografia al posto che cronologicamente dovera occupare, riserbandomi a porrei in ultimo, come qui in seguito vedesi, le biografie per coloro che, o non hanno creduto conveniente il rispondermi, o l'hanno fatto con troppa lentezza, disponendole sempre nell'ordine cronologico per data di nascita.

Era necessario il porre innanzi queste brevi considerazioni, onde sar chiaramente vedere che circostanze speciali di fatto e non altro hanno così consigliato.

Constant

#### MICOLA FORNASINI

Nacque in Bari nel 17 agosto del 1803. All' età di dodici anni fu ammesso come alunno nel Real Collegio di San Sebastiano, e dopo qualche mese ottenne per concorso il posto gratuito. Ebbe a maestri Furno, Tritto e Zingarelli. Nel 1822 scrisse un'operetta pel teatrino del Collegio intitolata Il Marmo, che piacque, e compose le seguenti musiche chiesastiche, Messa, Vespero, Te Deum, Litania. Congedato dal Collegio nel 1826, venne nominato Capomusica nel 1º reggimento Svizzero. Al termine del suo impegno, venne nel 1829 nominato collo stesso grado e più con l'onorifico titolo di Aintante nel 2º reggimento de'Granatieri della Guardia Reale. In questo stesso anno scrisse pel Teatro Nuovo due opere buffe in due atti: la prima portava il titolo Oh! quante imposture, e l'altra Un Matrimonio per medicina; e per lo stesso teatro scrisse nel 1831 la farsa L'Avvocato in angustie e l'opera in due atti La Vedova scaltra. Nel 1835 ebbe invito dalla Società d'Industrie e Belle arti di prendere la direzione della banda sul nalcoscenico di S. Carlo, e per questo teatre scrisse nel 1839 l'opera seria intitolata Roberto di Costanzo. Nel 1843 venne nominato direttore della banda e fanfarra nol Collegio del Reale Albergo de' Poveri; indi Aiutante alfiere nel reggimento dei Veterani. Con decreto del 1846 venne promosso qual Direttore di tutte le bande e fanfarre del reale esercito, ed in questo medesimo anno ebbe l'incarico di scrivere la musica per tutta la guarnigione di Palermo, come dal Consiglio di amministrazione l'aveva avuto di seriverla per tutte le bande che si trovavano al diqua del Faro. Nel 1885 per l'avventta morte del maestro Camillo Buonomo occupò il suo posto nelle scuole esterne del Collegio di musica come Ispettore degli strumenti di ottone e lecno.

Oltre l'immensa quantità della musica scritta per le bande e fanfarte, ne compose altra svariatissima strumentale:
Sinfonie, Concerti per quasi tutti gli strumenti, Concertone
per dieci strumenti riuniti, una gran Marcia funchre, la
musica pel torneo di Caserta nel 1846, quella per i grandi
balli rappresentati in San Carlo sotto i titoli Caterina Cornaro, Gli Spagnuoli in Africa, Margherita Puuderia, L'Erec
Cinace, ed un' infinità di musiche chiesastiche e per camera. A dir tutto in hreve, egli fu operosissimo scrittore, se
non originale, non prive però di una certa tal quale facilità,
che sarebbe apprezzata di più, se al difetto dell'ispirazione
avesse sostituito il buon gusto e l'eleganza. Amava di fare
piuttosto presto che bene, qua l'eleganza un desperande o fanfarre, sentendosi, producessero un certo effette
balacele.

Dal sue carattere fantastico si vedeva che poco aveva potuto il Fornasini attendere a scrii e severi studii, e chi ha avuto agio di conoscerlo da vicino, ed inteso qual concetto si fosso egli formato dell'arte musicale, si sarà convinto che egli era una di quelle nature nate solo per giungere al mediocre e non passare oltre. Affetto da grave malattia, cessò di vivere il 24 giugoo del 1861, compianto da tutti come valente professore.

### I. Composizioni di Nicola Fornasini esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

 Oh quante imposture, opera buffa in duc atti. Napoli Teatro Nuovo 1829.

#### - 1077 -

- Un Matrimonio per medicina, opera buffa in due atti, idem 1829.
- 3.º L'Avvocato in angustie, farsa idem 1831.
- La Vedova scaltra, opera buffa in due atti, idem 1834.
   Roberto di Costanzo, opera seria in due atti. San Carlo 1839.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie

1\* Il Mermo, operetta befür. Testro del Collegio, Carnovala 1824.—

2\* Messa per qualsto voci con orchestra.—3\* Due birit Dominusi ki dem—4\* Te Deum id. idem.—5\* Litanie id. idem.—6\* Molto sinfonie a grand-orchestra, una delle qual la cegulta nel Testro San Carlo con gran successo. — 7\* Concerti per quasi tutti gli strumenti, con accompagnamento di orchestra.—8\* Concertion per dele strumenti.—9\* Marcia Fusches.—10\* Musica scritta pel gran torno di Caserta 1840.—11\* Caterina Cornaro, gran ballo representato al Real Teatro S. Cerlo.—12\* Cli Spegnuoli in Africa, gran ballo idem.—15\* Sestetto per Istrumenti da, fato, —16\* Molte Marce, Passi doppii, Polick, Walzer, Marche ec. ec.

### FRANCESCO STABILE

Ebbe i natali in Potenza nel 1804 "agiata famiglia, e per inclinazione si decise a studiare la musica. Nel 1818 venne a collocarsi nel Collegio di San Sebastiano come alunno a pagamento; dopo due anni ebbe per concorso il posto gratuito e (a nominato maestrino. Furono suol maestri Giovanni Salini pel solfeggio e Giuseppe Elia pel cembalo. Da Farno e Zingarelli imparò il partimento, il contropnato e la composizione. Terminati i suoi studii, serisse una Mesae ed un Vespero per quattro voci con orchestra, che eseguitisi nella chiesa di S. Marcellino, piacquero. Nel Carnevale del 1826 ebbe incarico dal Ziagarelli di scrivere pel teatrino del

Collegio in San Sebastiano l'operetta giocosa intitolata La Sposo al lotto, che riscosse applausi. Abbandonò il Collegio nel 1828 e si stabilì in Napoli, insegnando il canto ed il pianoforte. Nel 1836 ottenne di scrivere un'opera seria in due atti pel Teatro S. Carlo intitolata Palmira, alla quale il nubblico feco niuttosto buona accoglienza, accorrendo a sentirla non come il parto di un genio creatore, ma come lavoro coscienzioso d'un giovine che aveva bene studiato e con amore appresa l'arte che voleva professare. Dono quel tempo per alcune circostanze di famiglia fu obbligato a rimpatriare, ed avvenuta la morte de'suoi genitori, fu assoluta necessità per lui il prendere le redini di casa sua, sicchè a poco a poco, anche senza volerlo di proposito, lasciò di coltivare la musica con l'ardore di prima, c solo l'esercitava dando lezione in quel Collegio di educazione che allora trovavasi in Potenza, o per semplice compiacenza insegnandola in qualche famiglia di suoi amici. Nel 1856, quando mi scrisse che aveva musicato il libretto di un'opera seria e contava recarsi in Napoli onde farla rappresentare sulle scene di San Carlo, fu allora disgraziatamente che vonne con veemonza sorpreso da quel malore che da più tempo gli minacciava la vita e finì per ispegnerlo. La sua morte feco profonda impressione, e venne compianto da tutto il paese, che lo amava e stimava molto e como artista e come nomo.

La musica di Francesco Stabile, quantunque di buono fattura, non porta l'impronta del genia. Le sue poche composizioni chiesastiche rimaste in Potenza ai suoi eredi, e la sua stessa Pedmira, non sonio bestevoli per dargli distinto posto nell'arte; ma se avesse esercitata la professione in Napoli e fosse più lungamente vissuto, forse avrebbe acquistato maggior rinnomaza.

- I. Composizioni di Francesco Stabile esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- 1.º Lo Sposo al lotto, opera semiseria in due atti. Teatrino del Collegio 1826.
  - 2.º Palmira, opera seria in due atti. San Carlo 1836.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie

1. Meses per quattro voci con orchestra. — 2. Vespero idem — 3. Magnificat idem. — 4. Tantum ergo diversi per due e tre voci con orchestra. — 5. Te Deum per quattro voci con orchestra.

### GIOVANNI MOBETTI

SEST BRADE LEVEL A CONTROL OF THE

Nel volgere dell'anno 1807 nacque in Napoli Giovanni Moretti. All'età di dieci anni venne ammesso nelle scuole esterne del Collegio, ove cominciò a studiare il cembalo con Pietro Casella ed il solfeggio col maestro Birago.

Dopo quattro anti, verso la fine del 1821 o principio del 1822, pravio conorrao, ottema il posto grattuto in Collegio. Ebbe a maestri Giuseppe Elia pel suono, e per i partimenti Giovanni Purno. Con Tritto poi e con Ziugarelli apprese il contropunto e la composizione, e più tardi ricevè anche delle lezioni, dal Raimondi. Studiò con tanto amore queste ultime branche della musica, e ne otteme tali felici risultati, che quantunque ancora alunno gli si pernise di scrivere pel Testro Nuevo una Cantata intitolata La Gioja dei audditi pel ritorno dalla Spagna in Napoli del re Francesco I, ed in questo medesimo anno pel Testro della Fenice l'opera semiseria in due atti Il Premio della Rosa. Il successo che no ottenne gli fruttò di scrivere anche per la Fenice una seconda opera intitolata La Straga, che altrest elabe felice una

incontro. Invitato dappoi dall'impresario del Teatro Nuovo, ivi diede nel 1430 Lo Spirito nell'ampolta, nel 1831 l'opera buffa L'Eredità di Pulcinella, nel 1832 l'opera semiseria La Fidanzata ed il Ciertatano, e nel 1833 I Due Forzati con poesia di Giaranicca.

Siccome le sopraddette opere ottennero il pubblico favore. così i superiori del Collegio lusingati nel loro amor proprio che un giovinetto imberbe ancora, con la divisa del collegiale, riscotesse in ogni anno novelli plausi dal pubblico napoletano, non gli volevano accordare il permesso di uscita. Finalmente, dono tanto reiterate dimande, ottenne nel 1834 di poter lasciare quelle stanze del Collegio, ove con tanto profitto ed onore aveva trascorso i suoi primi anni giovanili. Appena uscito, scrisse nell'anno medesimo, e sempre pel Teatro Nuovo. l'oncra semiseria Ugo d' Edinturo sopra parole di Domenico Gilardoni, poi La Famiglia Indiana con poesia del Checcherini c L'Ossesso immaginario nel 1836. Nel 1838 compose un terzetto ed un duetto che vennero intromessi nell'opera di autori diversi intitolata Un Curioso stratagemma. Nel 1839 scrisse l'opera semiseria in tre atti Il Feudatario di Margate con pecsia di Marco d'Arienzo, che incentrò molto. Dal 1840 sino al 1842 fu direttore della musica nel Real Teatro del Fondo. Nel 1844 scrisse la commedia in due atti L' una per l'altra, e compose un duetto che su intromesso nell'opera di varii autori Le Nozze frastornate. Nel 1846 scrisse l'opera seria in tre atti Adelina, l'opera buffa in due atti Policarpio su parole del d'Arienzo nel 1849, e L'Arrivo del Nipote nel 1850. Da questo anno sino al 1861 fu direttore della musica al Teatro Nuovo. Nel 1854 scrisse l'onera buffa in due atti Il Festino anche del d'Arienzo, l'altra Una Gita a Pompei nel 1856, e l'ultima, che fu pure opera buffa anche in due atti intitolata Le Due Pasquarelle, nel 1857. Nel totale poi possiamo dire che, colle diverse gradazioni, le opere sopraddette piacquero tutte, e precipuamente il Policarpio che fu eseguito quasi per un intero anno teatrale.

Nel 1870 venne scritturato dall'impresario signor Musella per tutto il tempo della sua gestione teatrale, qual altro maestro direttore del Real Teatro San Carlo.

Giovanni Moretti conta ora 64 anni. Oltre ad essere stato piuttosto felice compositore di opere semiscrie e busse e castigato compositore di opere chiesastiche, esercita con lode anche la professione di maestro insegnante il contropunto ed ll canto, ed a preferenza a coloro che vogliono dedicarsi alla carriera teatrale; ed intanto Giovanni Moretti dopo tanta operosità vive una vita mediocre e sempre appoggiandosi a nuovi lavori. Onde un tale stato di cose?... Bastantemente modesto, rinchiuso nella cerchia dei teatri di ordine inferiore in Napoli, contentandosi del poco, cioè di quanto basta a provvedere al presente, senza curarsi dell'indomani, non ha mai procurato di spingersi, di farsi valere, di mostrare tutto il suo ingegno cd il suo merito: e comechè non mai si farà a nulla dimandare, vogliamo sperare che nell'epoca di risorgimento in cui siamo, quantunque non molto favorevole per le belle arti, pure si abbia a cuore che quei maestri di merito che per un mezzo sccolo diedero belle prnove del loro ingegno c percorsero una onorata carriera artistica, trovassero poi nella loro vecchiezza un pane onesto, onde finire i loro giorni, se non nell'agiatezza, non però nel bisogno.

### I. Composizioni di Giovanni Moretti esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- Il Premio della Rosa, opera semiseria in due atti. Teatro Fenice 1829.
- 2.º La Strega, opera semiseria in due atti, idem 1830.
- Lo Spirito nell' ampolla, opera semisoria in due atti.
   Teatro Nuovo 1830.
- 4.º L'Eredità di Pulcinella, opera buffa, idem 1831.

#### - 1082 -

- La Fidanzata ed il Giarlatano, opera semiseria in due atti, idem 1832.
- 6.º Terzetto di Bonifacio, Anacleto e Ambrogio, e duetto di Bonifacio ed Adolfo nell'opera Un Curioso stratagemma di varii autori, idem 1838.
- 7.º Il Feudatario di Margate, opera semiseria in tre atti, idem 1839.
- 8.º L'una per l'altra, commedia in due atti, idem 1844.
- Duetto nell'opera Le Nozze frastornate da un pazzo. Tentro Fenice 1844.
- 10.º Adelina, opera seria in tre atti. Teatro Nuovo 1846.
- 11.º Policarpio, opera buffa in due atti, idem 1849.
- 12.º L'Arrivo del Nipote, commedia in tre atti, idem 4850.
- 43.º L' Ossesso immaginario, opera semiseria in due atti, idem 1853.
- 14.º Il Festino, commedia in tre atti, idem 1854,
- 15.º Una Gita a Pompei, idem idem 1856.
- 16.º Le Due Pasquarelle, idem idem 1857.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie

4º La Gioia dei sudditi, cantata seritat pel felice ritorro del Re Francesco I dale Spagna, ed seeguit no II Carle Nuco I Janu 1829. - 2º I Dua Forsali, opera semiserla, parcie di Giaranica. Napoli, Teatro la Fenici e 1832.—2º Ugo d'Editarro, sopra parcie di Demenico Gilarioni. Teatro Nuco 1834.—2º Ua Famiglia Indiana, allo stosso teatro, con parcie di Checcinerii 1835.—5º Messe di Gloria per due, tre e quattro voci con orchestra, num. doid.—6º Messe finantero en orchestra, au marquitro.—8º Megnificat, id. deen, num. quattro.—8º Megnificat, id. deen, num. quattro.—9º Saire Regina, id. idem, num. cinque.—10º Altra alla palestrina per tenure e bases con corco.—11º Lifania per due, ire e quattro voci con orchestra, num. died. —12º Lesioni, Lemeniatsioni e Responserii pel Mescoddi, Giorodi e Nemeral Santo, con accompagnamento di quartetto a corda. —13º Sinfonio diverse a piccola ed a grando orchestra, num. quindici.

#### PAOLO FARRIZA

Nacque a Spoleto nell' Umbria l' anno 1809, e fin da bambino cominciò a strimpellare sul cembalo qualche motivo accozzato alla buona, come meglio saneva dettarglielo il suo istinto musicale. Da questo fatto s'indussero i suoi genitori a fargli studiare regolarmente la musica e mandarlo in Napoli. Fu ammesso nel Collegio di S. Sebastiano l'anno 1823, e si dedicò allo studio del controbasso, come mezzo onde poter ottenere un posto gratuito. Passando da Spoleto di ritorno dalla Spagna il Re Francesco I, i suoi genitori implorarono pel loro figlio un posto gratuito in quell' istituto musicale ove trovavasi già quale alunno a pagamento. Ciò venne loro accordato in considerazione di quanto esposero nella supplica, cioè che il figlio fosse di utilità al Collegio sonando il controbasso si nei concerti come nelle musiche che eseguivansi dagli alunni nelle chiese di Napoli. Zingarelli che lo guardava di buon occhio, anche perchè a lui raccomandato, gli permise di studiare il partimento, e poi sotto la sua direzione il contropunto e la composizione; ed allorquando ne fu al caso, gli fece comporre della musica chiesastica, che non ricordando quale effetto avesse allora prodotto , non mancava certo di buona fattura perchè scritta sotto la direzione di Zingarelli.

Dopo otto anni di dimora in Collegio, uscitone nel 1831, piuttosto che esercitare l'arte come professore di controbasso, nel che era valentissimo, si decise a preferenza a divenire compositore, come se il far ciò non dovesse essere che un atto della sua semplice volonià, senza neanche aver fatto all'uopo studii severi e coscienziosi, come diceva lo stesso Zingarcili, allorquando intese annunziata una sua opera buffia in due atti, La Vedora di un rivo, pel Teatro Partenopo, ivi rappresentatasi l'anno 1883, che piacque. Nello stesso

anno scrisse pei pel Teatro Nuovo La Festa di Carditiello. che fu trovata piacevole e divertita musichetta: noi l'opera semiseria Il Blondello nel 1834, e l'altra pure semiseria del poeta Marco d' Arienzo Il Conte di Saverna nel 1835. In appresso, e sempro per lo stesso teatro, scrisse le due opere buffe L'Inganno non dura nel 1836, Il Giorno degli equivoci nel 1837. L'opera Il Portator d'acqua, dello stesso d'Arienzo. considerata forse come la migliore sua produzione teatrale. fu composta nel 1840. Invitato dal Municipio di Spoleto sua patria, colà si recò a comporro nel carnovale del 1844 il melodramma Cristina di Svezia , eseguitosi in quel Teatro comunale con gran successo. Quantunque egli scrivesse la musica come cadevagli dalla penna, in omaggio alla verità bisogna pur dire che nell' opera buffa non mancava di una eerta facilità di fare, e nei così detti parlanti mostrava gusto e produceva piacevoli effetti; ma la strumentazione e lo svolgimento armonico non erano i pregi che più lo distinguevano. Le sue melodie, alcune delle quali anche graziose, in quel primo periodo della sua carriera teatrale contribuirono a rendere le sue opere gradite per quella specio di pubblico eccezionale che affolla sempre i piccoli teatri; ma perchè l'arto faceva loro difetto, caddero a poco a poco, e solo di alcune di esse si ricorda il nome.

Praticava il Fabrizi la casa del cav. Felice Santangelo, fratello del Ninistro dell'Interno di quel tempo e sognituccione finate del Reale Albergo de' Poveri. A costui era allora venuta in capo una vaga idea di elevare l'isittuto musicale che nell'Albergo si trovava stabilito, a chia elitezza da renderlo l'emulo del Real Collegio di S. Pietro a Majella. Occorreva prima d'ogni altre cosa un direttore della scuola musicale, ed eccolò bello e trovato nel mestro della famiglia del sopnimendente, e con ministeriale del 15 gennio 4838 fu nominato Paolo Fabrizi. Ma quella malintesa rivalità, fondata sopra faise basi e con lecarsi mezri, non riusci da altro che ad una meschina parolia del vetuto se riusci da con con control del vetuto se con control del produce de

colare Istituto musicale, poggiato sopra fondamenta inerallabili, che sono le gloriose traditioni di tre secoli; ed il modesto musvo Collegio dell'Albergo fu sempre povero nell'arte, come gl' individui che le compongono. Per la qual cosa ravveditasene lo stesso Ministro, diede provvedimenti perchè il Collegio del Reclusorio fosse considerato come un'altra scuola esterna del Collegio di S. Pietro a Majella, sicchè potsesso gli alunni di quello, che vierpo ila sidistingovano per ingegno musicale, venire in questo ammessi, distro esame, a posto gratuito. Per questa savia determinazione si sono visti degli alunni dell' Albergo dei Poveri ammessi in S. Pietro a Majella, progredir tanto nell' arte da occupare ocgi posti distinti.

Uno degli attuali reggitori di questo pio luogo, l'egregio cav. Rocco de Zerbi, che ho l'onore di conoscere personalmente, un giorno si compiacque di manifestarmi alcune sue idce tendenti a migliorare radicalmente l'istituzione musicale di quel luogo, e trovandole giuste e conducenti a buoni risultamenti, lo pregai di attuarle prontamente, il che, secondo io la pensava, sarebbe stato il meglio. Ma contrariato, come immagino che sarà stato, nelle sue buone intenzioni da altri, che forse, tenacissimi negli antichi sistemi, nulla intendono accordare al progresso, sino al giorno che corre nè cambiamento nè miglioramento alcuno è avvenuto in quello che impropriamente chiamasi ancora un altro Collegio di musica, che dispiacevolmente prosegue a camminar nel così detto statu quo, che uccide molte istituzioni di questo nostro bel paese. lo spero che nell'andamento generale delle cose l'elemento giovine presto o tardi prevarrà, cd allora potrà sperarsi qualcosa di meglio per quella istituzione musicale dell'Albergo, si pel progresso dell'arte come per l'avvenire di quei miseri orfanelli, figli della sventura, checolà riuniti trovansi sotto la tutela delle cure cittadine ed affidati alla cristiana carità.

Per la protezione dello stesso Ministro Santangelo ottenne

il Fabrizi di essere nominato Direttore supplente al maestro Tommaso Consalvo nel 1º Educandato do Miracoli, dichiarando (sono le parole del decreto) « che non abbia egli altro « diritto che ad ottenere il posto di maestro di musica nello « stesso stabilimento alla prima vacanza che vi sarà. » Poi venne chiamato a maestro di canto nel 2º Educandato di S. Marcellino. Fu equalmente maestro nelle scuole delle donne al Reclusorio, all'istituto di San Francesco di Sales, all'istituto detto de' Miracolilli, al Conservatorio della Vita, e direttore della musica dell'Istituto artistico (4). Nel 4839 venne nominato sottodirettore al Realo Ospizio di S. Lorenzo in Aversa, e nel 7 febbrajo 1849 ne divenne direttore proprietario. Nel gennajo 1851 fu gratificato della medaglia d'argento dell'ordine di Francesco I, e poi ebbe il diploma di Accademico della Congregazione di S.ª Cecilia residente in' Roma, e nel 3 novembre dello stesso anno venne nominato Socio onorario della Società Borbonica, ramo Belle Arti, in Napoli. Successo a Gennaro Parisi come maestro nella Real Chiesa di S. Chiara ed in quella di S. Maria di Porto Salvo; e veniva sempre adibito come maestro direttore in tutte le grandi solennità che faceva il Municipio di Napoli. Le sue composizioni chiesastiche, come è voce pubblica, sono

(1) Questo stabilimento racchiadova tutti i ladramoli e gli accationelli o ragalondi, cho prima, o incarecetti in Vicaria o girvaspit per la città, non crescovano cio ai visii, al mai fare od al mal cosame. Con sano accorprimento a pesso di aracchinedri i una luogo destro Sant' Agnelio a Capo Napoli o di obbligarli ad apprendere un mesiere qualsuque, acciò di il uscendo potessore torvava un pano per virere. Pa un ottimo provvedimento, che noi como tutti dobbiamo spipularire; ma perche chisamare quel pio luogo, che cinestra fione la parte più ciotta dei birhoncelli, perchè chisamare quel pio luogo, che cinestra fione la parte più ciotta dei birhoncelli, perchè chisamare quel pio luogo, che cinestra fione i castumi o per dare alla società artista privilegiati... Ecco le incapilicati i anonali di quel tempo, Questa lodevola cittationo cisio tattavia, e trovasi ora nel gli convento detto delle Cappuccinelle sotte il movello titulo di Regia esem di cuttofilo.

di un numero infinito e di svariato genere; e quantunque non discendenti nè anche in linea collaterale da quelle del Palestrina o di Benedetto Marcello, pure s'imponevano non solo in tutte le Chiese di Napoli, ma benanche nei paesi circonvicini,

Oh! il ministro Santangelo!! Era pur hello esserne protetto, chè si diventava grandi como; na sventuratamente non si passara alla posterità. E cod è addivenuto di Paole Fabrizi, che chiamato in quel tempo in tutti i luoghi o per occupare utti i posti, in oggi non si ode più a nominare, e di lui sopravvive solo il titolo di essere stato allievo nel Collegio di San Pietro a Majella, e come tale han potuto trovare posto nel nostro Archivio quelle sue opere che si trovano qui sotto notate.

Nel 1868 fu dimesso da direttore della musica dell'Albergo dei Poveri e dalle cento altre cariche che occupava, e cessò di vivere nel giorno 3 marzo 1869.

- Composizioni di Paolo Fabrizi esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- La Vedova di un vivo, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Partenope 1833.
- 2.º La Festa di Carditiello, opera buffa idem. Teatro Nuovo 1833.
- 3.º Blondello, opera semiseria, idem idem 1834.
- 4.º Il Conte di Saverna, opera semiseria, idem idem 1835.
- 5.º L'Inganno non dura, opera buffa, idem idem 1836.
- 6.º Il Giorno degli equivoci, opera buffa, idem idem 1837.
- 7.º Il Portator d'acqua, opera buffa, idem idem 1840.
  - II. Altre mensionate nelle diverse biografie.
- 1º Messe per tre e qualtro voci per grande e piccola orchestra, num. dieci.—2º Idem alla palestrina, num. otto.—3º Idem di requie,

num, due .- 4" Le quattro benedizioni al tumolo per più veci e grande orchestra .- 5º Servizio completo per monacazione .- 6º Quattro Credo per più voci con orchestra, ed altro con piccola orchestra.--7º Ecce sacerdos magnus col Tantum ergo. - 8º Kyrie, Gloria e Cum sancto ec. a pastorale. - 9º Laudate pueri Domino, mottetto per tenore e basso con orchestra .- 10º Altro per solo basso idem-11° Responsorio per la SS. Vergine del Buon Consiglio .- 12º Inno per l'Immacolata Concezione .-- 13º Altro per S. Filomena .-- 14º Altro per La Beata Francesca .- 15° Altro per S. Vincenzo .- 16° Dixit Dominus per tro e quattro voci, coro ed orchestra, num. dieci. - 17º Aitro alla palestrina id -18° Salve Regina per tenore e basso con orchestra .- 19" Altra per voce di baritono id .- 20" Cinque Tantum ergo id. idem. - 21° Pange lingua e Tantum ergo per tre voci con orchestra. - 22° Tota pulchra per più voci con orchestra. - 23° Ave Maria per basso con orchestra, - 24° L'Ora della desolazione per tre voci con orchestra .- 25° Miserere per tre voci con accompagnamento di quartetto a corde. - 26° Stabat Mater per due voci id .-27" Le tre Ore di aponia di N. S. G. C. per tre voci con più struments .- 28° Te Deum per più voci con orchestra .- 29° Molte sinfonie per grande e piccola orchestra. - 30° Nel settembre del 1850 scrisse per la festa della Vergine del Ponte che si celebra in Lanciano l'eratorio Abigail, che ebbe successo.

## RAFFAELE GIANNETTI

Figlio di Girolamo, nacquo a Spoleto 11 tó aprile 1817. Prassó i prmi anni a studiare la lingua italiana e la latina; e trovandosi dalla natura fornito di una piacevole ed armoniosa vocetta di soprano, veniva sempre chiamato a cantare nulle senole do'così detti Ignorantelli, del pari che in quelle dei Gesuiti. Sentendosi vocazione per la musica, incominciò a studiarla col maestro che meglio in allora offriva il paese, Pietro Annici Boccetti, che per lui espressamente componeva piccoli solfeggetti adatti ai suoi limitati mezzi vocali. Avvicinandosi all'età in cui operasi il cambiamento della voce, il maestro gli consigliò di non cantar più el aspettare che la natura operasse l'intera sua rivoluzione. I rettori delle scuole sopraddette si opposero, tenendo per fermo che dovesse cantare sempre, onde rendere più accette al pubblico le loro musiche. Il Giannetti ostinatosi a non volerlo fare. anche per secondare le istruzioni ricevate dal suo maestro, venne da quelli severamente punito; ma poiche non fu possibile rimuoverlo dal suo proponimento, fu finalmente lasciato in piena libertà. Collo stesso Boccetti cominciò a studiare il pianoforte ed i primi ordini dei partimenti, e si esercitava anche a sonare l'organo, nel quale studio quando fu bene avanti, ad insinuazione del maestro recavasi nella Cattedrale ad accompagnare Messe e Vesperi. Invitato nelle più cospicue società di Spoleto a cantare e sonare, riscoteva da per tutto unanimi e meritati applausi, e quei buoni signori suoi compratrioti, che si grande interesse prendevano del suo avvenire, a forza di preghiere e persuasioni indussero il padre ad allogarlo in qualche istituto musicale, ed a preferenza scelsero quello di Napoli. Entratovi nel 1837, ricominciò i snoi studii di pianoforte col maestro Francesco Lanza e di partimenti con Francesco Ruggi, Di poi col Donizetti intraprese a studiare il contropunto, e quando questi allontanavasi da Napoli per far rappresentare in altre città le sue uuove opere, egli col Ruggi esercitavasi nella composizione e con Gennaro Parisi nello studio dell'armonia sonata. Compose sotto la direzione del Donizetti un Tantum ergo per tre voci di tenori e basso in si bemolle terza maggiore, una Messa per quattro voci con orchestra, ed una Sinfonia che mandò in dono al Municipio del suo paese, il quale per incoraggiarlo a progredire negli studii, ove erasi tanto inoltrato, assunse l'obbligo di mantenerlo in Collegio.

Dopo qualche tempo, avendo sviluppato una bella voce di tenore, fu destinato alla scenula della Spalletti onde studiare i primi preliminari del canto ed il solfeggio. Morto costuf, Cimarosa e Busti farono i suoi maestri di canto, nel quale poi si perfeziono sotto la direzione di Girolamo Crescentini. Prestandò i suoi servizii, si qual cantanto nello pubbliche accademio che dava il Collegio, come nelle musiche che si eseguivano nelle diverse Chiese di Napoli, n'ebbe per premio il posto gratuito. Egli serisse per la sua voce una Selve Regina in si bemolle terza maggiore con accompagnamento di orchestra, che riusel di bell'effetto ed è rimasta nel repertorio delle musiche che il Collegio esegue. Ebbe in appresso lezioni anche da Mercadante, ed allora compose altra Messa e Disti per quattro voci con orchestra.

Net 4844 abbandoné il Collegio, ed in breve ebbe grido in Napoli di buon maestro di canto; anche Mercadanto se ne avavlera sempre nelle accadenio che dava in sua casa. Clò però non gl'impediva di continuare i suoi studii di composizione, e nel 4850 scrisse pel Teatro Nuvoo la sua prima opera semiseria intitolata Gilletta con libretto di Vincenzo Perrino, nel 4852 l'opera semiseria La Figlia del Piloto con libretto del d'Arienzo, nel 4855 La Colomba di Barcellona con libretto del d'Arienzo, nel 4855 La Colomba di Barcellona con libretto del d'Arienzo ped 1855 La Colomba di Barcellona con libretto di Marco d'Arienzo e di Raffaele d'Ambra, opere tutte rappresentate con successo al Teatro Nuvoo. Per la festa annuale di S. Giacomo della Marca, scrisse una gran Messa con Diziti per quattro voci, tenori e bassi, con orchestra.

Diligente do operoso compositore, egil ha scritto altres mio-

ta altra musica chiesastica, ed ha anche pubblicato per le stampe non pochi componimenti per camera. Conosciamo di più che egli tiene in serbo due opere teatrali, per la cui rappresentazione attende una propizia occasione.

### I. Composizioni di Raffaele Giannetti esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- Gilletta, opera semiseria in duo atti. Napoli Teatro Nuovo 1852.
- 2.º La Figlia del Pilota, idem idem 1852.
- La Colomba di Barcellona, melodramma in tre atti. Teatro Nuovo 1855.

#### - 1091 -

- Sinfonia a grand'orchestra in si bemolle terza maggiore 4839.
- 5.º Salve Regina per voce di tenore, idem 1839.

#### Il. Altre menzionate nelle diverse biografie

1º Gran Messa per quattro voci, tenori e bassi, in mi bemolle terza maggiore, eseguita nella Chiesa di S. Maria la Nuova 1866 .- 2º Altra per quattro voci, soprano, contralto, tenore e basso, in re terza maggiore con orchestra. - 3º Altra per tro voci, tenori e basso, in do terza minore con orchestra,-4º Altra per quattro voci, tenori e basso, in la bemolle terza maggiore con piccola orchestra. - 5º Vespero per tre voci, tenori e basso, in sol terza maggioro con orchestra .- 6° Stabat Mater per quattro voci, soprano, contralto, tenore e basso , con accompagnamento di nn flauto , due clarinetti e quartetto di corde.-7º Tantum ergo per voco di tenore con orchestra. 8º Altro per tro voci, due tenori e basso, con orchestra. - 9º Altri quattro per diverse voci con accompagnamento di quartetto a corde. 10° Sinfonia a grande orchestra in si bemolle terra maggiore. -11° Altra in mi bemolle terza maggiore. - 12° Due Album vocali. uno composto di due romanze e di un duettino, e l'altro intitolato I miei pensieri composto di quattro romanze, di un duettino e di un terzettino. - 13º La Demente, scena romantica per voce di soprano con accompagnamento di pianoforte, dedicata alla Penco .- +4º Tema originale con variazioni per voce di mezzo soprano, con accompagnamento di pianoforte, dedicato alla Borghi Mamo.

### ACHILLE PISTILLI

Nacque in Montagano, provincia di Campobasso, nel lugilo del 1820. Apprese con facilità i principii della musica, e vi mostrò tauta propensione, che i suoi parenti si decisere ad inviarlo in Napoli nel Collegio di San Pietro a Majella, il che avvenno nel 1828. Ben diretto nello studio del pianoforte da Prancesco Lanza, fece in haveve rapidi progressi ed ottenne per concorso il posto gratuito. Con Francesco Ruggi intraprese e compl gli studii dei partimenti e del contrapunto, e con Donizetti si perfeziono nella compositione. Zingarelli non gli negava i suol consigli, per quanto gliclo permettessero le infermità che molto lo molestavano in quell'ultimo periodo della tua vita. Nel 1837 serisse la sua prima Messa per quattro voci con orchestra, poi un Vespero, un Tanhum ergo, un Laudade Dominima per voce di tenare con coro ed orchestra, ed un Magnifical. Venuto Mercadante a direttore del Collegio, non maneò il Pistilli di profittare delle lezioni e dei consigli che piacessi dargli, e sotto la sua direzione serisse pel Teatrino del Collegio l'operetta II Finio Frudatario che riscosse mertalla mobiasa).

Uscito dal Callegio nel 1843, dopo tre anni compose pel Real Teatro del Fondo l'opera in due atti Redolf de Briemza nel 1846 che piacque. Da questo tempo dedicatosì a dar lezione ed a scrivere musica per pianoforte, si esiliò da sò atesso dal teatro. Dopo dicci anni nel 1855 esrisse anora pel Fondo l'opera semiseria Matilde d'Osten, che pure ebbe buona secoglienza dal pubblico, il quale amava il Pistilli, che incontrava in tutte le società di Napoli, perchè tanto come pianista che come compositore di musica per questo strumento, era molto in voga. Nominato maestro di canto ed accompagnamento a pianoforte nel 4º Educandato sito ai Miracoli, compose nel 1863 un dramma in musica intitolato Le Gondeliera di Venezia, che fu eseguito da quelle amabili fancialle com molto plasuso.

Le sue composizioni per jianoforte, se più accurateza vi avesse posto nel comporte, sarebbero state di molto pregio; e quantunque non fossero percepine affatto le sue idee, non mancavano di una certa spontaneità, tanto che producevano bello effetto. Se la mancanza di severi studii ed il hisogno di mantenere la sua numerosa famiglia non l'avessero obbligato a dare lezioni da mattina a sera, forse sarebbo divenulo eccellente compositore pinnista.

Aveva egli un figlio di 13 anni, che molto di se pro-

mettera, poiché in alcune famigliari riunioni si vedera già accompagnaro regolarmento a pianoforto pezzi di musica a lui non noti, purchò gli si concedesso di darvi una ecorsa. Il padre a buen dritto n' cra superbo, e sempro ripoteva che andando egià riunitarra si nella mili arra potenti di mottrarsi negli anni, avrebbe potato il ligitio sostituirlo, onde sostenero la sua non piccola famiglia. Sventura volte che questo giovinetto colpite da rapido e forco morbo venisse a morte. La ragione del Pistilli cominciò allora si diffenarsi, a peco a poco divenne maniaco, e finì i suoi tristissimi giorni eni manicanio di Aversa nel 29 gennajo 4860.

Ottre le opere sopra accennate e la gran quantità di muaica per pianoforte, serisse la musica chiesastica che qui riportiamo, la qualo sebbene non fosse tutta conforme allo liturgie della chiesa, perchè molto sentiva del teatro, era però ricercata e spesso ripetata.

#### I. Composizioni di Achille Pistilli esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- Il Finto Feudatario, opera semiseria in duo atti. Teatrino del Collegio di Musica, 4840.
- Rodolfo da Brienza, opera seria in tre atti. Teatro del Fondo 1846.
- 3.º Matilde d'Ostan, dramma in tre atti, idem 1856.
- Messa per due tenori e due bassi, per grand orchestra in do terza minoro, Collegio 1837.
  - Dixit per due teneri e due bassi, idem in do terza maggiore.
  - G.º Laudate Dominum per due tenòri e duo bassi, idem in re terza maggiore.
  - Magnificat per due tenori e due bassi, idem in re terza maggiore.
- Tantum ergo per soprano con coro, idem in la terza minore.
  - 9.º Altro per quattre voci idem in fa terza minore.

#### - 1094 -

- 10.º Ave Maria per mezzo soprano o baritono, con accompagnamento di violini, violo, violencelli, bassi ed organe e pianeforte.
- 11.º Pater Noster ad una o più voci in chiave di sol, con accompagnamento di pianoforte od organo.
- 12.º Omaggio a Maria SS. Immacolata . Inno a gran coro all'unisono con accompagnamento di pianoforte.
- 13.º La Pietà, album di etto pezzi per canto, con accompagnamento di pianoforte: La Zingara, La Piccola Mendica, La Gioja, La Jeune Novice, La Rosa, La Canzone del Marinaro, Mezza Notte, La mia preghiera.
- 14.º La Ghirlanda di Fiori, album per canto di sei pezzi, con accompagnamento di pianoforte: L'Inno popolare, La Tarantella, Il Valzer cantabile, Il Tradito, La Bénediction d'un Père, Il Brindisi.
- 45.º Cavatina del tenore, cavatina del basso, aria del soprano e rondo finalo dell'opera Rodolfo da Brienza, con accompagnamento di pianoforte.
- 46.º Inno a Vittorio Emmanuele, gran coro per due soprani, tenori e basso, idem.
- 17.º A Vittorio Emmanuele e Garibaldi, gran coro all'unisono idem.
- 18.º Garibaldi, grido di guerra, coro all'unisono, idem.
- 19.º Dio salvi Italia, Dio salvi il Re, Inno e Marcia d'ordinanza della Guardia Nazionale, idem.
- 20.º La Tradita, romanza per soprano, idem.
- 24.º La Rimembranza, melodia per mezzo soprano, idem.
- 22.º Estasi, stornello, idem.
- 23.º Non desiar di più, fantasia per soprano, idem.
- 24.º Alla Laguna, terzettino per soprano, tenore e basso, idem. 25.º Il Corno, frottola per baritono, idem.
- 26.º La Bergère, romanza, idem.
- 27.º Capriccio sopra le melodie della Virginta di Mercadante.
- 28.º Altro sopra le melodie del Lorenzino de Medici di Pacini.

#### - 1095 -

- 29.º Altro su La Vestale di Mercadante
- 30.º Altro sopra l'opera La Forza del Destino di Verdi.
- 31.º Altro sopra Gli Orazii e Curiazii di Mercadante.
- 32.º Altro sopra I Vespri Siciliani di Verdi. -
- 33.º Altro brillante sul Rigoletto di Verdi.
- 34.º Altro militare sopra gl'inni doll'esercito Napoletane.
  - 35.º Altro sulla Traviata di Verdi.
  - 36.º Altro sul Reggente di Mercadante.
  - 37.º Gran fantasia su I Vespri Siciliani di Verdi.
- 38.º Altra sopra il Simon Boccanegra di Verdi.
- 39.º Altra sulla Violetta di Mercadante.
- 40.º Altra sulla Merope di Pacini.
- 41.º Altra sul Giuramento di Mercadante.
- 42.º Altra caratteristica su La Pazza del 1848.
- Quattro fantasie per pianoforto a due mani. 1. Sul Roberto il Diavolo. 2. Sul Profeta. 3. Su Gli Ugonotti.
   4. Su La Stella del Nord. Dodicate a Meyerbeer.
- 44.º Bizzarria sul Trovatore di Verdi.
- 45.º Notturno sopra l'Elena di Tolosa di Petrella.
- 46.º Ricordo sopra l'opera Jone del Petrella.
- 47.º Altro su l'opera li Balla in Maschera di Verdi,
  48.º Stravaganza sulla canzone Napolitana Chello che su me
  dice.
- 49.º Scherzo sulla Morosina di Petrella.
- 50.º Le Primizie del Pianista, prima serie di 56 sonatino elementari sopra opere diverso.
  - 51.º La Croce di Savoia, omaggio musicale per l'anniversario dell'entrata in Napoli del Re d'Italia, diviso in quattro pezzi.
  - 52.º Capricci, fantasie e divertimenti per pianoforte a quattro mani sopra opere diverse, num. 23.
  - 53.º Divertimento sul Reggente di Mercadante per pianoforto
    a sei mani.
  - 54.º Grand album ballabile di 24 pezzi trascritti brillantomente per flauto solo.

55.º Sette Valzer per pianoforte: Il Brillante, L'Arleechino, Il Fantastico, Il Corno, Il Pulcinella . Il Folletto Val zer caratteristico.

56.º Tre Quadriglle.

57.º Nove Polke.

58.º Scherzi, notturni, capricci, fantasie e divertimenti sopra opere diverse num. 61.

# II. Altre menzionate nelle diverse hiografie

1º La Gondoliera, dramma rappresentato nell' Educandato del Miracoli 1865. - 2º Messa per qualtro voci o grande orchestra scritta per la Chiesa di San Lorenzo Maggiore. - 3º Altra idem scritta per la Chiesa del Gesù .-- 4º Altra idem scrilla per la Chiesa di S. Francesco di Paola.-5º Inno in omaggio a Ferdinando II eseguito da una massa di dilettanti di ambo I sessi avanti la reggia.-6º Inno in omaggio al Pontefico Pio IX. - 7º Miserere per quattro voci con accompagnamento di quartotto a corde .-- 8º Te Deum per quattro voci con coro ed orchestra dedicato all'Imperatore del Brasile .- 9º Pater Noster per voco di baritono con cori ed orchestra .- 10° Veni Creator Spiritus per voce di tonore idem .- 11º Ave Maria per quattro voci con orchestra,- 12º Quattro Tantum ergo ad una, duo o tro voci con orchestra. - 13° Tuba mirum per voce di barilono con orchestra. - 14° Salve Regina per voce di baritono con coro di ragazzi ed orchestra.

# PAOLO SAVOJA

Nella Magna Grecia e propriamente nell'antica Locri, amena città sul Jonio situata sopra una cima della catena degli Appennini, che ora chiamasi Gerace, nacque il di 17 agosto 1820 Paolo Savoja, figlio ad Emmanuele o Maria Autonia Manfroce, sorella a quel Nicola Antonio Manfroce del qualo con tanto elogio abbiamo già parlato. Il padre di costui, Domenico, aveva cura d'istillaro a'suoi figli Nicola, Natale, Francesco ed alla Maria Antonia la stessa passione per la musica che dominava in lui, valentissimo musicista, celebre senator della così chiamata allora tromba lunga. La figlia noi alla sua volta prodigò lo stesso insegnamento al nostro Paolo Savoja, con la certezza che il gonio della musica fosse quasi ereditario in casa Manfroce, e tanto da poterlo tramandare di padre in figlio, di generazione in generazione, ancho nella linca collateralo: ed è perciò che vollero i genitori del piccolo Paolo spingerlo e dedicarlo a coltivar quest'arte bella a preferenza, piuttosto che ad altra professione addirlo. Egli si mostrò si entusiasta e volonteroso nell'apprenderla, che il meglio che si potè fare, onde assignare la sua riuscita, fu di condurlo in Napoli per collocarlo nel Collegio di Musica; il che avvenne nel 1839. Il Ministro dell'Interno e Pubblica Istruzione, a cui era stato dall'Intendente di quella provincia caldamente raccomandato, avoagli concesso che venisso ammesso, quando ne fosse alla portata. ad un esamo particolare, per essere giudicato degno o por no del posto gratuito. Affin di prepararlo a subire tale esperimento venno affidato allo solerti e particolari cure dell'alunno maestrino sig. Garofalo, cho dopo un anno di continuo tirecinio lo crodè idoneo ad esser presentato al direttoro Zingarolli, severo anzi che no nell'accordare l'ammissione gratuita, se non rinvenisse disposizione nel giovinetto che alla mirsica voleva dedicarsi; ma avendolo trovato meritevole, gli accordò il posto cho dimandava. Venno messo nella scuola del maestro Ruggi, cho in allora insegnava partimenti ed i primi rudimenti del contropunto; di poi passò all'insegnamento di Gaetano Donizetti; o quando questi abbandono il Collegio, ebbe le suo Iczioni di composizione anche dal Mercadante. Sotto Donizetti compose una Messa per tro voci con orchestra, due Sinfonic in mi terza minore, ed un Tantum ergo per tro voci con orchestra in sol terza maggiore. Sotto Mercadante compose un Dixit per quattro voci in mi bemolle terza maggiore con grand'orchestra, una Melodia per corno da caccia con orchestra, ed altre due Sinfonie, una in re terza maggiore e l'altra in do terza minore, con un terzettino nell'andante per corno, oboè ed arpa.

Usetio dal Collegio nel 1842, venne propesto nella qualità di capomusica al 3º reggimento Svitzero, e vi rimano sino a che questo reggimento non venne sciolto nel 1858, Bappei con lo stesso posto, grado ed onori venne nominato in un reggimento della Guardia Reale, over restò per undici mesì, e proprio sino al tempo che per i mutamenti avvenuti fu l'esercito napoletano disciolto. Nominatasi una Commissione esaminatrice com Mercadanto a capo (1850) per iscegliere i capimusica delle bande militari, egli ne fu nomimato uno degli esaminatori.

Nel 1856 invitato scrisse pel Teatro Nuevo un'opera giocosa in tre atti intitolata Un Maestre ed un Poeta, sonra parole di Gaetano Miccio, e venne ricevuta dal pubblico con segni non equivoci di gradimento. Con tali antecedenti, in vece d'incoraggiarsi ad intraprendere opere grandiose (e ne aveva ben la stoffa), perchè modesto e di carattere timido. dubitando della sua riuscita nella palestra teatrale, o temendo che potesso far torto alla gran figura del zio, si decise di dedicarsi alla carriera, meschina se vuolsi, di maestro insegnante, ed in tale categoria si acquistò anche rinomanza. Nella gran solennità della festa di San Giacomo della Marca, che annualmente si celebra il giorno 28 novembre nella Chiesa di S. Maria la Nuova, a divozione de professori di Napoli, si cantanti come strumentisti, che tutti per divozione graziosamente accorrono a prestar l'opera loro, scrisse il Savoia, avendone il privilegio come fratello della Congregazione degli Artisti Musicisti, una gran Messa per quattro voci con orchestra ed un Dixit Dominus per tre voci di tenori e basso con coro ed orchestra, che riscossero plausi da tutta la classe degli artisti. Scrisse più tardi poi altra Messa e Dixit a piccola orchestra. Nel 1861 venne nominato capomusica direttore della banda della Settima Legione della Guardia Nazienale, ed alla riforma che subirono le bande di detta Guardia nel 1869, egli passò con lo stesso grado, soldo ed onori alla Quarta Legione. Nel 1868 venne nominato directore della banda sul paleoscenico di Sau Carlo, posto che attualmento occupa con generale soddisfazione. In questo medesimo anno, invitato, sorisse pel piccolo Teatro Goldoni, nell'opera di diversi maestri intitolata Cristianella, Platroduzione che venne clamorossmente applaudita.

Tutte le volte che Mercadante voleva che un suo pezzo di musica venisse ridotto per banda o fanfarra, era al Savoja che dava tale difficile incumbenza; e l'ultimo che tracerisse fur la Sinfonia-mercia composta e dettata dall'illustre cieco nella fustat ricerrenza della nassta del Principe di Napoli, che fu sphondidamente eseguita da tutte fe bando delle dodici Legioni della Guardia Nazionale nella gran Pitazza del Plebiscito, alla presenza della reale famiglia.

- Composizioni di Paolo Savoja esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Un Maestro di Musica ed un Poeta, opera semiseria in tre atti. Teatro Nuovo 1857.
- 2.º Messa per tro voci e grand'orchestra in fa terza minore
- Dixit per quattro voci idem in mi bemolle terza maggiore 1841.
- 4.º Tantum ergo per tre voci e grand' orchestra in sol terza maggiore 1841.
- 5.º Sinfonia per grande orchestra in mi terza minore 1839.
- 6.º Altra idem in re terza maggiere 1840.
- Altra idem in do terza minore con un terzettino nell'andante per corno, oboè ed arpa.
- 8.º Melodia per corno con accompagnamento d'orchestra 1864.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie

1° Gran Messa per tre voci, tenori e basso, orchestrata per banda militare.— 2° Tentum ergo per voce di basso in fa terza maggiore, cou assolo di corno inglese orchestrato idem.— 2° Altro per voce di hasso con coro idem. — 4 'Slabel Mater per duo vol, tenere e basso, con piccola vochestra.— 5' Altro per tre vost idem.— 6' Inon io so, con piccola vochestra. 5' Altro per tre vost idem.— 6' Inon io nonce di S. Luigi (zoro) ordestrato per banda. — 7' Libera per veco di hasso con coro col assolo di coron ingleso ordestrato per banda. 8' Il Re Galantosono, gran walter eseguito da tutte le bando dello Canzilia Nazionalo in occasiono doll'gientaria in Rapioli di Sau Massel. Vittorio Emmanuelo. — 9' Altri nove walter per banda. — 10' Il 4' maggio, quadriglia, sesquita nel Testro Sau Carlo in occasiono del prano dato dagli uffizili della Guardia Nazionale a quelli dell'eseccito.— 11' Altro deo quadrig pio per banda — 23' Dicid Marroto per banda. — 13' Quattro Marco funderi.— 14' Dici Marco militari.— 15' Dicci Plant.— Tutto strumentato per banda.

### GIOVANNI ZOBOLI

Nacque in Napoli nel 22 luglio 1821. Suo padre, egregio sonatore di fagotto, maestro nel Collegie di musica e nell'Albergo de Poveri, primo professoro nel Real Teatro di S. Carlo e nella Real Cappella, desideroso di dedicarlo alla stessa professione, gl'Insegnò i primi elementi di musica ed a sonare il fagotto. Ammesso alle scuolo esterne del Colleglo, ettenne nel 1839, previo esame, un posto gratuito nel Convitto, classo di fagotto. Ivi studiò il solfeggio con Paolo Cimarosa , il partimento con Gennaro Parisi ed il contropunto con Francesco Ruggi. Le sue prime composizioni furono una Messa per tre voci con orchestra, un Tantum ergo per voce di basso idem, ed una Sinfonia in re terza maggiore. Si congedò dal Collegio nel 1843, e come il padre era nativo di Bologna, ottenne che il figlio desse un saggio del suo talento musicale scrivendo per la casina di quella città nel 1844 una gran Sinfonia ed un Coro che piacquero. Dopo venne dall'egregio tenore signor Donzelli impegnato a comporre per la festa che il 24 giugno si solennizzava nel villaggio presso Bologna, S. Giovanni in Persiceto, una gran Messa ed un Gredo per quattro voci con orchestra, trovate composizioni di buon gusto, che vennero acclamate, ed il Credo meritò anche l'approvazione di Rossini, che serisse al proposito una lettera di congratulazione a Mercadante per le belle speranze che dava l'allievo del suo Collegio nella composizione.

Nel febbrajo del 1850 fu nominato il Zoboli maestro di contropunto e composizione nel Reale Albergo dei Poveri-Serisse pel Teatro Nuovo di Napoli nel 1856 l'opera buffa in due atti Il Figlio di Papa, e nel 1857 per lo stesso teatro le altre due opere buffe La Villeggiatura e Cesare e Cleopatra che piacquero. Col nuovo ordinamento che subl l' Istituto musicale dell' Albergo, venne nel 4860 nominato sottodirettore delle scuole e maestro dell'Ospizio della Maddalena ai Cristallini. Scrisse tre opere pel teatro accademico dell' Albergo, eseguite dagli alunni di ambo i sessi : la prima nel 1861 intitolata Un evento inaspettato, la seconda Il Bacio nel 1864 e la terza Adina nel 1866; ed in questo medesimo anno fu nominato maestro nelle senole delle donne in detto Albergo, ove nella ricorrenza dell' onomastico della superiora Suor Vittoria Mantello, scrisse in diversi anni due Cantate, la prima per voce di soprano con cori di donne , o la seconda composta di un gran coro e terzetto per duo soprani e contralto, e tutte due con accompagnamento di pianoforte o quartetto di corda. Per i cambiamenti od I voluti immegliamenti avvenuti nell'andamento generale della musica nel Reale Albergo dei Poveri e nelle case da questa dipendenti, venne congodato il maestro Zoboli col diritto di poter liquidare la sua pensione di ritiro, che non ebbe mai perchè non contava gli anni di servizio voluti dalla legge. Da quel tempo sino ad ora trovasi scritturato in Ariano come maestro insegnante e direttore della banda di quel Municipio, che si unisce al paese per acelamarlo in tutti i rincontri e como maestro compositore e direttore insieme di musica chiesastica, che, oltre di quella sopra menzionata, riporteremo qui sotto, o che non trovasi in questo Archivio.

- I. Composizioni di Giovanni Zoboli esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Il Figlio di Papà, melodramma lirico. Napoli, Teatro Nuovo 1856.
- 2.º La Villeggiatura, commedia in tro atti, idem 1857.
- 3.º Cesare e Cleopatra, scherzo comico, idem 1858.
- Cavatina e terzetto nell'opera Il Tigre del Ceylan. Napoli, Teatro Fenice 1859.
- 5.º Cavatina nell'opera La Locunda di Neustadt.
- 6.º Sinfonia a grande orchestra in re terza maggiere.

#### II. Altre mentovate nelle diverse biografie.

1º L'u evento inaspettato, opera buffa, teatro dell'Albergo de' Poveri 1861 .- 2" Il Bacio, opera idem, 1864 .- 3" Adina, opera idem, 1866 .- 4º Amelia, opera semiseria in tre atti, sopra parole di Caetano Miccio .- 5º Salvator Rosa, idem idem, parole di Sesto Giannini .-- 6º 1 Tre Nipoti, opera buffa in tre atti, parolo di Spadetta .--7º Cinque Messe a due, a tro ed a quattro voci, con orchestra. -8º Due Messe per voci di soprano e contralto con orchestra .- 9º Vespero per tro voci o piccola orchestra. - 10° Idem per quattro voci con orchestra .- 11° Due Credo con orchestra .- 12° Due Magnificat con orchestra .- 13° Due Tantum ergo per voci bianche con orchestra. - 14° Idem per voci di tenore con orchestra. - 15° Idem per voci di basso con orchestra .- 16º Tota pulchra per voce di soprano con coro di donno ed accompagnamento di quartetto .- 17º Concerto di flauto con erchestra. - 18º Idem di clarinetto con orchestra. -19° Idem di corno da caccia con orchestra .-- 20° Idem di tromba con orchestra. Tutti scritti per i saggi musicali che annualmente si davano nell'Albergo dei Poveri. - 21º Capriccio sinfonico. - 22º Due sinfonie a grande orchestra,

### RIASSUNTO

# PEL COLLEGIO REALE DI MUSICA

NEGLI EDIFIZII

DI SAN SEBASTIANO E S, PIETRO A MAJELLA

#### Note al quadro precedente.

- (1) Quest'operetta bulla in due atti fu rapprosentata nel teatrino del Collegio in San Sobastiano dagli alunni dello stesso, ed incontrò il pubblico favoro.
- (2) Quest'opera semiseria in due atti fu rappresentata anche nel teatrino del Collegio come sopra, ed ebbe successo di fanatismo.
- (3) Quest'operetta buffa in due atti fu rappresentata come sopra.(4) Quest'operetta buffa in due atti fu rappresentata nel toatrino
- del Collegio in San Pietro a Majella dagli alunni dello stesso.

  (5) Quest'opera bulla in duo atti fu rappresentata como sopra, ed
- ottenne meritati applausi.

  (6) Questo Stabat fu scritto in Dresda o dodicato dall'autore alla
- (7) Questo Stata in scritto in Dresa o contexto dan autore ana memoria dei suoi maestri Zingarelli e Crescentini. (7) Questa Messa, scritta per la monacaziono della signora Raffaela
- Amatucci, venno eseguita nella chiesa così detta dello Splendore.

  (8) Questa Cantata, scritta pol ritorno dalla Spagna in Napoli del
- (8) Questa Lendia, scritta poi ritorno dalla Spagna in Napoli del Re Francesco I, vonno eseguita nel Toatro Nuovo. (9) Questa Messa venno eseguita nella Chiesa di San Pietro a Ma-
- (10) Questa Measa Vande eseguita nella Chiesa di San Pietro a Majella nel sabato della Settimana Maggioro.

  (10) Questa Sinonia vonne eseguita con successo nello accademie
- (1) Quest' opera in due atti venno eseguita per la prima volta
- (11) Quost opera in duo atti venno eseguita per la prima volta nel Teatro Partenope, e piacque. (12) Quest'opera venne con gran successo rappresentata al piccolo
- (12) Quest opera venue con gran successo rappresentata ai piccolo Teatro della Fenico in Napoli. (13) Onest'opera in due atti ebbo incontro di fanatismo nel Tea-
- (43) Quest'opera in due atti ebbo incontro di fanatismo nel Teatro della Fenico, ove venno per la prima volta rappresentata.
  (14) Questa Messa, cho incontrò la generale approvazione, venno
- (14) Questa Messa, cho incontro la generale approvazione, venne per la prima volta eseguita nella Chiesa del Collegio dagli alunni dello stesso.
- (15) Questo Tantum ergo venno dall' autoro mandato in dono al municipio del suo paeso (Spoleto).
- (16) Quest' opera in due atti rapprosentata al Teatro del Fondo ebbe plausi d'incoraggiamento.
- (17) Questa Preghiera ed Inno functor vennero eseguiti nella congiuntura che il Collegio diede un'accademia per onorar la memoria del Conte di Gallemberg.
  - (18) Questa Messa venno eseguita nella Chiesa del Collegio.

#### - 2008 -

- (19) Questa Sinfonia vonno eseguita in una delle accademio che annualmento si davano nel teatrino del Collegio.
- (20) Questa Messa venne eseguita dagli alunni del Collegio nella Chiesa di San Pietro a Majella.
- (21) Questa Sinfonia fu eseguita nelle accademie del Collegio, come è detto sopra.
- (22) Quest' Inno patriotico fu eseguito sopra un carro che percorreva la via che dalla reggia va sino all'Albergo del poveri.
- (23) Questa Cantata venno eseguita nel teatrino del Collegio dagli alunni dello stesso.
- (24) Questa Messa, che placque, dopo molti anni si esegue ancora con successo nelle musiche ove il Collegio è chiamato.
- (25) Quest'opera in due atti rappresentata al Teatro Nazionalo di Torino ebbe buon successo.
- (26) Il terzetto finale di quest'opera, scritta da cinque alunni del Collegio, como è detto altrove, ebbo gran snecesso.
- (27) Questo Tantum ergo venne eseguito nella Chiesa del Carmine dagli alunni del Collegio. (28) Questa Saire Regina vonne eseguita nella Chiesa del Collegio
- (28) Questa Salve Regina vonne eseguita nella Chiesa dei Collegio dagli alunni dello stesso.
- (29) Questo coro e preghiera faceva parte del terzo alto dell'operetta Il Traviato, come sopra.

# MAESTRI COMPOSITORI

ALLIEVI

DELLA SCUOLA DEI CONSERVATORII DI NAPOLI

# DOMENICO SCARLATTI

Demenico Scarlatti, figlio del celebre Alessandro, nacque in Napoli nel 1685. Quantunque non allicvo de Conservatorii di quel tempo, lo fu però di suo padre, da cui non solo apprese a sonare il gravicembalo, ma benanche il contropunto e la composizione. Quando fu bene addentro in talistudii, onde fargli conoscere le finezze ed il magistero della Scuola Romana, pensò bene il padre di dirigerlo e raccomandarlo al suo amico, il dotto maestro Gaspari, col quale il nostro Domenico compl in Roma l'intera sua educazione musicale. Ivi si perfezionò puranche nell'arte di sonare il gravicembalo sotto Bernardo Pasquini, allora valentissimo in questa partita, e colle felici disposizioni che natura dato gli avea e coll'indefessa applicazione, si svelò presto un eccellente strumentista. Col velger del tempo poi l'Italia non solo, ma l'Europa intera lo salutò il primo gravicembalista che brillasse nella prima metà del XVIII secolo.

S' ignora all' intutto come, dove e quando avesse cominciato Domenico Scarlatti la sua carriera teatrale. Solo trovasi nella Bibliocca musicale di questo Collegio lo sparitto dell'opera intitolata Irene, musicata dal maestro Pollaroli di Brescia nell'anno 1695 pel teatro San Giovanni Crisostomo in Venezia, e poi rappresentata in Napoli al teatro S. Bartolomco nel 1704, e nel libretto qui allora stampate per il Perrino e il Mutio, prima dell'argomento storico trovasi scritto quanto appresso:

" Amico lettore,

« Questo dranma dovendosi rappresentare in questo teatro di Napoli, per ridurlo in si breve tempo a luce, ha « ricevuto qualche alterazione dalla sua prima forma, ondo « ciò compatirai con animo cortese e ne gradirai l'offerta. « Sappi intanto che per non defraudare alla lode che degoamente è dovuta al sig. Giovanbattista Pollaroli (pri-

mo compositore della musica), si segneranno le arie del medesimo col segno SS. Tutto le altre sono del sig. Domenico Scarlatti."

In quest'opera, come in quasi taute quelle del tempo composed si sole arie, si rinvengono due duetti nel 2º atto, il primo del Pollaroli colle parole Su contro i favori, e l'altro dello Scarlatti fo t'amo ben mio. Lo arie dell'intero spartito sono in totale 55 per le voci di soprano, di contrallo e di tenore; alcune con accompagnamento del solo basso, altre con violonecello e basso, altre con violonecello e basso, altre con violonecello e basso, al tre con violonecello e basso, al numero di quelle dello Scarlatti è di 33, cioè 9 nel primo atto, 16 nel secondo oltre il duetto col quale termina, ed 8 nel terzo atto.

All'età di 26 ami trovavasi Domenico Scarlatti in Venezia, ove s'incontrò con llacndel nel 1709, c rimase talmente
incantato dello straordinario ingegno di quel musicista, delle suc improvvisazioni e del buon gusto con che le armonizzava, che per prolungarsi il piacere di sentirlo e di ammirarlo nella sua sorprendente esecuzione, volle seguirlo
in Roma eve Ilaendel si recava. In quel tempo appunto compose delle Cantate di tanto merito e valore, che si credò
possibile poterie paragonare a quelle del padre suo.

Da quanto rilevasi poi dal libro del sig. Farrenc intitolato Il Tesoro dei Pianisti, Domenico Scarlatti compose in Ro-

ma nel 1710 pel teatro particolare della vedova del Re di-Polonia, Maria Casimira, un dramma pastorale intitolato La Silvia, ed il libretto di quest'opera trovasi nella biblioteca del Conservatorio di Parigi. Inoltre scrisse anche per ordine della stessa regina nel 1711 L'Orlando, ovvero La Gelosa pazzia, e Tolomeo ed Alessandro, ovvero La Corona disprezzata. Compose parimenti delle musiche chiesastiche, e il Fétis nell'anno 4847 mi fece osservare in Bruxelles una Messa per quattro voci e basso continuo per organo, che porta il suo nome, e che ha la data di Roma 1712, ed una: Salve Regina del migliore stile religioso per voce sola di soprano, con accompagnamento di due violini, viola e basso, pezzo di grande espressione e maestrevolmente elaborato. In questo medesimo anno per lo stesso teatro della vedova reginaserisse l'opera seria Tetide in Sciro, e nel 1713 Ingeniain Aulide ed Ifigenia in Tauride. Nel 1714 scrisse l'opera Amor d'un'ombra e gelosia d'un'aura . e l'altra intitolata Il Narciso. In riguardo poi del Telemaco, di cui parla il Farrene, e che fu rappresentato in Roma nel 1718, questo spartito fu scritto da Alessandro Scarlatti, come trovasi notato a pag. 214, e non dal suo figliuolo Domenico, che altro non compose in quel tempo se non alcuno arie che introdusse, come si praticava allora, nell'opera Berenice di Nicolò-Porpora.

Nel 4º gennajo del 1715 egli successo a Tommaso Fajnella qualità di Maestro di cappella di San Pietro in Vaticano, e nel corso di quell'anno serisse l'Amleto pel Teatro Capranica. Nell'agosto poi del 1719 abbandonò il posto di maestro in San Pietro, perchè preferi meglio di recarsi in Londra invitato per comporre un'opera e per tenere il gravicembalo al Teatro Italiano. Invece poi di scriverne una nuova, preferi di far rappresentare il 30 maggio 1720 il suo Narciso, che si è detto essere stato dato in Roma nel 1714. Poco stabile nelle sue risoluzioni, decise di cambiare la residenza di Londra eon quella di Lisbona, e colì recatosi nel

1721, si feec ammirare come compositore e come graticembalista, ed il Re di Portogallo Gievanni V, incantato del suo ingegno, lo prese a ben volere, tanto che gli offrì a vistose condizioni di entrare al suo servizio, onore che di buon grado egli accetto. Il suo soggiorno in quella capitale, che fu splendidissimo, anche pel modo lusinghiero come era stimato e trattato da quella corto, si sarebbe molto più prolungato, se il desiderio, o per dir meglio, il bisogno che sentiva di rivedere il suo vecchio padre, non l'avesse deciso a recarsi in Napoli, e probabilmente ciò avvenne verso i primi mesi del 1725, anno nel quale, come sopra è detto, cessò di vivere Alessandro Searlatti. Qui conobbe Adolfo Hasse, ch'ebbe tanta stima ed ammirazione per la grande abilità che Domenico Scarlatti mostrava in sonare il gravicembalo e comporre musica per questo strumento, musica piena di grazia, com'egli diceva, e di eleganza, che da per tutto veniva ricereata, applaudita ed ammirata; tanto che dopo cinquanta anni da quell'enoca ne parlava ancora con entusiasmo. Quanz, che lo vide in Roma nell'anno stesso, non fis meno impressionato della sua musica per gravicembalo, che egli diceva di merito eminento, non che della sua sorprendente esecuzione. Sino al 4729 si trattenne in Italia: ma nonavendo nel giro di questi quattro anni trovato in tutta la penisola un'esistenza proporzionata al suo gran merito, accettò nel volger di quell'anno l'offerta generosa che gli venne fatta in nome del Re di Spagna Filippo V. per dar lezione di gravicembalo alla Principessa dello Asturie Maddalena Teresa, che nure era stata sua allieva in Lisbona come Principessa di Portogallo, Arrivato in Madrid, fu benissimo ricevuto da quella corte, beno apprezzato e grandemente compensato. Nell'anno 1746, divenuto, per la morte del padre, Re di Spagna il Principo dell' Asturie sotto il nome di Ferdinando VI, questo sovrano continuò a tenerlo al suo servizio come maestro di musica della Regina e per sonare tutte le sero nei suoi reali appartamenti.

Dopo 25 ami di dimora in quella capitale, pieno di onorificenze e colmo di ricchi donativi e favori dalla sua reale allieva, stinasto da tutti, e largamento e generosamente rimunerato dal sovrano, che lo feco ancora Cavaliere del reale ordine di S. Giacomo di Compostella, detto anche della Spada, perché molto indirato negli ami e soffrendo gli inevitabili acciacchi della vecchiezza, suppiticò il Re di permettergli di abbandonare l'onorevole servizio per poter ripatriare. La dimanda venno per ben due volto frintatta; ma insistendo anche la terza, per validi motivi di salute, gli venne accordato il riliro con vistosissima annua pensione, che godò sino all'ultimo dei giorni suoi.

Secondo un articolo della Gazzetta Musicale di Napoli (15 settembro 1838), Domenico Scarlatti qui ritornato nell'anno 1754, morì dopo tre anni, nel 1757, in età di anni 74.

Egli fu il gravicembalista per eccellenza del suo tempo: colni che avesse fatto più uso d'incrociare le mani nell'eseguire i passeggi rapidi, di gran velocità; e da un talo artitizio, che certamoute non era senza difficoltà, ricavara dei bellissimi e sorprendenti effetti. A causa poi della sua, pinguedine, che avanzava in ragion della sua età, negli ultimi anni suoi non potendolo far più, fu per ciò che serisso le suo ultime composizioni meno difficili che le prime, che dedicate aveva alla Principessa delle Asturie, e che furono pubblicato per le stampe a Venezia, Parigi, Londra, Amsterdam e Normiberga.

Sul merito delle sue composizioni crediamo non poter faro di meglio che riportare il giudizio che ne dà il Fetis nei seguenti ternini:

- "Une prodigieuse variété dans la nature des idées, une grace charmante dans les mélodies, ot un gran mérite de facture, sont les qualités distinctives des compositions de
- « cet artiste. Le mouvement rapide dans lequel la plupart de ses pièces doivent être jouées, les rend difficiles, et
- " nos pianistes lo plus habiles y pourraient encore trouver
- a des sujets d'étude. »

Il padre Sacchi ei diec che questo celebre artista aveva la disgraziata passione del giuoco, e che dopo aver dissipato quanto aveva guadegnato col suo ingegno e colla munificenza de'sovrani di Portogallo e di Spagna, tutto perdè al giuoco, e lasciò, morendo, la sua famiglia non solo nel bisogno, ma quasi nello squallore della miseria, sì che spesso fu generesamente soccorsa dal gran cantore Farinelli suo antico amico e costante ammiratore.

- I. Composizioni di Domenico Scarlatti esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Aric n.º 33 dell'Irene, opera seria in tre atti. Napoli, Teatro S. Bartolomeo 1704.
- 2.º Arie n.º 34 dell'opera seria Ottavia restituita al trono. 3.º Arie n.º 34 dell'opera seria Giustino.
- 4.º Arie diverse n.º 40, sei per voce di soprano, due per
- contralto, e due per soprani e contralti, 1712.
- 5.º Num. 30 sonate per gravicembale, parte 1ª.
- 6.º Idem 30, idem idem, parte 2º. Tra queste ve ne sono sei così chiamate: 1. Sonata in la minore, 2. Capriccio in la maggiore, 3. Studio in sol maggiore, 4. Studio in fa maggiore, 5. Sonata in la maggiore, 6. Tempo di balletto, le quali si trovano nella raccolta initiolata L'Arte antica e moderna, edita da Riccordi in Milano.
- 7.º Sei sonate per gravicembalo non istampate.

# II. Altre menzionate nelle diverse biografie

1º Caniale diverse, Roma 1700. — 2º Sitrie, dramma pastorale, Roma 1710. — 3º Orlando, ovvero La Golosa passia, Roma 1711. — 3º Tolomoc of Alexandro, ovvero La Gorona dispressatol, Roma idem. — 5º Telide in Sciro. — 6º Ifigonia in Altide. — 7º Ifigonia in Tuuride, Roma 1713. — 8º Amor d'un' ombre e gelosia d'un' aura. — 5º Narcio, Roma 1714. — 10° L'Amieto, Roma Tealro Capranica.

1715.—11" Messa per quattro voci o basso continuo per organo, Roma 1712.—12" Salve Regina per voce sola di soprano, con accompagnamento di due violini, viola e basso.

## GIACOMO CORDELLA

Nacque in Napoli il 25 luglio 1786 (1). Apprese il partimento ed il contropunto da Fedele Fenaroli, e studiò poi la

(1) In persona del padre di Giacomo Cordella accadde nel secolo passato nn fatto che tenno occupata la nostra città per molto tempo e che menò romore anche all'estero. Il maestro Girolamo Cordella era organista dell'Arciconfraternita di S. Auna di Palazzo, e nel 1783 il priore di essa, avvocato Leonardo Garofalo, propose che i fratelli cantassero le Lamentazioni nel coro con musica figurata, che il Cordella ne componesso la musica, cho tre confratelli avessero pagata la composizione di tre sole Lamentazioni o l'assistenza per impararle a cantaro, cho le altre spese fossero a carico dell'arciconfraternita, II Garofalo, prezato, fu uno dei cantori, e il Cordella s'ebbe duc. 30.50 per le sue faticho dell'intera settimana santa dalla congregaziono. duc, 12 da due dei cantori, duc. 8 dal Garofalo. Nell'anno 1784 si replicò la stessa musica, o la congregaziono pagò tutte lo spese. Il Cordella, licenziato nell'anno stesso dall'ufficio di organista mentre era ancor priore il Garofalo, vollo per vendicarsene citarlo in giudizio per essere compensato dell'opera che a lui personalmente aveva prestata per porlo in istato di cantare. La Gran Corto della Vicaria, senza occuparsi del merito della domanda o valutare il compenso reclamato, a relazione del consigliere Luigi do'Medici, che poi fu il celebre ministro, sentenziò essere prescritta l'azione, perocchè le fatiche del Cordella eransi fatte in marzo del 1783 e la tassa fu domandata in agosto 1781: applicava cosl una decisione dello Quattro Ruoto che diceva prescriversi l'azione de' fabbri o degli artefici ( fabros omnes sique artifices) per ripetere la loro mercede in un anno, e quella dei domestici e degli altri qui operas suas locant in due mesi. H Cordella fece ricorso al Sacro Consiglio avverso a questa sentenza, e tutto Napoli fu pieno della quistione se i maestri di musica fossero da comprendersi fra gli artiglani o fra i locatori d'opera. I dotti e gli uomini faceti, di cui allora abbondava la città nostra, vi presocomposizione sotto la direzione di Giovanni Paisiello, che per lui aveva non semplice benevolenza, ma decisa predilezione. Se non si può annoverare il Cordella tra i grandi maestri della prima metà del volgente secolo, pure nella categoria di second'ordine non era sicuramente l'ultimo. Se non aveva il dono di ereare e far cose nuove ed originali, non però era sprovvisto, nel genere semiserio e buffo, di spontancità, di una certa forza comica, congiunte ad una facile melodia, pregi che rendevano la sua musica dilettevole e bastante nello stesso tempo a procurargli un nome onorevole nella sua patria. Molto giovine ancora (nel 1804) scrisso in Napoli una Cantata religiosa intitolata La Vittoria dell'Arca contro Gerico. Paisiello invitato a scrivere pel teatro S. Mosè di Venezia, non potendo recarsi colà perchè legato da altri impegni, propose il Cordella, che scrisse nell'anno sopraddetto la farsa intitolata Il Ciarlatano, ch' ebbe brillante successo non solo in quella città, ma in Milano, Torino, Padova e Napoli, e riprodotta al 1820 nella stessa Venezia sotto altro titolo, I finti Savojardi, ottenne parimente favorevole incontro. Ritornato in Napoli ed incoraggiato dal primo successo, continuò più alacremente i suoi studii sotto Paisiello, e nel 1811 scrisse pel teatro S. Carlo l'opera seria in due atti Annibale in Capua, che ebbe poeo o niun successo. Scrisse dipoi le seguenti opere. Pel Teatro Nuovo (1813) la farsa L'Isola incantata. Nello stesso anno pel

re parie; « giunse a la punto la cosa, cho il re con real carta del 9 marzo 1785 ordinò « che il Sacro Gonsiglio, nel tempo di trattare una tal pondeura nel grado del prodotto grazumo, tonag presento la decisione delle Qualtro Ruote del Consiglio, « el ove incontri difficoltà di conferranze il decreto della Gran Corte, riferica el attenda il reale oracolo. Le scritture che in questa occasione pubblicarone Saverio Mattel, Luigi Serio, Pelico Parrilli, Ferdinando Callaini, Michaleggio Grisolia e parecchi anonimi, cheber molto ristampo nel corso di pochi mesi, ed ancora sono ricercate dagli amatori dello partie memorite.

Teatro dei Fiorentini l'opera in due atti Una Follia, ch'ebbe gran successo ed è considerata come la migliore delle sue produzioni teatrali. Al Real Teatro del Fondo (1814) scrisse la farsa L'Avaro che pur piacque. Al Teatro dei Fiorentini (1815) la farsa L'Azzardo fortunato; e Lo Scaltro Millantatore. opera buffa in due atti, al Teatro Nuovo (1818). Allo stesso teatro l'altra in due atti anche buffa Lo Sposo di Provincia nel 1821; la farsa Il Castello degl' Invalidi nel 1823; l'opera in due atti Il Frenetico per amore nel 1824. L'opera buffa in due atti Il Controcambio fu da lui composta in Roma pel Teatro Argentina nel 1825. Nell'anno medesimo scrisse per la Fenice di Venezia l'opera seria in due atti Alcibiade, che cadde totalmente, il che mostra chiaro che il trattare il coturno non era il suo forte. Al volger di quest'anno diede alla Canobbiana di Milano l'opera buffa in due atti Gli Arventurieri, che allora piacque; ma quando poi nel 1840 venne riprodotta al Teatro della Scala, ebbe sorte diversa, e venne riprovata. Di ritorno in Napoli scrisse pel Teatro del Fondo l'opera buffa in due atti La Bella Prigioniera nel 1826, e l'altra anche buffa iu due atti Il Marito disperato nel 1835. Nel medesimo anno compose pel Teatro Nuovo l'opera buffa in due atti I Due Furbi, e nel 1838 l'ultima sua opera in due atti pel Real Teatro del Fondo intitolata Matilde di Lanchefort, e con questa fini la sua carriera teatrale.

Morto Luigi Mosca nel 30 novembre 1824, fu nominato Giacomo Cordella per occupare il suo posto, como secondo maestro della Real Cappella Palatina, col soldo amesso a tal carica di annui ducati 360. Contemporaneamente fu nominato Ispettore di cante e di partimenti nelle senole esterne del Collegio di Musica; e quando Giovanni Salini cesso di vivere nel 31 gennajo 1825, con real rescritto dei 4 agosto 1827 cheb il passaggio nel Collegio come maestro di soffeggio. Fu anche per molti anni direttore della musica nel Teatro S. Carlo, ed in questo frattempo vi si rappresentarono due sue Gantate, la prima initiolata Monfrodi. e l'altra Parte.

nope, eseguita nella ricorronza della gala del 30 maggiò 4840. Sono reputate di qualche merito le suo opere chiesastiche e le altro due Cantate sacre, scriite una per la festa del Corpo di Cristo e l' altra per la gran solennità che in ogni anno si celebra in Lanciano, ricorrendo la festa della Madonna del Tre Ponti. Giacomo Cordella fu ottimo maestro di canto, buon sonatore d'organo e valentissimo accompagnatore al pianoforte. Cessò di vivero in Napoli il giorno 8 agosto 1846.

- I. Composizioni di Giacomo Cordella esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Il Giarlatano, poi sotto il titolo I Finti Sajovardi, farsa. Teatro San Mosè 1804, riprodotta allo stesso teatro nel 1820.
- 2.º L'Isola incantata, farsa. Napoli Teatro Nuovo 1813.
- Una Follia, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Fiorentini 1813.
- 4.º L'Azzardo fortunato, farsa. Napoli Teatro Fiorentini 1815.
  5.º Lo Scaltro Millantatoro, opera buffa in due atti. Napoli
- Teatro Nuovo 1818.

  6.º Il Castello degl' Invalidi, farsa. Napoli Teatro Nuovo
- 4823.
  7.º Il Frenctico per amore, opera bussa in due atti. Napoli
- Teatro Nuovo 1824. 8.º Il Marito disperato, opera buffa in due atti. Napoll Tea-
- tro del Fondo 1825.

  9.º I Due Furbi, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1828.
- 10.º Matilde di Lanchefort, opera semiseria in due atti. Napoli Teatro del Fondo 1838.
- 11.º Come lieto in ciel s'accende, aria per voce di soprano con cori ed orchestra.
- 12.º Alfin di tanti affanni, aria idem, idem.

43.º Ah! Lauretta il fiero istante, terzetto nell'opera Lo Sposa di Provincia per voci di soprano, tenore e basso, con accompagnamento di pianoforte.

## II. Altre menzionate nelle diverse biografie

1º La Villoria dell'Arca contro Gerico, casalas sacra. Napoli 1804.—
3º Annalezia Capua, opera socia in oce atti. Napoli Son Carlo 1811.—
3º L'Anero, Larsa. Teatro del Fondo 1814.— 4º Lo Sposo di Provincia; Teatro Nuovo 1821.— 5º H. Controcambio, opera buffa in due atti. Roma Teatro Argentina 1825.— 6º Alcibiade, opera buffa in due atti. Venezia Teatro la Fenice 1825.— 7º GH Arrenturieri, opera buffa in due atti. Wilsano Teatro della Canobbiana, Inverno 1825.—
5º La Bella Prigioniera, opera buffa in due atti. Real Testro del Fondo 1826.—9º Messe, Voperi, Magnifezt, Tanlum crop ed altra une sita chiesatica che si trova nel diversi monasteri di Napoli, pe quali la scriviva escandono il maestro titolare.

# MICHELE CARAFA

Figlio di Giovanni dei Principi di Colobrano e della siguora Teresa Lembo, poi divennta in seconde nozze Principessa di Caramaica, nacque in Napoli il 17 nocembre del 1787 (1). Come appartenente a nobile famiglia, vollero i suoi parenti destinario alla carriera delle armi, e perciò fu messo nel Collegio militare della Nunziatella. Giovanissimo ancora, provava gran diletto nell'ascoltar musica, tanto che all'età di otto nni, come per avec una distrazione aglistudii militari, gli fu concesso di apprendere i principii musicali da un abile organista mantovano chiamato Fazzi. In appresso ebbe per mascisto di partimenti il chiaro Franzeso.

Viene ad essere cugino di quel Principe di Colobrano che si è avuto occasione di ammirare nella biografia del Pergolesi, in una nota a pag. 248.

Ruggi, che fu allievo del Fenaroli, quando questi insegnava nel Conservatorio di Loreto.

Nella sua prima giovinezza serisso, pei dilettanti in Napoli, un'operetta intitoltata Il Fantasma, e verso il 1802 compose due Cantate che si eseguirono con gran successo in casa del Principe di Caramanica, intitolate Il Natale di Giove ed Achille e Deidomia, nelle quali appariva non dubbiosamente il germe del vero ingegno.

Obbligato ad accompagnar sua madre a Parigi nel 1806, sospese la carriera alla quale si era interamente dedicato. Dopo qualche tempo che trovavasi nella capitale della Francia, sempro dominato dalla passione per la bell'arte che in lui diveniva ognor più ardente, continuò a studiare il contropunto e la composizione col Cherubini, e da Kalkbrenner imparò a sonare il pianoforte. Ivi scrisse l'opera in un atto La Musicomania (1806), Nel 1808 sposò Antonietta d'Aubertan, e quindi ritorno in Napoli, ove prosegul con più fervore i suoi studii, sotto la direzione dell'illustre Fedele Fenaroli. Contemporaneamente, per accondiscendere alla volontà dei suoi , ripreso il servizio militare sotto il Re Gioacchino Murat, che per favore l'ammise come luogotenente negli Usseri della Guardia. Foce in appresso le campague di l'uglia o di Calabria, e nella battaglia di Campotenese fu fatto prigioniero, e liberato poi, venne nominato Scudiere del Re. Nella spediziono contro la Sicilia, ove tanto si distinse, ebbe il grado di capitano; fu nominato successivamente uffiziale d'ordinanza del Sovrano e fatto Cavaliere dell'ordine delle Due Sicilie. Scelto poi per accompagnar Gioacchino nella campagna di Russia, ebbe il brevetto di Primo Scudiere, e nel combattimento di Ostrowno, ove diede non dubble pruove di valore, fu decorato dall'Imperatore Napoleone della Croce della Legion d'onore; infine, per compenso de'suoi luminosi servigi, fu nominato da Murat Barone delle Due Sicilie, con decreto in data di Mosca 1813.

Nella primavera del 1814, non volendo riconoscere il no-

vello ordine di cose, abbandonò il servizio militare e rientrò nella vita privata, col fermo proponimento, anche per non restare inoperoso, di trar partito dalle suc cognizioni musicali, e perciò si dedicò interamente alla composizione teatrale. Serisse e fece rappres entare l'opera semiseria intitolata Il Vascello l'Occidente pel Real Teatro del Fondo (1814), ch' ebbe gran successo, e fu seguita dall' altra La Gelosia corretta, rappresentata al Teatro dei Fiorentini nel 1815. La felicissima riuscita di questa produzione gli diede coraggio ad avventurarsi a comporre un'opera seria, e questa fu la Gabriella di Vergy. Rappresentata il 3 luglio del 1816, in quel tempo che, bruciato il Teatro di San Carlo, aveva ottenuto sulle scene del Fondo un successo che può anche dirsi di fanatismo l' Otello di Gioacchino Rossini, la Gabriella del Carafa ne ebbe parimenti uno di vero entusiasmo. Di quest'opera particolarmente e di qualche altra ancora ci è concesso dire qualche parola; perchè quantunque il Carafa sia tuttavia vivente, pure non solo per l'età molto avanzata, contando anni 84, ma anche per molti acciacchi di salute, trovandosi ridotto a tale che poco più intende, può moralmente considerarsi come mancato all'esistenza.

La Gebriella, medolramma tragico, incomincia con una sinfonia adatta al sogetto ed orchestrata con limpidità e pienezza d'armonia. A questa succede il coro d'introduzione per tenori e bassi, fatto secondo che si praticava in quel tempo, affidando all'orchestra un pensiero melolico da alle voci noto di armonia, como di accompagnamento. Siegue poi una scena, duetto e coro tra Fayel (tenore) ed Almeide (contralto), di bella fattura e di un buon genere imitato. La stretta del coro è piena di brio e produce sicuro cettuo, li duetto tra Gabriella e Raoul, preceduto du un recitativo, in cui l'elemento drammatico predomina più che il tempo nul comportasse, è uno dei migliori pezzi dell'opera, tutto d'un sol tempo, un allegro egistuto piend oi vita, di sentimento, e che esprime con la più gran verità il duro vatato di quei

due miseri amanti. La fraso spiccata poi da Gabriella sulle parole: Un padre crudele mi trasse all' altare, Quai lagrime amare non sparsi al suo piè! che la celebre Colbran cantava con David figlio (Giovanni), produceva un effetto sì lacerante e drammatico, che trasportava il pubblico al più grande entusiasmo : ed io che l'intesi nel Teatro San Carlo, quando si riprodusse per la terza o quarta volta. verso la fine dell' anno 1822 o 23, quantunque giovinetto allora', ancor ricordo la dolce emozione che nell'animo mi produsse. Il pezzo, senza essere nè lungo nè corte, si svolge bene nelle passioni che esprime sino alla sua catastrofe, ed è strumentato con accuratezza, con gusto e bello effetto. Succede poi la marcia e coro di scudieri, ch'è di fattura maestosa e marziale, e con le voci benissimo disposte. Il onintetto e coro che vien dopo è pure un pezzo bene elaborato, e fa bella mostra della mano esperta del maestro che lo scrisse. Il finale dell'atto primo è grandioso, e forse in esso ingenerano fastidio le troppe idee; se ve ne fossero meno, risulterebbe meglio per l'unità e l'effetto dell'intero pezzo. Si apre il secondo atto col duetto dei due tenori Favel e Raoul, di stupenda fattura e di effetto sempre crescente, specialmente nella stretta Suoni la tromba, all'armi. La frase è nuova e vibrata, e molto bene intrecciata tra le due voci. Mercadante e Donizetti ch'ebbero la velleità di musicare le stesso libretto della Gabriella su cui scritto avea il Carafa; venuti a questo duetto e specialmente alla stretta Suoni la tromba, il primo che tentò far diversamente non riusci che ad imitare Carafa, e Donizetti, che pur senne dare al suo altre andamento ed altre sviluppo, anche di lentano le ricorda ancora. Questo duetto, eseguito da'due celebri tenori di quel tempo, Nozzari e David, produceva effette di vero entusiasmo. La scena finale merita speciale menzione. Al punto che il crudo Fayel fa presentare a Gabriella in un'urna coperta di un nappo il cuore del suo Raoul, Carafa concept questo sublime momento in tutta la sua grandiosità, e gli riuscl di vestire di una musica patetica, tenera e flebile le belle parole: Ombra che a me d'interno Pallida egnor t'aggiri, Fra poco i mici sospiri Sapranno unirmi a te: il quale andante, cantato dalla Colbran, come meglio più tardi non l'avrebbero potuto rendere la Pasta, la Ronzi e la Malibran, riusciva del più commovente effetto. Un cere che mestamente di tratto in tratto intercalava il canto di Gabriella con cupe note dette sommessamente, produceva stupendo e lugubre effetto, e rendeva quel momento sublimemente triste. Questo coro ricorda quello dell' Otello, quando con tronche e sommesse note accompagna l'aria di Desdemona Se il padre m'abbandona. L'Ombra che a me d'intorno incentrò talmente il general favore, che per molti anni rimase il pezzo favorito di tutte le radunanze musicali di Napoli, ed il popolo sovente la ripeteva per le vie della città. Le molte fioriture nella parte vocale che si osservano in questa musica, sono il necessario tributo che ogni compositore allera pagava al tempo nel quale tale genere di canto dominava, a detrimento spesso della melodia semplice e del sentimento drammatico, che dalle fioriture veniva quasi snervato. L'opera è bene ed accuratamente scritta, e con gusto e sapere strumentata; e volendo tener conto del tempo in che Carafa la compose, il 1816, quando Mercadante scrisse la sua nel 1833 e Donizetti la propria nel 1842, a creder nostro (opinione che non intendiamo imporre) merita il primato quella del Carafa. Nè crediamo con ciò far paragone fra loro, ma solo rilevare che Carafa era un bell'ingegno e meritevole di quella fama che seppe acquistarsi in appresso.

Scrisse di poi l'Iggenia in Taurido pel Teatro San Carlo nel 1817. Nello sesso anno l'Adele di Luzignano per la Scala di Milano. Di ritorno in Napoli la Berenice in Siria per San Carlo nell'estato del 1818, ed Elisabetta di Derbithire in Venezia per l'andata in iscena della celebre Fòlor nel dicembre dello stesso anno. Nel caràcvale del 1819 com-

pose nella medesima città Il Sacrifizio d'Epito, o l'anno seguente fece rappresentare in Milano I Due Figaro. La riuscita nell'insieme piuttosto felice di tante svariate opere nelle grandi città di Napoli, Venezia e Milano, gli diedero melta rinomanza, e non mancava a consolidarla che il suffragio del pubblico francese. Fu allora che si decise a recarsi in Parigi, ove al Teatro Feydeau, ora detto dell' Opera Comica. diede nel 1821 Jeanne d'Arc, opera in tre atti, che ottenne buon successo, perchè ricca di belle melodie, di un'elegante orchestrazione e piena di belli effetti. Dopo lasciò Parigi invitato a scrivere in Roma. Colà si recò, e compose l'opera aemiseria La Capricciosa ed il Soldato, ch'ebbe incontro di semplice stima. Di ritorno a Parigi diede allo stesso Teatro Feydeau Il Solitario, sopra parole di Planard, rappresentato il 17 agosto 1822. Questa musica, a preferenza delle altre dal Carafa prima composte, ebbe popolare e brillante successo, perchè quantunque qua e là si rinvengano alcune negligenze e piccole pecche nello spartito (se vuolsi osservare con severa critica), pure le situazioni drammatiche sono ben aentite e perfettamente interpetrate. Una famosa ronda, una bellissima aria del tenore, un grandioso finale magistralmente elaborato e dei cori armoniosi ben modulati ed orchestrati, furono i pezzi che ottennero maggior riusoita, e perchè hanno la vera impronta del bello, saranno sempre apprezzati dagl' intelligenti e piaceranno sempre. Dopo sl felice risultamento scrisse per Roma Eufemio di Messina. che quantunque nell'insieme producesse poco effetto, pure non mancava di molti pregi, e tra i pezzi più applauditi, un assai notevole duetto lo fu all'entusiasmo. Venne poi invitato a comporre per Vienna, ove si recò, e diede in quell'Imperiale Teatro Italiano Abufar, ossia la Famiglia Araba, del merito della quale i giornali di quel tempo scrissero molto faverevolmente. Di ritorno a Parigi compose, sempre pel suo favorito teatro, Le Valet de Chambre, opera in un atto con libretto dei signori Scribe e Melesville, rappresen-

tata noi 1823. Il gran duetto di quest' opera venne allora dichiarato un pezzo classico per la novità della forma, per la spentaneità ed eleganza delle melodie, per la forza comica, e per un giro di armonie si ben condotte, che tutto insieme produceva brillante effetto. Colla perfetta riuscita di questa piccola opera il Carafa venne con usura indennizzato di qualche, se non in tutto, in parte, anteriore insuccesso, che pur potevasi attribuire, anzichè al poco merito della musica, alla superiorità del suo formidabile rivale, che era nello stesso tempo il suo più intimo e fedele amico, come gli si è mostrato sempre, e tutti lo sanno, sino all'ultimo de'giorni suoi. Questo rivale ed amico, ch'è facile intendere essere stato Gioacchino Rossini, parlande del Carafa, si esprimeva fed io lo intesi un giorno) ad un dipresso nel modo seguente: « Il nostro " Don Michele (cost egli lo chiamava) ha avuto un bell'inge-" gno dalla natura, ed è un valente compositore, che io sti-" me ed apprezzo davvero, perchè sono pregi della sua mu-« sica la spontancità e facilità delle melodie, la finezza di u gusto nelle forme, ed un'orchestrazione, che se qualche « volta si mostra poyera e negletta, sa rialzarsi con begli « effetti. Però, e le dico senza vanità, ma perchè cost è, « egli ebbe il terto di nascere mio contemporaneo. » E qui con quella sua piacevolissima aria sardonica che non la risparmiava nè anco a'suoi intimi amici, sorridendo, sottovoce, come si direbbe tecnicamente, aggiungeva : " Poichè senza « neanche volerlo nè pensarlo , con una mia doveva oppu-" gnargli quasi sempre una sua produzione. In questa lot-« ta, nella quale io trionfava sempre, non certo perchè la « mia musica fosse migliore della sua, ma perchè il mondo " che vuole incessare sempre un primo in tutte le bran-" che dello scibilo umano, aveva, io stesso nen comprendo « il perchè, designato me per essere l'idolo alla moda, egli " restava secondo: e meno la Gabriella, in cui sullo stesso " terreno ci battemmo entrambi, sonza che l' uno restasse « dell' altro vincitore, nel rimanente la vittoria fu sempre u mia. p

Nel 1824 (see rappresentare L'Auberge supposée e La Belle au bois dormant all'Accademia Reale di Musica; ne ciò glimpediva di lavorare pe leatri d'Italia, perchè nello stesse anne serisse pel San Carlo di Napoli l'opera in tre atti il Tameriano, che per mal intese etichette tra gli artisti che iu quel tempo deverano eseguirla, non si potè rappresentare, e poi rimase dimenticata nell'archivio di Barbaja, sicchè è proprietà di Giovanni Fabricatore, avendo il padre di costui, Gennaro, acquistato nel 4834 l'archivio anzidetto. Chiamato in Milano, serisse Il Sonnambulo nel 1825, e per Venezia Il Paria nel 1826.

Avendo Carafa consolidata con gli applausi ricevutl da per ogni dove la riputazione di gran compositore, decise di stabilirsi definitivamente in Parigi, e dal 1827 in poi non compose che per i teatri Francesi. Il 19 marzo di questo stesso anno fece rappresentare l'opera comica Il Sargino in un atto, che non ebbe successo. Verso la fine dello stesso anno 1827 e per lo stesso teatro scrisse l'opera comica in tre atti Masaniello, della quale il libretto è di Moreau e Lafortelle. Questa bella produzione, piena di pregiate e peregrine bellezze, sicchè bene a ragione può considerarsì il capelavoro di Carafa, per molto tempo con gran successo si sarebbe mantenuto nel repertorio di quel teatro, se lo stesso soggetto trattato da Auber sotto il titolo La Muette de Portici , non avesse ottenuto incontro di vero fanatismo al gran Teatro dell'Opera, e poi nei teatri tutti de'due emisferi. Il sig. Clément che parla del Massniello del Carafa, cosl si esprime:

- « Le gran duo Un oiseau qui supporte à peine la lumiè-« re a une chaleur d'inspiration qui se soutient d'un bout
- a à l'autre. L'entrée des collecteurs est d'un grand effet,
- " Les barcarolles sont des mélodies charmantes, et les cou-
- " plets sur Nôtre-Dame du Mont-Carmel, sont devenus po-
- " pulaires. Penchard le père a chanté avec succès le rôlo
- " de Masaniello, quojqu' il demandât plutôt de la force que
- « de la grâce. »

La Violetta on Gérard de Nevers , anche opera serla in tre atti, rappresentata il 7 ottobre 1828, fu trovata inferiore alla riputazione che il compositore si aveva acquistata col Masaniello, ed i Francesi applaudendo alla facilità melodica del musicista, non lasciavano di rimproverarlo di aver posto poca cura e molta negligenza nel comporla. Il libretto, tratto dal romanzo del conte de Tresson, fu verseggiato da Planard. Una delle tante favorite melodie della Violetta ha servito di tema a Variazioni brillanti composte per pianoforte da llerz, che hanno fatto il giro del mondo; ed è per queste Variazioni che si ricorda ancora di aver Carafa scritta una Violetta. Un successo contrastato ebbe pure nel 26 dicembre dell'anno appresso Jenny, opera comica in tre atti sopra parole di Saint Georges che offrivano situazioni poco favorevoli alla musica. Pur nondimeno il rondò cantato da Chollet è divenuto popolare. Nello stesso anno 1829 scrisse Le Nozze di Lammermoor, opera italiana eseguita dalla celebre Madamigella Sontag, che disimpegnava la parte della protagonista Lucia. Quest'opera non ebbe successo alcuno. ad onta dell'ascendente che la Sontag aveva in Parigi. Pel teatro dell'Opera Comica scrisse nel 1830 L'Auberge d'Aurau la collaborazione con Hérold, e per la Grand' Opera compose un balletto, L'Orgie, nel 1831. Nel 18 agosto dello stesso anno diede all' Opera Comica Le Livre de l'Hermite, opera in due atti. Tutti convennero della bellezza di questa musica, perfettamente bene scritta, piena di felici ispirazioni ed istrumentata con gusto ed effetto. Ma Carafa trovavasi in quel momento sotto l'influenza di una cattiva costellazione, e forse le stesse cause che fecero cadere il Masanielle contribuirono a non far apprezzare quanto veramente lo meritava, quest'ultima sua produzione; ed ebbe ancora immeritata caduta l'opera in tre atti La Prigione di Edimburgo, rappresentata nel 20 luglio del 1833. Il libretto dello Scribe e di Planard venne tratto dal romanzo di Walter Scott dello stesso titolo: esso non piacque, e nel

sno insuccesso trascinò anche la musica che meritava una sorte migliore. Oursto spartito è ben lungi dall'essere senza bellezze : indipendentemente da una fattura facile e da una strumentatura brillante e piena di nuovi e graziosi effetti, è composto con isquisitezza di sentimento e pieno d'incantevoli melodie, e non possiamo trasandar di elegiare il gran finale del secondo atto ed il coro col quale principia l'atto terzo, propriamente nella scena della prigione, Une Journée de la Fronde ou la Maison du rempart, scritta nel 1833, quantunque una delle più deboli sue partiture . nondimeno non manca di bei pezzi, e tra gli altri. uno stupendo duetto nel secondo atto tra Didier e la Duchessa di Longueville, ed altro duetto nel terzo atto elegantemente orchestrato tra Giorgetta e la Duchessa producevano nuevo e bello effetto. La Grande Duchesse, opera in quattro atti, fu rappresentata al solito suo teatro nel 1835. Sul merito e, successo di questa musica, piuttosto che dare una nostra opinione, crediamo meglio ripetere ciò che il sig. Clément scrisse al proposito:

a La Granda Duchesse est un euvrage qui plebe par la donnée, et dont le livret, emprunté par Mélesville et Merwille à non nouvelle de Prédéric Sonlié, ne pouvait inspirer heureusement un compositeur. Cependant, malgré
les dédains d'une critique aveugle, niguste et partiale,
la metique de cet opéra n'était pas exempte de beauté,
de grâce et de caractère dramatique. Si, à l'exemple de
Rossini, Carafa vavia frait servir les plus beaux fragments
de ses opéras tombés à de nouveaux poèmes mieux compacés, nous aurions pu entendre avec plaisir deux beaux
duos de La Grande Duchesse, la prière Vierge Marie et
une belle marche fundères.

Deciso come era Carafa di non abbandonare mai più la Francia, dimandò ed ottenne nel 1834 di essere naturalizzato francese; quindi successe a Lesneur come membro dell'Istituto di Francia, nominato all'unanimità di voti, nella

classe di Belle Arti, l'anno 1837, e dopo la morte di Beer avvenuta nel 1838, fu chiamato a direttore del Ginnasio della ·Musica Militare. Ma prima che questo stabilimento venisse abolito nel 1855, egli trovavasi di aver già dato le sue dimissioni. Carafa venne parimente nominato nel 1839 professore di contropunto e composizione al Conservatorio di Parigi, e dalla sua scuola uscirono molti e valenti compositori, che con successo scrissero nei teatri della Francia, e sono tuttavia in credito di valentissimi artisti. L'ultima delle produzioni del Carafa, colla quale chiuse la sua carriera teatrale, fu Thérèse, opera comica in due atti rappresentata nel 1838. Dopo quest'anno non compose che alcuni pezzl per lo spartito della Marquise de Brinvilliers, ed un recitativo ed aria pel prologo intitolato Les Premiers pas, che Adolfo Adam fece escguire all'apertura dell'Opera Nazionale nel 4847. Nel 4860 tradusse nell'idioma francese la Semiramide di Rossini, rappresentata con gran successo dalle sorelle Marchisio al teatro ;della Grand' Opera ; ed a preghiera del suo illustre e carissimo amico, scrisse la musica per i ballabili introdottivi, e Rossini graziosamente volle cedergli tutti i diritti di autore che ritraeva da ciascheduna rappresentazione. Fin dal 4847 fu nominato Ufficiale della Legion d'onore, ed ebbe la medaglia di S. Elena, come ricordo delle campagne del Primo Impero. Era membro onorario e corrispondente di molti istituti musicali ed accademie filarmoniche di Eurona.

Sovente si è fatto r'improvero al Carafa che le sne opere fossero piene di remisiscenze e d'imitiazioni di altri maestri. Bisogna pur convenire chi (gli il più delle votel asciava le sue idee ed i suoi pensieri come gli cadevano dalla penna, senza curarsi di limarli, ripulirli, e dar loro quella forma, quella fissonamia e quell'unità di carattere che si conveniva al soggetto dell'opera, il che egli sapeva e poteva fare, se la pazienza l'avesso assistito un poco più, e la volontà della fatica e dell'applicazione non gli fissero spesso vennte me-

ne. Egli seguendo il cattivo sistema di molti compositori italiani, scrivvari siusi apartiti con prestezza e negligenaz, tanto che, se gli avesse con più amore e più cura elaborati, giudicando dalle molte bello cose che continuamente vi si rinvengose, con fondata ragione puossi assicurare che la sua riputazione come compositore teatrale troverebbesi molto e molto più alto locata.

Tutti gli spartiti autografi del Carafa sone attualmente nel grande Archivi del Real Collegio, siccome a pag. 171 abbiamo distintamente narrato. L'altra sua musica si trova notata in fine della presente biografia, avvertende che quella sezna niune sogno esisteva anteccedentemente nell'Archivio, e quella con l'asterisco de stata rimessa con una spedizione posteriore alle già accennate a detta pag. 171 posteriore alle già accennate a detta pag. 171 del propostriore alle già accennate a detta pag. 171 del propostriore alle già accennate a detta pag. 171 del propostriore alle già accennate a detta pag. 171 del propostriore alle già accennate a detta pag. 171 del propostrio del principale del propostrio del propostrio del propostrio del principale del propostrio del pr

Carafa fin dalla sua prima gioventà fu l'intimo, il sincero ed il più leale amico di Rossini, e dal tempo che questi prese stanza in Parigi, devevano tutti i giorni immancabilmente vedersi, e quest'abitudine era in lor divenuta un bisogno tale, che ognuno cercava di trovare il primo l'altro per istringergli la mano. Carafe amaya molto anche Bellini, che chiamava il vero rappresentante della melodia italiana, il suo angelico Bellini : l'apostrofava sempre cost. Non era però facile ad elogiare i compositori francesi, anzi per lo più si mostrava con loro durissimo, perchè (ad eccezione di ben pochi) egli non accordava alla moltitudine che la semplice conoscenza dell'arte, piuttosto scolastica, pedante, ma lamentava la mancanza assoluta della melodia e del gusto di ben fare. Questa sua franca maniera di esprimersi contro individui del paese che non aveva sdegnato di adottarlo come figlio e dargli cittadinanza, onori e cariche dignitose e lucrative, gli creava continuamente non pochi nemici, che contribuirono a far cadere in Francia molte delle sue opere, cosparse pure di vere ed originali bellezze.

Ecco il ritratto che il Clément fa di Carafa:

« Homme de moeurs douces et d'un caractère bienveil-

- " lant, les échecs souvent injustes qu'il a essuyés dans sa
- « carrière dramatique ne lui ont laissé aucun sentiment d'a-
- " mertume. Un seul trait suffira pour le peindre. L'ancien
- " de monter à cheval. Dans une retraite honorable et res-
- « pectée, son délassement favori est, après la musique, de
- " veiller à l'entretien d'un vieux cheval dont il ne consent
- " point à se séparer, quoique depuis longtemps celui-ci soit
- " hors de service. C'est ainsi que M. Carafa a obtenu, à
- " la suite des palmes académiques, la médaille de la so-" ciété protectrice des animaux (1)."
- I. Composizioni di Michele Carafa esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- 1.º Achille e Deidamia, cantata per tre voci, eseguita in
- casa del Principe di Caramanica. Napoli 1802. 2.º Il Prigioniero, opera semiseria. Napoli 1805.
- 3.º La Musicomania, opera comica in un solo atto. Parigi
- 4.º Il Vascello l'Occidente, opera semiseria in dne atti. Napoli Teatro del Fondo 1814.
- La Gelosia corretta, anche sotto il titolo Mariti aprite gli occhi. Napoli Teatro Fiorentini 1815.
- 6.º Gabriella di Vergy, opera seria in due atti. Napoli Teatro del Fondo estate del 1816.
- Berenice in Siria, opera seria in due atti. Napoli Teatro San Carlo 1818.
- Elisabetta di Derbishire, opera seria in due atti. Venezia, dicembre del 1818.
- La Capricciosa ed il Soldato, opera semiseria in due atti. Roma 1821, e poi Napoli nel Fondo 1823.
- (t) Si noti che l'opera dalla quale questo brano è tolto, porta la data del 1868.

#### - 2034 -

- 10.º Il Solitario , opera comica in tre atti. Parigi , agosto 1822.
- 11.º Le Valet de Chambre, opera comica in un solo atto. Parigi 1823.
- 42.º Gl' Italici e gl' Indiani, atto unico. Napoli San Carle 1825.
- 13.º Sinfonia per dieci strumenti di ottone.
- 14.º L'Orgie, balletto in tre atti per la Grand' Opera in Parigi 1831.
- 15.º Ecco il piangente salice, romanza per voce di tenore con accompagnamento di pianoforte.
- 16.º Marcia funebre composta per la traslazione del cadavere dell'Imperatore Napoleone I. Parigi 1846.
- \* 17.º Quattro pe zzi d'armonia per dieci strumenti.
- \* 18.º Gran settimino di Beethoven ridotto per otto strumenti.
- \* 19.º Pezzi della Semiramide di Rossini tradotti in francese pel Gran Teatro dell' Opera, con alcuni ballabili di sua composizione.
- 20.º Ave Maria per soprano in fa terza maggiore con orchestra.
- 21.º Calipso, scena lirica con accompagnamento di pianoforte.
- 22.º Le Pécheur, notturno con accompagnamento di pianoforte.
- \* 23.º Piacere olimpico, romanza idem.
- \* 24.º Già la notte s'avvicina, canzone idem.
- \* 25.º Fuis le Démon, romanza idem.
- \* 26.º Recitativo ed aria nel prologo Les Premiers pas.
- \* 27.º Barcarola, Beviamo, cantiamo, idem.
- \* 28.º Un momento d'estasi a Londra, terzettino per sole voci.

#### II. Altre menzionate nelle diverse biografie

4º II Fantarma, opera buffa stritta pel testro dei ditettanti. Napoli 1801. — 2º II Natale di Gore, cantata eseguita in casa del
Principe di Caramanica. — 3º Tameriano, opera seria scritta pel San
Carlo di Napoli nel 1824 (uon rappresentia). — 4º II Paria, opera
seria, Veneria 1826. — 5º II Sarpino, Parigi Testro Feydean 1827. —
8º L'Aberge d'Auray, in collaborationo con Hérold. Parigi Testro
Pedean 1890. — 7º Alconi perii aggiunti sell'opera Le marquine de
Brisasilieria. — 8º Kgrie eleison per quattro voci, soprano, contralto,
tenere a basso, con actourpayamento d'organo o pinsoferte.

# CELEBRI CANTANTI

Dynamic Langle

## GAETANO MAJORANO

Gaetano Majorano, conosciuto sotto il nome di Caffarelli. ebbe i natali in Bari il 46 aprile 1703. Figlio di un povero contadino, il padre pretendeva che si addicesso allo stesso suo mestiere : ma il giovinetto Gaetano non solamente era ricalcitrante ai voleri paterni, ma resisteva ancora alle punizioni che soffriva ogni qual volta andava a trattenersi nelle chiese per sentire cantare o sonare l'organo. Un musicista nominato Caffaro avverti l'assidua assistenza del piccolo contadino alla cappella ove egli era impiegato, c con qualc aggiustatezza unisse soventi la sua infantile voco a quella degli altri cantori. Volendo viemaggiormente assicurarsi della realtà delle sue disposizioni, lo fece venire a se, e convintosi che non si era ingannato sulla sua più che felice organizzazione musicale, si recò immantinente a ritrovare il padre e gli fece la più seducente prospettiva della fortuna alla quale sarebbe andato incontro il suo figliuolo, se acconsentiva che gli si facesse l'operazione dell'evirazione. Il padre stup) da prima, e poi domando tempo per meditar sul da fare; ma la dimane andò dal Caffaro e dissegli voler acconsentiro a quanto aveagli proposto, il che vonne prontamente escguito in Norcia, ove fu condotto il piccolo Gaetano per subire la dolorosa operazione. Di ritorno in Bari il Caffaro ritirò in sua casa il giovinetto Majorano, e con vero interesse cominciò ad insegnargli in prima a leggere e scrivere, e poi gli elementi della musica. Trascorsi al-

quanti mesi, decise di mandarlo a sue spese in Napoli, onde fargli studiare regolarmente il canto sotto la direzione di quel Porpora, che, dopo lo Scarlatti, aveva unitamente a Domenico Gizzi stabilito le fondamenta di quella che poi fu detta grandiosa scuola italiana. Da questo momento il Maiorano, in omaggio di riconoscenza per quell'uomo che in prima tanto seria cura aveva preso per la sua educazione musicale e per assicurargli un avvenire, volle spontaneamente cambiare il suo nome in quello di Caffarelli. Pornora aveva un metodo lento, ma sicuro, e i cui risultati non erano mai dubbii quando si applicava ad una felice organizzazione. Egli, severo anzi che no nel suo insegnamento. fece studiare il suo allievo per cinque interi anni sopra un solo foglio di carta di musica, ove di suo proprio pugno aveagli scritto delle scale gravi, delle altre pel gorgheggio e per le agilità; poi degli esempi per le appoggiature, per i mordenti, gruppetti, trilli ec. ec. ed in succinto per quanto altro credova utile e necessario alla formazione ed allo sviluppo di una voce, che a tempo bene educata, con arte. gusto, sapienza e buon senso, e senza forzarla mai, dà sempre i più felici risultati; e viceversa, se oprasi al contrario, diviene ingrata, sgarbata o si perde interamente.

Qualcheduno pretese che Porpora operando coal avesse avuto in mira di umiliare l'orgoglio del suo allievo, che fin d'allora ne aveva anche di troppo. Altri misero in dubbio la realtà dell'aneddoto, non potendo persuadersi cho si fosse potuto impiegare si lungo tempo per apprendere tanto poche cose. Certo si è, come abbiamo anche dalle nostro tradizioni (1), cho dopo questi cinque ami di continuo ed indefesso studio, forse ingrato, monotono, noisoo, ma fatto con calma, severamente e posatamente su tale foglio di carponale.

Soventi volte io intesi racconlare un tale aneddoto dal mio vecchio antecessore Giuseppe Sigismondi, non che dal Tritto e dal Zingarelli.

ta, Porpora con la sicurrezza di chi la la cosciunza del suo sapere e del sno valore, un hel giorno disse al suo allievo:

"Vattene, figliuol mio, io non luo altro da insegnarti; tusei il prino cantante dell'Italia e del mondo. "Con ciò
asseri un'incontrastabile verità, perchè il meccanismo del
canto è la sola cosa che può insegnare un maestro; ma il
gusto, il sentimento, l'accento che commuove, l'interpetrazione d'una frase musicale, il creare begli ornamenti el a
proposito, questo sono tutte doti che vengono da natura e
che l'arte non portà insegnare giammai.

Nel 1724 Caffarelli esordì al Teatro Valle in Roma, rappresentando la parte di donna, secondo l'uso di quei tempi ner i sopranisti. La bellezza della sua voce, la perfezione del suo canto e la sua figura molto avvenente, gli procurarono un successo di entusiasmo. Ricercato in tutte le principali città d'Italia, riscosse applausi e testimonianze di ammirazione e di stima da per tutto. Di ritorno in Roma nel 1728 cantò al Teatro Argentina nella stagione di carnovale la parte che allora chiamavasi di primo uomo, ed ebbe tale entusiastico incontro, che uguale non si era veduto nè inteso sino allora in quella città. Molte donne di alto lignaggio divennero pazzamente innamorate di lui. Le buone fortune gli venivano da per ogni dove, quantunque qualcheduna l'avesse pagata a caro prezzo, incontrando la collera di qualche marito geloso, che non gli fu sempre facile di evitare; ed una volta fu costretto a nascondersi nel fondo di una cisterna vuota, che trovavasi nel giardino della casa onde era fuggito, rimanendovi sino a notte avanzata, dopo aver guadagnato un violento raffreddore che lo fece stare a letto per viù di un mese. La gentile damina che gli accordava l'alta sua protezione, conoscendo l'indole ed il carattero del suo violento sposo, e sino a qual punto potesse giungerne il risentimento, mise il Caffarelli sotto la salvaguardia di quattro spadaccini che da lontano lo seguivano da per ogni dove. Questa comica avventura per altro non ebbe conse-

guenzo dispiacevoli, ma non fu facile nè cosa tanto da poco al celebre cantante uscir salvo da Roma nol 1730, per rendersi in Napoli, ove produsse, s'è possibile immaginarlo, maggiore effetto di quello che aveva destato in Roma. Dopo qualche tempo si parlava di Gizziello che doveva esordire in Roma, Caffarelli non conosceva questo novello cantore, di cui però avea spesso sentito a decantare il nome ed il merito. Più che la curiosità, uno smodato orgoglio che avca di se, non disgiunto da un certo dispetto che chiuso teneva in cuore, come egli potesse avere un rivale qualunque, lo decisero a volersene personalmente accertare. Prese la posta per Roma, viaggiò di notte, ed arrivato ad ora opportuna. si recò direttamente in teatro tutto avvolto in un mantello per non farsi conoscere. Preso modesto posto in platea, attentamente ascoltò da prima in silenzio; ma trionfando in lui più che qualunque altra bassa passione, la grande anima dell'artista, dopo udita l'aria del Gizziello, scelse il momento quando gli applausi crano alquanto sospesi, e levatosi in picdi disse ad alta voce: " Bravo!.... bravissimo, " Gizziello: è Caffarelli che te lo dice." Poi usel precipitosamente dal teatro, ripreso subito la posta, ed arrivo in Naneli giusto quando si facevano i più bizzarri comenti sulla sua misteriosa disparizione e sulle suc moltiplici avventure amorose, che ognuno raccontava a suo modo, mentre altri ne inventava a capriccio. Recatosi immantinenti in teatro, non ebbe cho appena il tempo di abbigliarsi per rappresentare la sua parte nell'opera che in quella sera stava annunziata.

Verso il volgere dell'anne 1733 parti per Londra, ove da molto tempo era ricercato e desiderato non poco. Il successo che colà ottenne fu splendidissimo, e questo senza nulla esagerare può dirisi che fu sempre crescente per tutto il tempo che ivi si fermò, sempre annato e carezzato da que buoni inglesi che mai non si stancavano di udirlo ed applaudirlo. Finalmente, quando scorsi molti anni abbandonò quella grandissa capitate, carico di gloria e dopo aver ammassate constituto.

siderevoli ricchezze, prese la via di ritorno per l'Italia. Torino, Milano, Genova, Firenze e Napoli lo rividero con gioja e l'applaudirono sempre con eguale entusiamo. Invitato poi recossi in Venezia, e riscosse per tre mesi 800 zecchini antichi (6000 franchi) di stipendio, ed una sersta a suo totale benefizio assicurata per 700 zecchini (8400 franchi), somma considerevole in allora e che niua cantante aveva mai per lo innanzi percepita. Dopo questa stagione Caffarelli diceva di voler abbandonare il teatro; ma richieto e pregato, ricomparve in Torino nel 1746, poi anocra in Firenze, Milano, ed in ultimo si recò in Madrid a cantare con Gizziello e la Mingolti nel 1749, e poi in Vienna.

La Delfina di Francia Principessa di Sassonia che amava molto la musica, desiderosa di sentire questo vero portento, chè come tale tutti lo decantavano, lo fece venire a Parigi nel 1750. Ivi arrivato, cantò prima alla corte e dopo in molti concerti particolari, e quantunque contasse 47 anni, pure chbe successo non meno entusiastico di quel che aveva altrove ottenuto. Luigi XV incaricò uno dei suoi ciambellani di regalarlo di qualche giojello. Il gentiluomo stimò conveniente inviargli per mezzo del suo segretario una superba tabacchiera d'oro da parte del re: « E che, disse Caf-« farelli, in vedendola, il Re di Francia manda a me que-" sta scatola?.... Guardate (cd aprì il suo armadio), ceco " trenta tabacchiere , la menoma delle quali vale assai di " più di quella che venite a presentarmi. " E restituendola, continuò a dire : « La riceverei volentieri, se almeno fosse " adorna del ritratto del Re." - " Signore, " alla sua volta prese a dire freddamente il segretario, « il Re di Francia " non usa di far regalo del suo ritratto che solo agli amba-" sciatori (1). " Arditamente risposegli il Caffarelli: " Ebbene,

(1) Qui dobbiamo notare che questo segretarió ignorava od aveva dimenticato che lo stesso Luigi XV sedici anni prima, nel 1736, avea fatto dono al Farinelli del suo ritratto ricco di brillanti e di 500 luigi d'oro, siccome nella biugrafia di lui si riporterà. che il Re li faccia cautare codesti signori: tutti gli aubasciatori del mondo rinsciranno mia fare no effarettili<sup>8</sup>. Il
dialogo pinttosto curioso venne ripetuto a Luigi XV, che
ac rise molto, e tal quale lo riporto alla bellina. Questa
Principessa non intese la cosa con la medesima indiferenza:
unandò subito a cercare il musico, ed una volta al suo eospetto, senza dirgli pirorla sa la sua insolente reliniesta, gli
diè in dono un magnifico diamante di clevato prezzo, e nel
congedarlo presentogli un prassporto, aggiungendo: el le cisigné du Roi: e'est pour vous un grand honneur; mais il
faut vous bâter d'en faire usage, ear il n'est vialable que
pour dis jouns. » Caffarelli se ne part molto mal cattento
di quella corte, dicernò che non avera guadagmato nè anche
tanto da pogar le spese del viaggio.

Ritornato finalmente in Napoli per non useirne mai più. dopo tanti splendidi successi, e riechissimo come era divenuto, pensò di comprarsi il fendo detto di Santo Dorato, di cui prese il titolo di Duca, che legò poi dopo la sua morte ad un suo ninote colla reudita annessa di annui ducati 14 mila. quasi sessanta mila franchi. Na non cessò pertanto di cantare nci conventi e nelle chiese e di farsi caramente pagare. Molti anni prima di morire, feee fabbricare un gran palazzo, che intiora esiste, alla via del Carminello presso Toledo, e sopra l'arco del portone di entrata fece incidere in un marmoreo cartocclo la seguente orgogliosa iscrizione: Ampayon Thebas. EGO DOMUM. A. D. MDCCLIV. Qualoheduno pretese che immediatamente vi avesse un'anonima mano aggiunto alcune mordaei parole, ancora latine, che alludevano alla sua condizione di evirate, il che Anfione non era (ille cum, tu sine). Le quali, se davvero non furono colà scritte, come vonne sino a noi tramandato, han potuto però esser dette da qualcho bello spirito, indignato di cotanta albagia, e si vuole che sia stato il Capasso. Oggi colà la sola prisca iscrizione si legge, nè traccia vi esiste che avesse potuto accoppiarvisi un'altra-

Gaetano Majorano detto Caffarelli morì nel suo fendo di

Santo Dorato non nel 1º febbrajo (come si è scritto) ma nel 30 novembre del 1783, colla riputazione di uno dei cantanti più sorprendenti d'Italia. La bellezza della sua voce in allora non poteva essere paragonata ad alcun'altra, tanto per l'estensione che per la forza dei suoni. Egli era valente egualmente nel cauto largo che nei passaggi di gran difficoltà, ed eseguiva con una prodigiosa perfezione quasi inarrivabile il trillo e le scale cromatiche, le quali pretescro alcuni che fosse stato il primo che le avesse introdotte nell'arte del canto, e particolarmente nei movimenti rapidi. Inoltre sonava benissimo il gravicembalo, leggeva qualunque musica a prima vista, e sovente altresì improvvisavane con buon successo. Siechè fu generale opiniono che nella prima metà del secolo XVIII non vi fureno che Farinelli e Gizziello che potessero stargli al paragone, quantunque il Farinelli pel complesso de'pregi che riuniva a preferenza de'suoi emuli, si fosse poi a più alta sfera elevato; ma però, più modesti, quelli seppero farsi perdonare la superiorità tra i loro rivali, mentre che Caffarelli spesso indispettiva e sollevava contro di lui e pubblico ed artisti a causa del suo smodato orgoglio. Ne aveva a tal grado, che in mezzo alle sue fortune, si udiva spesso volte a dolersi che i posteri non avrebbero mai potute comprendere quanto egli fosse stato grando e portentoso nell'arte del cantare.

Perchè meglo si chiarisca l'insolenza del suo carattere, crediamo pregio dell'opera qui traserivere un brano di una lettera del Metastasio, da Vienna, alla principessa di Belmonto in data del 10 luglio 1749, che riporta un aneddoto che lo riguarda.

- " In contraccambio delle novelle armoniche che si com-" piace l'eccellenza vostra comunicarmi dell'amabile Mon-" ticelli, io gliene renderò una bellicosa di questo valoro-
- « so Caffariello (1), che con pubblica ammiraziono ha dimo-

<sup>(1)</sup> Così sempre il Metastasio lo chiama nelle sue lettere.

a strato pochi giorni sono non esser egli meno atto agli stu-" dii di Marte che a quelli di Apollo .... Il poeta (1) di questo " teatro è un milanese, di molto onesti natali, giovane in-« gegnoso, vivace, inconsiderato, tanto adorator del bel sesso, « quanto sprezzator della fortuna, e non men rieco di abi-« lità che povero dei doni della prima dello virtù cardinali. " A questo gl'impresarii han confidata, oltre la cura di raf-" fazzonare i libretti, tutta la direzione teatrale. Or non sa-« prei se per rivalità d'ingegno o di bellezza, fra questo el « il Caffariello si è fin dal primo giorno osservata una certa « ruggine, per la quale sono essi molte volte fra lero tra-« scorsi a motti pungenti ed equivoei mordaei. Ultimamente « il poeta fece intimare una prova della nuova opera che si « prepara. Tutti i membri operanti concorsero, a riserva " di Caffariello, o per effetto di natura contraddittoria, o per « l'avversione innata ch'egli sente per ogni specie d'ubbi-" dienza. Su lo sciogliersi dell'armonico congresso comparvo " nulladimeno in portamento sdegnoso e disprezzante. Ai sa-" luti dell' uffiziosa assemblea rispose amaramente, dimandan-" do, a che servono queste pruove? Il direttore poeta disso con " tuono autorevole, che non si dovca dar conto a lui di ciò " ehe si faeca: che si contentasse che si soffrissero le sue " mancanze: che poco conferiva all'utile o al danno dell'opeи та la sua presenza o la sua assenza: che facesse egli ciò " che volca, ma lasciasse almen fare agli altri ciò che do-· veano. Irritato più che mai Caffariello dell'aria di sune-« riorità del poeta, lo interruppe replicando gentilmente, « che chi avca ordinata simil pruova cra un solennissimo " c .... Or qui perdè la tramontana la prudenza del diret-« tore, e lasciandosi trasportare ejecamente dal suo furor « poetico, cominciò ad onorarlo di tutti quei gloriosi titoli « de' quali è stato premiato il merito di Caffariello in di-" verse regioni d' Europa. Toceò al la sfuggita, ma con co-

<sup>(1)</sup> Di nome Migliavacca.

« lori assai vivi, alcune epoche più celobri della sua vita, « e non era per tacer così presto: ma l'eroe del suo pa-« negirico troneò il filo delle sue lodi, dicendo arditamen-" te al panegirista: Sieguimi, se hai il coraggio, dove non vi a sia chi l'ajuti. Ed incaminossi in volto minaccioso verso " la porta della camera. Rimaso un momento perplesso lo " slidato poeta, quindi sorridendo soggiunse: Veramente un " rival tuo pari mi dà troppa vergogna; ma andiamo, che " il castigare i matti è sempre o pera cristiana. E si mos-" se all'impresa. Caffariello, o che non avesse mai creduto « così temérario le muse , o che secondo le regole crimi-« nali pensasso di dover puniro il reo in loco patrati deli-" eti, cambiò la prima risoluzione di cercaro altro campo « di battaglia, o trincierato dietro la metà dell'uscio, fece - « balenar nudo il suo brando , e presentò la pugna al ne-" mico. Non ricusò l' altro il eimento, Ma fiero anch' egli « il rilucente acciaro Liberò dalla placida quaina. Trema-« rono i circostanti, invocò ciascuno il suo santo avvocato, « e si aspettava a momenti di veder fumare su i cembali « ed i violini il sangue poetico e canoro; quando Mad. Tesi, « in casa della quale si tratta vano le armi, sorgendo final-« mente dal suo canapè, dove avea giaciuto fin allora tran-« quillissima spettatrice , s' incamminò lentamente verso i « campioni. Allora (o virtù sovraumana dolla bellezza!) « allora quel furibondo Caffariello in mezzo a' bollori del-" l'ira, sorpreso da un'improvvisa tenerezza, le corse sup-« plichevole all'incontro, le gettò il ferro a' piedi, le chiese a perdono de suoi trascorsi, e le fe generoso sacrifizio delle « sue vendette, e suggellò le replicate proteste d'ubbidien-« za, di rispetto, di sommissiono, con mille baci che im-« presse su quella mano arbitra de suoi favori. Diè segni « di perdono la ninfa; rinfoderò il poeta; ripreser fiato gli « astanti; ed al lieto suono di strepitose risate si sciolse la " tumultuosa assemblea.... Oggi gl'istrioni tedeschi rappre-« senteranno nel loro teatro questo strano accidente. »

#### CARLO BROSCHI

Carlo Broschi, conosciuto sotto il nomo di Farinelli, naeque il 24 giugno 1705, fratello a quel Riceardo Broschi del quale si è dato un cenno biografico nel parlare de'maestri compositori educati nel Conservatorio di Loreto. Il padre Giovenale Sacchi, che ha dato in luce una vita del Farinelli, dice essere stata Andria la sua patria: ma non avendo alcuno parlato mai del come e del quando da quel paese si fosse trasferito in Napoli, è da ritenersi piuttosto quanto lo stesso Farinelli disse a Burney, allorehè s'incontrarono in Bologna nel 1771, cioè di essere egli nato in Napoli. Nulla si può dir di preciso sulla sua origine. Molti opinarono che il nome di Farinelli venissegli da farina, perchè suo padre Salvatore Brosehi era muguajo, o come dissero altri venditor di farina. Ma sembra più che probabilo, anche per le nostre tradizioni, che questo nome gli fosse dato perchè celi ebbo per protettori e patroni al principio della sua earriera tre fratelli nominati Farina, che tra i distinti amatori della musica in quel tempo erano considerati i primi in Napoli. Il padre Sacelii assicura avergli il Farinelli fatto osservare i titoli di nobiltà che dovè esibire al Re di Spagna onde ottenere la sua ammissione negli ordini cavalleresehi di Calatrava e di S. Giacomo. Per vero, riesee difficile il conciliare la distinta nascita de'narenti dell'artista con l'infame mercato ch'essi fecero della sua virilità, nella lontana sperauza di assigurarsi una vistosa fortuna. Ma in quella trista epoca erano non solo tollerate, ma ancora permesse tali depravazioni, e non si mancava di trovaro un pretesto qualunque onde giustificare la turnitudine del fatto. Una ferita, un morso di cignale, impossibile a guarirsi senza operare la eastrazione, una caduta, come si disse di lui, che nella sua infanzia l'obbligò alla mutilazione ce. ec., insomma non vi era un musico in quel tempo che non avesse potuto o saputo raccontare la sua piccola istoriella, che nel fondo si somigliavano tutte.

Siceome l'evirazione non sempre apportava i buoui risultati che si desideravano, sovente avveniva che molti disgraziati perdevano la qualità d'uomo senza guadagnare una voce per divenir cantori. Farinelli fu tra i fortunatissimi. nerchè egli ebbe la più sorprendente voce di soprano che fosse mai esistita. Non dal padre suo, come erroneamente serisse il Fétis, ma dal fratello Riccardo venne iniziato nei primordii della musica. Dopo qualche tempo poi, quando fu bene avanti nelle teorie e nel solfeggio non cantato, ma come mezzo onde imparere la divisione ed a sonare il cembalo. fit messo alla scuola del Porpera, di cui divenne il primo ed il niù illustre allievo. Dopo aver appreso, scorsi alcuni anni sotto questo insigne maestro, il meccanismo dell'arte del canto tal quale era stabilito nei metodi perfetti dei cantori di quel tempo, cominciò ad esordire, e prima come un omaggio di riconoscenza, vollo cantare nella casa dei suoi protettori, i tre fratelli Farina. Ivi l'intesero e lo ammirarono i più valenti professori di Napoli ed i più dìstinti dilettauti, che tutti rimasero contenti non solo, ma sorpresi ed incantati dell'eccezionale sua voce, della purità dei suoni che sapeva trarre, e della facile e brillante escenzione, e predissero il elamoroso successo che indubitatamente avrebbe ottenuto sulle scene. Da qualcuno si scrisse che all'età di quindici anni, nel 1720, si fece sentire in pubblico la prima volta nella prima opera del Metastasio Angelica e Medoro, e che la singolarità di questa circostanza avesse fatto nascere fra i due esordienti un'amicizia che durò costante per tutta la vita.

E qui da osservare in contrario, primieramente che Metastasio non era in Napoli nel 1720, perchè egli lasciò Rome nel 4721, e lo fece solo per fuggire i suoi creditori, lu secondo poi che l'Angelica e Medoro dell'illustre poeta non vide la luce che nel 1722. Dalle nostre tradizioni abbiamo che Farinelli accompagnò il suo maestro Porpora nel 1721 in Roma, ove recavasi per iscrivere pel Teatro Aliberti l'opera intitolata Eumene, ed in quest' opera il Farinelli, di già celebre nell'Italia meridionale sotto il nome del ragazzo, fece la sua prima comparsa in Roma. L'impresario di quel teatro (1) prego Porpora di scrivere appositamente nel suo allievo un'aria con accompagnamento di trombetta obbligata, perchè eravi nell'orchestra un valente sonatore di siffatto strumento. Il maestro accondiscese, e compose un'aria quasi di sfida tra il cantante ed il sonatore, il quale ultimo quando eseguì il suo preludio, sorprese ed entusiasmò il pubblico in modo che lo proclamarono invincibile, e compativano il giovino cantore che doveva venirno al paragone. Farinelli cominciò a cantare, e tanto si elevo sopra di lui, che trasporto il suo uditorio sino alla frenesia, e lo strumentista fu obbligato a darsi per vinto. Vi è però buona ragiono a credere cho il Porpora avesse non poco contribuito al trionfo del suo allievo. Che che ne sia, il risultato fu, che terminato lo spettacolo, il pubblico in massa attese il cantore alla porta del teatro, e l'accompagnò sino alla sua dimora tra le grida più entusiastiche di evviva e di unanimi acclamazioni.

Qui ora si presenta una di quelle contraddizioni si frequenti nella vita di questo artista. Burney dice che Farinelli lasciando Roma si recò in Bologna ove intese il celebre Bernacchi; una Bernacchi non era in Bologna, nel 1722. Choron e Fayolle aggiunsero al detto di Burney che fu al-

<sup>(1)</sup> Nella biegrafa del Porpora è riporato che l'Eumene fu data in casa del Conte Alibert, qui si dice che da data al Teatro Alibert; ou eravi un impressio. In tutte le antecedenti opere da noi consultate, coa labismo trivato riferito. A conciliare i fatti, pare che l'errore debba staro in chi prima scrisso, parlando del Porpora, in casa e non gia del Teatro del Conte Alibert; popure che areade il Cente Alibert; aperto quel teatro per conto propris con l'Emenen, l'avesse di poi reso pubblico o dato al du impresario.

lora ehe Farinelli dimandò delle lezioni al eapo della Seuola Bolognese. Non pertanto Burney confessa che il cantore restó sotto la direzione del Porpora sino al 1724, e poseía eon lui fece il suo primo viaggio in Vienna nel 1725. Ora non sembra verosimile che Porpora, la più gran riputazione italiana di quel tempo per l'insegnamento del eanto, avesse potuto tollerare che il suo allievo, che non era aneora useito dalla sua scuola, gli avesse fatto il torto di prendere non dico lezioni, ma pure dimandare consigli ad altro professore , qualunque egli fosse stato. È però fuori di dubbio che Farinelli non prima del 1727 conobbe in Bologna il Bernaechi, e che dopo essere stato vinto dallo stesso nell'opera di Orlandini, riconoscendo la sua superiorità. se non in tutto, per alcune specialità che in grado eminente possedeva, si decise il Farinelli a dimandargli consigli, che l'altro acconsentì a dargli con piacere, e lusingato nel suo amor proprio, si compiacque apportare l'ultima perfezione a colui che dopo fu stimato ed apprezzato il cantante più straordinario del XVIII secolo. Bernacelii non era dotato di bella voce : ma coll'aiuto della sua somma arte aveva saputo trionfare de'suoi difetti naturali, ed aequistarsi tanta fama, che nel mondo musicale veniva chiamato il Re dei eantanti.

Nulla possiamo dire sull'effetto che il Farinelli produsse in Vienna nel 1725, perchè niuno ne ha parlato mal. L'anno appresso cantò in Venezia nella Didone abbandonata del Metastasio, messa in musica dal maestro Alboni. Ritornato in Napoli, produsso il più grande entusisamo in una Serenata di Hasse nella quale cantava anche la celebre Tesi. Verso gli ultimi mesi del 1720 riscosse applausi in Milson nel Giro, opera di Francesco Ciampi. Poi si recò in Roma, ove era atteso con grande ansietà, e nel 1721 trovavasi in Bologan. Dopo aver fatto un secondo viaggio a Vienna nel 1728 ritornò in Venezia, Roma, Napoli, Vienna e Parma, e da per tutto ottene entusiastiche acclamazioni.

Nel 1731 per la terza volta fece ritorno in Vienna, e dopo questo viaggio cominciò a modificare la sua maniera di eantare, basata sino allora sulle difficoltà, sui trilli, grupnetti di ogni specie, passaggi di terze velocemente ascendenti e discendenti, volato in tutti i sensi, scale eromatiche ec. ec., in una parola Farinelli non era che un cantante di gran bravura, di sorpresa e di stunore, Ciò avvenne in forza di un consiglio datogli dall' Imperatore Carlo VI. Un giorno che questo sovrano l'aecompagnava al gravicembalo, ad un tratto si arrestò e disse all'artista ehe niun altro cantore del tempo poteva esser messo a parallelo eon lui : che la sua voce ed il suo canto non sembravano appartenere ad un sempliee mortale, ma bensì ad un essere soprannaturale: « Quei giganteschi tratti, quei passaggi sl " lunghi ehe pare non mai finissero, l'ardimento della vo-« stra manicra , eceitano lo stupore e l'ammirazione , ma « non toccano per niente il cuore. Far nascero l'emozione « sarebbe per voi facile, se qualche volta voleste essere " più sempliee e più espressivo. " Queste parole dette da un vero conoscitore, da un amico dell'arte, produssero il più straordinario effetto sull'animo di Farinelli ; e perchè non isprovvisto di fino spirito, comprese in un istante dal detto imperiale eiò ehe far doveva per divenire un eantante compiuto. Dotato dalla natura delle più belle e felici disposizioni per tutti i generi, non dubitò punto ehe avrebbo avuto la superiorità su tutti, ancho cantando il semplice, il tenero ed il canto di espressione, ed ebbe il eoraggio di rinunziare qualehe volta agli applausi della moltitudine, per essere semplice, vero, drammatico, e soddisfaro agli artisti ed ai conoscitori di buon gusto. Così come aveva prevedato Carlo VI, egli fu, dal momento che lo volle, il eantante più patetieo, come per lo innanzi era stato il più brillante; e si vedrà in appresso che il cambiamento operato in questa sua nuova maniera, non solamente gli fece acquistare maggior rinomanza nell'arte, ma fu la eausa principale

della sua gran fortuna. Di ritorno in Italia cantò con successo sempre erescente a Venezia, Roma, Ferrara, Lueca e Torino. Colmato di onori e di ricchezze, lasciò il continente nel 1733 per recarsi in Londra, colà chiamato dal Porpora che dirigeva l'Opera Italiana al Teatro Lincoln 's Innfields, Egli vi comparve la prima volta nell'Artaserse di Hasse, ove il suo fratello Riccardo Broschi avea aggiunto un'aria di uscita, che gli fece ottenere un incontro che sentiva di delirio, niù facile ad immaginarsi che a descriversi, ed arrivò a tal punto di frenesia, che una dama della corte gridò dal sno palco: Il n'y a qu'un Dieu, et qu' un Farinelli. La sua presenza in quel teatro feee guadagnare somme bastevoli non solo a coprire tutte le spese giornaliere, ma benanche a pagare 19 mila lire sterline di debito. di modo che senza la sua venuta l'impresa stava per cadere in fallenza, Il gran favore di Farinelli era cominciato da una scrata data al Palazzo di Saint-James, ove cantò alla presenza del Re, accompagnato dalla Principessa d'Orange, Allora in corte si stabill una gara per chi faecsso al eantore il regalo più magnifico, e la moda se ne impos sessò al punto che per ostentazione la nobiltà faceva annunziare dai giornali i donativi che a lui largiva. L'esempio del Principe di Galles che gli aveva fatto dono di una tabacchiera d'oro contornata di brillanti e contenente biglietti di banca, era stato imitato da molti altri grandi personaggi. Farinelli non riecveva che 1500 lire sterline di stipendio al teatro. Intanto negli anni 1734, 1 735 e 1736 che dimorò in Londra, la cifra si clevò a 5000 l'ire sterline, circa 125 mila franchi. Verso la fine del 1736 Fa rinelli parti per la Spagna per la via di Parigi, ove si fermò alquanti mesi, e facendosi sentire, produsse quella sensazione sì viva che era da attendersi. Luigi XV l'intesc negli appartamenti della regina, c l'applaudi con entusiasmo tale, che meravigliò tutta la corte, come riferisce Riccoboni. Era in verità qualche cosa di singolare vedere Luigi XV compiacersi vivamente a scutire

un cantante, egli che poco amava la musica ed assai meno la musica italiana; e vuolsi cho avesse fatto dono al musico del suo ritratto ricco di brillanti ed i 500 luigi d'oro. Farinelli non voleva fare che una semplice corsa in Ispagna, e si proponeva di ritornare subito in Inghilterra, ove aveva contratto impegni cogl' impresarii dell'Opera; ma la sorte a lui favorevolo decise altrimenti, ed il paese chegli non avea voluto che visitare, lo ritenno quasi per 25 anni.

Si racconta che Filippo V Re di Spagna ne'suoi eccessi di abbattimento e di malinconia, che pativa spesso dopo la morte del figlio, trasandava gli affari dello stato e rifiutavasi di presedere al consiglio, a malgrado le istanze della regina Elisabetta Farnese. Fu in questo momento che Farinelli giunse in Madrid. La regina informata di ciò, volle provare se la musica, che il re amava moltissimo, avesse avuto potere sul suo spirito. Ella ordinò un concerto negli appartamenti del re, e dimandò al virtuoso di cantar delle arie di un carattere tenero o dolce. Il re, nel sentir la voce del cantore, fu sorpreso di meraviglia. Poi l'emozione s'impossessò del suo cuore, ed al termino della seconda aria fece chiamar Farinelli, lo colmò di elogi e gli dimandò un terzo pezzo, in cui il celebre artista spiegò maggiormente la magia della sua voce e della sua somma abilità. Nel trasporto del piacere, il re gli dimandò qual ricompensa egli volesse. Farinelli pregò il re di fare ogni sforzo per uscir dall'abbattimento in che stava immerso e di cercaro distrazioni negli affari del regno. Egli aggiunse cho se avesse veduto il Principe felice, questa sarebbe stata la sua più gran ricompensa. Tratto si delicato e disinteressato piacque immensamente a tutta la corte, ed alla regina in particolar modo, che alla sua volta seppe generosamente e da sovrana ricompensare il grande artista. Filippo infatti proso la risoluzione di liberarsi da quella micidiale malinconia che lentamente lo distruggeva. Egli si fece radere la barba, cominciò ad assistere a'consigli di stato, e dovè la sua guarigione al merito del cantore. La regina comprese l'influenza che costui poteva avere sulla salute del re, e gli fece delle proposizioni che furono accettate. Il suo stipendio venne stabilito a 50 mila franchi annui, ed il canto di Farinelli fu riserbato privativa per il solo re. Da quel momento può dirsi ch'egli fu perduto per l'arte. Divenuto favorito di Filippo V, ebbe il potere immenso del quale godono tutti coloro che occupano simili posti presso i sovrani. La sua fortuna si accrebbe, ma il suo cuore d'allora in poi fu chiuso alle emozioni dell'artista. Può dirsi che fosse come un buffone di corte : egli era là per cantare da solo a solo al re delle arie, come Triboulet faceva smorfie e diceva motti arguti a Francesco I. Ognuno può giudicare del disgusto che doveva provarc. Un giorno disse a Burney, che nel tempo dei primi dieci anni della sua residenza alla corte di Spagna, e sino alla morte di Filippo V, aveva cantato ogni sera a quel Principe quattro arie che nou variava giammai. Due di queste erano di Adolfo Hasse, Pallido sole, e Per questo dolce amplesso; la terza e quarta due minuetti sopra i quali il cantante improvvisava delle variazioni. Ecco che Farinelli in questi dieci anni ripetè circa 3600 volte gli stessi pezzi e non altro; il che vuol dire pagare a caro prezzo il potere e la fortuna. La Borde dice che Farinelli divenne primo ministro di Filippo V e di Ferdinando VI suo successore. Gerber, Choron et Fayolle e Gennaro Grossi sono dello stesso avviso. Bocous, che dice di aver ricevuto degli schiarimenti dal nipote di Farinelli, assicura che non da Filippo, ma da Ferdinando VI (di cui altresì continuò ad essere il favorito) non mai avesse avuto il titolo di ministro, ma sibbene il potere e l'influenza di un favorito superiore allo stesso ministro. Ecco come si esprime Bocous:

"Le hon et sage Ferdinand VI avait hérité des infirmités de son père. Dans le commencement de son règne, surtoùt, il fut tourmenté d'une profonde mélancolie dont rien ne pouvait le guérir. Seul, enfermé dans sa chambre, à

" peine il y recevait la reine; et pendant plus d'un mois. " malgré les instances de celle-ci et les prières de ses cour-" tisans, il s'était refusé à changer de linge et à se lais-« ser raser. Avant inutilement épuisé tous les movens posa sibles, on ent recours au talent de Farinelli. Farinelli « chanta, le charme fut complet. Le roi ému, touché par « les sons mélodieux de sa voix, consentit sans peine à ce " uu' on voulut exiger de lui. La reine alors , se faisant « apporter une croix de Calatrava, après en avoir obtenu " la permission du monarque, l'attacha de sa propre main " à l'habit de Farinelli. C'est de cette époque que date son " influence à la cour d' Espagne ; et ce fut depuis ce mo-" ment qu'il devint presque le seul canal par où coulaient " tontes les graces. Il faut cependant avouer qu'il ne les " accorda qu'au mérite, qu'elles n'étaient pas pour lui l'objet " d'une spéculation pécuniaire, et qu'il n'abusa jamais de son pouvoir. Avant observé l'effet qu'avait produit la mu-" signe sur l'esprit du roi, il lui persuada aisément d'éta-" blir un spectacle italien dans le palais de Buen-Retiro, a où il appela les plus habiles artistes de l'Italie. Il en « fut nommé directeur ; mais ses fonctions ne se bornaient " pas là. Outre la grande prépondérance qu'il continuait " à exercer sur le roi et sur la reine, Farinelli était sou-« vent employé dans les affaires politiques; il avait de fré-" quentes conférences avec le ministre La Ensenada, et était " plus particulièrement considéré comme l'agent des mini-« stres de différentes cours de l' Europo qui étaient inté-« ressées à ce que le roi catholique n'effectuat pas le traité « de famille que la France lui proposait, etc. »

Farinelli era dotato di prudenza e di accorgimento. La sua condizione era delicata e difficile, e gli alti personaggi della corte crano gelost dell'illimitato favore ch'egli godeva presso il sovrano, quantunque con loro si mostrasse umile o non abusasse mai del suo potere. Egli cibbe il dono della scelta nei suoi protetti, tanto che durante il suo lungo re-

gno di favorito si procurò pochi nemici. Si raecontano di lui alcuni aneddoti, che, per mostrare la bontà del carattere e l'eeccllenza del suo cuore, valc il pregio di riferire. Recandosi un giorno agli appartamenti del re, ove in tutte le ore aveva libero accesso, traversando un'anticamera intese a dire da un uffiziale delle guardie: « Gli onori piovono su di un " miserabile istrione, ed io che servo da trent'anni non ot-" tengo nulla." Farinelli con bel garbo fece presente al re. che qualche volta dimenticava gli uomini devoti al suo servizio, e gli fece segnare un brevetto di avanzamento, che useendo dalle stanzo del re consegnò all'uffiziale, diecndogli: " lo ho inteso a dire che servite da trent' anni , ma avete " torto di aggiungere che nulla otteneste." Altra volta egli intercedeva dal re in vantaggio di un gran signore il posto di ambasciatore ehe quegli agognava: " Ma non sapete, gli " disse il ro, ehe non vi è molto amico, e parla male di " voi? " " Sire, rispose il Farinelli, gli è eosì che mi vorrei « vendieare. » Il suo carattere era un misto di nobiltà e di generosità, come rilevasi da un aneddoto, per altro tanto conosciuto ehe servi di soggetto da farno un dramma. Farinelli aveva ordinato un abito magnifico ad un primario sarto. che, eseguitolo, glielo vestà a pennello. Soddisfatto del bel lavoro, dimandogli il suo conto; quegli risposegli che non ne aveva fatto, e ne ancho l'avrebbe fatto mai. - Perche? sorpreso dimandò il Farinelli; e l'altro tutto perplesso riprese a dire: " Per tutto pagamento ho a chiedervi una " grazia. Conosco che quanto desidero ha un valore immen-" so, come cosa riserbata soltanto ai sovrani ; ma giaechè " ho avuto la buona ventura di lavorare per un nomo di " cui si parla eon tanto entusiasmo, non voglio altro paga-" mento che di sentirlo cantare un'aria. " Invano il Farinelli si provò a fargli cambiare risoluziono; fu impossibile di persuaderlo del contrario e fargli accettare il prezzo dell'opera sua. Alla fin fine dopo molte chiaechiere, Farinelli prese il solo partito che gli restava. Chiuse l'useio del suo appartamento, e (ece môstra, innanzi a questo melomano, di intita la potenza dell'arte sua. Quando che finitio, ed il sarto ebbro di gioia gli osprimeva la sua riconoscenza e si disponeva a partire: » No, gli disse Farinelli. io non manco di un giusto amor proprio, e tengo al mio diccoro, e per queste prerogative ho forse acquistato qualche vaniaggio su su gli altri cantanti. Ho eduto alle vostre istanze, ed è ugiasto che ora voi cediate alle mie.» Nello stesso tempo eavò la borsa ed obbligò il sarto a ricevere forse e sonza forse il doppio di ciò che il suo lavoro poteva valere. Molti scrissero che divenuto Rei di Sporga Carlo III, as-

sicurase a Farinelli la continuazione degli stipendii che sino allora aveva godatto, ritenendolo al di lui servizio. Carlo Ill poco tempo dopo il suo essaltamento al trono glivagiune di uscire dalla Spagma, circostanza che potè spiegarsi allora dalla risoluzione che questo sovrano avea preso di segnare il patto di famiglia colle corti di Francia e di Napoli, patto al quale Farinelli si era mostrato sempre contrario, e per non farlo stabilire aveva impiegato tutta la sua grande influenza sotto i regni precedenti. Il re però continuò ad elargire al Farinelli e stesse pensioni, a condizione che dovesse stabilirsi in Bologna e non in Napoli, ove come egli stesso assicardo a Burney (1), aveva in euor suo deliberato di andare a dimorare.

Quando Farinelli ritornò in Italia dopo un'assenza di 28 anni, trovò molti suoi antichi amici già trapassati ed altri dispersi in vari paesi. Fu donque necessità per lui procurarsi novelle relazioni, alle quali mancava però l'incantesimo della giovinezza. L'età di 57 anni ch'egli contava, non era più quella delle amichevoli intimità, oltreche pure gli faeva difetto il tempo necessario per coltivarle. Allora incominciò ad avvertire quel vuoto che si forma nell'anniuna di na ritista quando ha deviato dalla sua missione. Delle grandezze passate

<sup>(1)</sup> The present state of music in France and Italy, pag. 221.

gli restavano solo le ricchezze, ma queste non compensavano la perdita di tutte le illusioni sparite. Qualche volta appena o raramente egli parlava del suo passato, della gloria ottenuta nella prima gioventù, dei tanti trionfi riportati, che reso lo avevan famoso e forse unico nell'arte sua; mentre poi serhava presente nella memoria il suo personaggio di favorito. le missioni diplomatiche affidategli, la sua Croce di Calatrava, e gli omaggi che continuamente riceveva da coloro che par si nomavano grandi di Spagna, e da'ministri della Corona: circostanze tutte che gli fornivano una quantità di svariati aneddoti, i quali egli era felice di raccontare al primo venuto. Il grande, il celebre cantante da molto tempo aveva cessato di vivere in lui. Il cortigiano era sempre presente a se stesso, e restava per deplerare la perdita dei suoi opori e della sua influenza. Nel palazzo che avea fatto fabbricare a qualehe miglio distante da Bologna e che era decorato con sontuosità, magnificenza e gusto, egli trascorreva sovente una gran parte del giorno riconcentrato in un tetro e eupo silenzio, a contemplare i ritratti di Filippo V, di Elisabetta Farnese e del VI Ferdinando; ed il più delle volte versando lagrime, quando nello squallido presente ricerdava lo splendido passato. Le visite dei forestieri lo distraevano alquanto. Egli li riceveva con affabilità semma, c niente gli riusciva più gradito che quando gli si parlava del suo alto stato alla corte dell'Escuriale. Durante tutto queste periodo della sua vita si allontanò una sola volta da Belegna per un breve viaggio che feee a Roma, ove appena giunto chiese ed ottenno un'udienza dal Papa, a cui, vanaglorioso com'egli era, parlò con grand'enfasi degli onori che gli erano stati resi in Madrid, della sua grande influenza in quella corte, delle considerazieni ehe tutti gli prodigavano e delle immense rieeliezze che colà ed altrove aveva ammassate. Il Santo Padre cen quell'ironico sorriso tutto proprio di Benedetto XIV, freddamente gli rispose: " Avete fatta tanta fortuna colà, per-" ehè vi avete trovato le gieie che avevate perdute qua, " A queste parole non aggiungiamo comenti....

Onando Burney vide Farinelli nel 1771 nella sua easa resso Bologna, il musico già da molto tempo aveva dismesso li cantare. Sonava però il gravicembalo e la viola d'amore, e componeva della musica per questi strumenti. Egli aveva una collezione di pianoforti e di gravicembali che amaya moltissimo. Tra questi preferiva un pianoforte stato eostruito a Firenze nel 1730, al quale aveva dato il nome di Raffaello d' Urbino. Il secondo era un gravicembalo donatogli dalla regina di Spagna, che chiamava il Correggio. Gli altri avevano i nomi di Tiziano, Guido ee. ee. Nel salono del suo palazzo vi erano bei quadri del Murillo e dello Ximenes. In mezzo a questi aveva fatto collocare in grande evidenza, ed in bell'ordine disposti, i ritratti di tutti i principi eh'erano stati suoi protettori. Vi si vedevano due imperatori, un'imperatrice, tre re di Spagna, un principe di Savoja, un re di Napoli, una principessa delle Asturie, due regine di Spagna ed il Papa Benedetto XIV. Egli aveva molti ritratti di lui stesso, e tra questi uno ad olio, dipinto dal suo intimo Amiconi, e quello della famosa eantatrice Faustina.

Non ha fondamento l'assertiva da taluni messa inanazi che il padre Martini si fosse aceinto a serivere la sua Storia della musica dietro istanze del Farinelli. Il musico strinse amichevoli relazioni col padre Martini allorchè nel 1761 era venuto a stabilirsi in Bologna, el il primo volume della Storia trovavasi pubblicato fin dal 1757. Ciò che è da notarsi si è che il Martini abbia messo a profitto per la continuazione della Suria di Sarinelli donata.

Questo eclebre artista mori il 15 luglio del 1782, quindi nell'anno settantasettesimo della sua età, ed è stato il più gran cantante dei suoi tempi, tanto per l'arte, quanto per le sue doti personali.

# GIOACCHINO CONTI

Gioacchino Conti , soprannominato Gizziello , fu uno dei più grandi cantanti del secolo XVIII. Nacque in Arvino nel 1714. Abbianto dalle nostre tradizioni che in una grave malattia sofferta quando era bambino, fu solo ed unico mezzo alla sua guarigione assoggettarlo all'evirazione. Qualcuno ha preteso che la troppa povertà dei suoi parenti gli avesse determinati a specularo sulla mutilazione del proprio figliuolo; ma qualunque sia stata la vera e positiva ragione di atto si nefando e brutale, raro volte esso ha recato più felico risultamento per l'arte musicale, quanto nel presente caso. Pare proprio che la Provvidenza avesse voluto, quasi per compensarlo in parte, accordare al disgraziato giovinetto tutte le doti necessarie onde farto divenire un nortento: voce dolce, eguale, estesa, intonatissima, insinuante, pura, unita ad espressione naturale e ad un sentimento squisito e profondo del bello. Condatto dai suoi genitori in Napoli all' età di otto anni, fu da essi presentato al loro compatriota Domenico Gizzi, del quale si è già a suo luogo parlato, con la preghiera non solo di prender cura dell'avvenire del loro figliuolo coll'insegnargli l'arte del cantare, ma di ospitarlo ancora, perchè ad essi mancavano i mezzi ende mantenerlo in Napoli. Il Gizzi dopo averlo inteso, vide immediatamente qual frutto potesse attendersi da pianta sì prediletta, e perchè uomo di buone viscere, condiseese a riceverlo in sua casa, alimentarlo e provvederlo di tutto il bisognevole. Per sette anni continui gli prodigò le più affettuose cure, istruendolo nel canto con paterna carità; o quando lo credè provetto abbastanza da poter affrontare il giudizio del pubblico, lo diresse a Roma, e ben raccomandato, a personaggi di alta portata. Questi lo fecero cantar prima nelle chiese e poi nelle adunanze private, ed in questo primo esperimento riportò successo immenso. Fa allora che imitando i suoi antecessori Cassarelli e Parinelli, come tributo di riconoscensa all' impareggiabile suo macstro, decise di farsi chiamare, in vece di Conti, Gizziello, nome che portava con orgoglio e che conservò sempre nell'arte. Negli ultimi mesi del 1732 esordì in Roma nel Teatro Tordinona con l'Artaserse di Leonardo Vinci (t). Il successo che n'ebbe fu tale, che dallo stesso Cafarelli, siecome nella costui biografia abbiamo narrato, fu sommamente applaudito, e la fama lo proclamò in tutta llalia per gran cantante.

Nel 1433 esegul la medesima opera in Napoli nel teatro S. Bartolomeo, ed ebbe entusiastico incontro; dopo tre anni parti per Londra, impegnato a cantare in quel teatro che dirigera Giorgio Ilaendel. Fu questa l'epoca della più accanita rivalità tra il suddetto teatro e l'altro confidato alle cure ed alla direzione di Nicola Porpora, che aveva riunito insieme nientemeno che l'arinelli, la famosa Cuzzani e Senesino (3), o quindi ono poteva essere superato dall'altro, sostemato dal solo genio di Haondel. Ma l'arrivo di Gizziello equilibrò in certo modo le partite, o i due teatri rivali divennero formidabili. Il nuovo venuto grande artista esordi il 5

(1) Il Félis scrisse che Gizziello avesse esordito in Roma prima con la Didone e poi con l'Arlagerse del Vinci; ma noi ci permettiamo osservare che il Vinci non compose mai una Didone.
(2) Carpani (lettera 9) racconta la seguente avventura:

« Sonesimo e Parinelli, celebri sopranisti, erano ambidue in Inghilterra, ma impegnati in due differenti teatri. Cantavano ne meso desimi giorni e non avevano occasione di sentirsi a vicenda. Quando il primo, per delle quistioni avute con llaendel, lasciò il suo etatro ed andò ad arruolarsi in quello diretto dal Porpora, aliora

" fu che si trovarono insieme i due rivali. Senesino doveva rappre-« sentaro un tiranno furioso, Farinelli nn eroc sventurato e prigio-« niero; ma questi cantando la prima aria raddolel talmente l' indu-

 rito cuore di quel feroce tiranno, che Sonesino, dimenticando il suo caraltere, corse a Farinelli e con tutto il cuore abbracciollo. maggio 1736 nell' Ariodante di Haendel, ed ebbe colossale successo. Il 12 dello stesso mese cantò nell' Atalanta che lo stesso maestro avea composto pel matrimonio della Principessa di Galles, e per molti anni poi continuò ad essere l'ammirazione degl'Inglesi. È da osservarsi però che Gizziello seppe trarre immensi vantaggi dalla vicinanza del Farinelli, migliorando di molto la sua maniera di cantare; tanto che quando si recò in Lisbona nel 1743, invitato ad esporsi in quel teatro di Corte, la sua riputazione s'ingiganti a tal segno, che al Re di Napoli, Carlo III, venne la felice idea di far produrre nel nuovo Teatro di S. Carlo, che pochi anni innanzi avea fatto costruire, i suoi due sudditi divenuti grandi e celebri cantori, e che tanto occupavano di loro il mondo musicale. Perciò fece venire Caffarelli dalla Polonia. ove in allora trovavasi , e Gizziello dal Portogallo , e qui riuniti, l'opera nella quale vennero a paragone questi due campioni dell'arte fu l'Achille in Sciro (1). Niente può

(1) I biografi precedenti, e particolarmente il signor Fétis, dicono che la musica dell'Achille in Sciro fosse del Pergolesi. Questo fatto non poteva da noi essere accettato, per fondato ragioni. Le opere del Pergolesi sono da tutti conosciute, e fra queste non si è mai saputo che vi fosse un Achille in Sciro. Niuno ne ha parlato, e vi è di più da notare che lo stesso sig. Fétis, quando, secondo il suo solito, colloca in ultimo dell'articolo l'elenco dello opere dell'autoro del quale parla, in quello del Percolesi non ha per nulla menzionato questo Achille in Sciro, Nel tempo di cui trattasi, il dramma in parola era stato posto in musica da duo autori, cioè da Domenico Sarro nel 1737 e da Leonardo Leo nel 1739; di modo che di uno di questi doveva essere la musica nolla quale cantavano Caffarelli e Gizziello insieme. So del primo o del secondo, non possiamo con certezza asserire; ma si deve presumere che fosse piuttosto quella di Leo, perchè in più alta rinomanza di Sarro, doveva il di lui nome meglio convenire per una gara tanto solenne. Allo stesso dramma anche Jommelli e Paisiello hanno apposto la musica; ma il primo lo fece nel 1771, e Paisiello nel tempo cho stetto in Russia, cioè dal 1776 al 1784, ed in queste epoche Gizziello era morto e Caffarelli viveva ritirato dal teatro.

essere paragonato all'effetto sorprendento che Caffarelli produsse nella sua aria di uscita. La Corte e l'intero pubblico si abbandonarono per molti minuti ai più vivi e clamorosi applansi. Gizziello allora si credè perduto, e rimase stordito di quanto aveva ascoltato di sorprendente dal suo valoroso rivale, e dol quasi delirio che aveva eccitato nel pubblico. Ma ripreso il suo spirito, disso a sè stesso: « Implorerò l'assistenza del Cielo, mi armerò di corag-" gio, e farò il meglio che mi riuscirà possibile. " L'aria che doveva cantare era nello stile patetico, genere che a lui stava meglio che quello di bravura: il suono della sua voce puro e toccante, il finito della sua esceuzione, l'accento tenero, passionato, espressivo, ch'egli seppe insinuare nel proprio canto, e probabilmente la grande emozione che cagionata gli aveva il successo del suo rivale, tutto insomma lo fece salire a tal grado di sublimità, che per prime il re, entusiasmato, dimenticando qualunque etichetta, si levò in piedi a batter le mani a più non posso. Tutta la corte ed il pubblico stivato in quell'immenso teatro l'imitarono, e la sala sembrava erollare dagli applausi prelungati, per parte di quella moltitudine divenuta fremente di gioja e di contento. Il verdetto che all'unanimità allora si pronunziò, fu che Caffarelli fosse il più gran cantante nel genere brillante, come Gizziello lo era nello stile patetico ed espressivo. Nel 1749 questi due grandi virtuosi si trovarono una seconda volta assieme in Ispagna uniti alla celebre Mingotti , ed il successo che ebbero fu qual si noteva riportare da questa triade di perfezione. Dopo tro auni, nel 1752, Gizziello ritornò in Lisbona, e sorprese tutti nel Demofoonte di David Perez, pei grandi miglioramenti che avea apportati alla sua arte. Il Re di Portogallo lo colmò di ricchezze, e si racconta che commosso per una pastorale che Gizziello eseguiva in una Cantata scritta per la nascita di un principe suo figlio, questo generoso monarca gli facosso dono di una gallina o di venti pulcini d'oro d'immenso valore.

Verso la tine dell'anne 4753 l'acclamato artista risolvè di abbandonare il teatro e ritornarsene alla sua città natale. Ivitrascorse tranquillamente alquanti anni (1). Più tardi andò a stabilire il suo soggiorno in Roma; e dopo aver goduto della sua fortuna cel essere stato ammirato, stimato el elogiato di tutti per le benefiche largizioni che prodigava agli artisti bisognosi, ai poveri ed alle famiglie che nel segreto nascendevano la loro miseria, giovine ancora (non contava che 47 anni), morì in quella città il 25 ottobro 1701, compianto da tutti; e lasciando un none gloriose ed imperituro nell'arte.

## GITSEPPE APRILE

Nacque in Bisceglie nelle Puglio nel 1733, secondo la biografia di Fétis, e secondo quella del Villarosa nel 1746. Documenti positivi per risolvere quale dello due date sia da ritenersi, non esistono; ma pare più probabile quella riportata dal Fétis, perchè trovando che nell'anno 1703 Giuseppe Aprile era già conosciuto come valente primo musico contrallo, non è ragionevolmente da presumersi che avesse allora soltanto 17 anni, como sarchbe so fosse nato nel 1746. Tutte le circostanze relative ai suoi primi anni sono rimaste ignote. Non si conosce nè quando venne in Napoli, nè se fosse evirato per caso fortuito o pel proposito di ricavarne vantaggio. Si ha soltanto dalle nostre tradizioni che giovanissimo fi anmesso nel Conservatorio della Pietà do Turchini, e che dal tempo di sopra indicato, cio del al 1703 in poi, percorso

(1) Mal si avrisò A. Burgh di scrivore (Anecdotes ar. mus. p. 169) che Giziello si trovasse ancora in Lisbona nel 1755 quando avrenne quel terrihdi remono che distrasso la città; e che dopo essero scampalo quasi per miracolo; il grande artista per eccessió di devosione avesso preso la risolazione di criticarsi in un monastero, ove sarebbe morto poco tempo dopo.

una brillante carriera nei teatri delle principali città dell'Ita--lia, della Germania, ed in ultimo nei teatri di Napoli, ove si fermò e prese stanza. Il dottor Burney che nel 1770 l'intese cantare in questa città, trovò la sua voce flebile ed ineguale : ma erano doti sue eminenti un' intonazione nerfettissima, un trillo sorprendente per l'eguaglianza, per la preeisione e pel colorito: in fine aveva nel suo canto moltissima espressione e sentimento, ed era dotato di gusto squisito. Ebbe la gloria di dar lezione di canto a Cimarosa. Como artista di merito, compose molta musica per camera, che fu pubblicata per le stampe in Germania ed in Londra, con gradimento generale. Oltre a ciò, serisse una raccolta di pregevoli solfeggi pieni di belle melodie per l'esercizio del canto, che si studiano tuttavia da quei poehi che intendono apprendere il canto con quella purità di scuola che dallo Searlatti (meno qualche intervallo di transizione) si è serbata fedele sino al Crescentini.

Giuseppe Aprile viveva ancora nel 1792, ma l'anno ed il giorno della sua morte è stato sempro ignorato.

# Composizioni di Giuseppe Aprile esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- 1º Nam. 26 duettini per due soprani, alcuni con basso, altri con violini, viole e basso ed altri stramenti.
- 2º Resta ingrata, io parto, addio, aria per soprano con più strumenti.
- 3º Non so frenare il pianto, aria idem.
- 4º Num. 36 solfeggi per voce di soprano col basso numerato.

### LUIGI LABLACHE (1)

Avvenuta la rivoluzione in Francia al finire del secolo passato, due fratelli Lablache che avevan perduto il padre ghigliottinato, abbandonando Marsiglia nel 1794 vennero a stabilirsi in Napoli, Appartenevano a famiglia nobile, cui spettava la corona di conte; e perchè arrivati in Napoli intrapresero in società un commercio colle Indie, si è da alcuni creduto che Lablache fosse figlio di negoziante. Del primo dei due fratelli, per nome Nicola, che aveva menalo iu moglie una signora irlandese, Francesca Bietach, nacque in Napoli il 6 dicembre dello stesso anno 1794 Luigi Lablache, in una casa sita alla Riviera di Chiaja, e propriamente all'Arco Mirelli. È noto come con la rivoluzione erano stati aboliti in Francia tutti i titoli di nobiltà. Nicola non fu a tempo di rivendicare il suo, perchè morto durante ancora il Terrore. Il nostro Luigi Lablache forse nol fece, perchè era superbo di essersi procaeciato un gran nome col suo ingegno e eol sommo suo merito, doti che meglio dei blasoni potevano illustrare la sua famiglia. La Francesca Lablache.

(1) In questa biografia si trovano riferiti parecchi fatti, direvamente da ciò cio in altro vice riportito sul cano di Labidea. Al critar riportito sul cano di Labidea. Al critar riportito si cano di Labidea. Al critar riportito in mattini probati pro

che disidera col marito le più esaltate idee liberali, nella proclamazione della Repubblica Napolitana avera con moto buon gusto ed artisticamente ricamato una gran bandiera, nel mezzo della quale vi era l'albero della libertà, coronato dal berretto frigio. Questa bandiera venne inaugurata innanzi. alla reggia, allora detta dalla rivoluzione Pinzzo Nazione (1), ed in tale solenne circostanza si osegul l'Inno di cui si è parlato nella biografia di Gimarosa, composto dal celebro maestro per commissione dei capi della repubblica partenopea.

Dono il 13 giugno del 1799, Nicola Lablache, che tanta parte attiva preso avea nella lotta di quella dolorosa giornata, ove fu ferito, e creduto o fatto credere per morto, onde fuggire i primi furori delle persecuzioni del Cardinal Ruffo, venne da un suo intimo amico nascosto insieme alla moglie, al ballerino Duport ed al Cimarosa, sotto il tavolato del Real Teatro del Fondo. Trascorsi alguanti giorni. ignorando essi quale fosse lo stato delle cose in Napoli, il Duport per iscopriro terreno inconsideratamente penso arrampicarsi sopra un alto finestrino, che dal paleoscenico di quel teatro guardava la strada sottostante. Fatalissimamente di là precipitò e morì all' istante. I poveri suoi compagni di sventura, atterriti dal funesto avvenimento, pensarono, come momentanco rimedio, nascondere il morto sotto il paleoscenico; ma dopo cinque giorni, il puzzo del cadavere che cominciava a putrefarsi, era divenuto intollerabile. Si aggiunse a ciò che cra finito quel noco di alimento che con gran rischio e pericolo aveva potuto fornir loro l'amico, senza probabilità di poterlo far nuovamente. Non sapendo trovare altro espediente, decisero di presentarsi all'autorità governativa, che in perfetta conoscenza de'loro principii ultraliberali , e di quanto avevano operato nella rivolta per favorire la Repubblica , ordinò che il Cimarosa

<sup>(1)</sup> Questa piazza, dopo il Plebiscito del 21 ottobre 1860, venne dal Municipio di Napoli decretalo chiamarsi Pigazg del Plebiscito.

venisse incarcerato in Castel Nuovo; e al Lablache, perchè francese, fu inflitta la pena dell'esilio, cho non giunse a subire, poichè poco tempo dopo, nel giorno di Natale, mentre stava riunito a pranzo colla sua famiglia, morì di aneurisma, giovane ancora di anni 33. La moglie poi, trascorso breve tempo, non volendo il governo della Santa Fede tener conto cho ancor ella era una forestiera, ma solo perchè tutti la conoscevano come autrice della famosa bandiera, fu con la Sanfelico, la Pimentel ed altri trascinata prima per le vie di Napoli, e poscia rinchiusa nel Castello d'Ischia. Come ottenesse la libertà Cimarosa, si è già detto. La povera vedova di Nicola Lablache, quasi dimenticata nelle sue dure sofferenze, aspettava sempre che la sua sorte fosse decisa: ed eran già trascorsi sei lunghi mesi da che languiva nell'orrida sua prigione. Ma non trovando il severo tribunale di Monte Oliveto ne motivi ne pretesti sufficienti e valevoli per decretare contro di lei la capitale sontenza, ordinò che venisse scarcerata e messa in libertà. Ora ecco per quale incidente fortunato la sua vita fu salva, nè i giudici ebbero ragione di condannarla. La sua cameriera vedendo un giorno avvicinarsi alla casa dei suoi padroni, ch'essa custodiva, tutta la sbirraglia dei sanfedisti, e pensando che non fosse se non per fare severa perquisizione o saccheggiarla, ebbe la felice ispirazione di buttare nel fuoco quella tale bandiera di cui sopra si è tenuto parola, che così ridotta in cenere, mancò il corpo del delitto, il quale sarebbe stato più che sufficiento a quei giudici inesorabili per condannare la vedova di Nicola Lablache all'estremo supplizio. Il fratello del padre di Luigi Lablache, che non avea preso parte alcuna ai movimenti politici nè alla rivoluzione, profittando del terrorismo che apportarono le armi cardinalizie, raccogliendo tutta la fortuna che i due fratelli avevano in comune, se ne andò in America, e da quel tempo mai più non s'intese parlar di lui, nulla curando di lasciar la povera cognata, il piccolo Luigi e le due sorelline Clelia ed Adelaide nell'estre-

ma miseria. A questa infelice vedova madre non rimase altro scampo per vivere ed alimentare i suoi tre orfanelli, se non di adattarsi a prestar la propria opera, e trovò un posto di governante in casa della Principessa d'Avellino. Venuto a regnare in Napoli Giuseppe Napoleone, tanto il principe che la principessa in casa della quale trovavasi la vedova Lablache. essendo l'uno ciamberlano e l'altra dama di corte, vollero raccomandare al Re la sorte della sventurata famiglia, ed ottennero infatti dalla munificenza del sovrano, nel 1806. come riparazione alle sventure sofferte dal padre di Lablache. un posto gratuito pel piecolo figlio Luigi nel Conservatorio della Pictà dei Turchini, ed un altro anche gratuito per la sorellina Adelaide, appena che venne istallato nel locale del Gesù Nuovo il Collegio di Musica delle donzelle. L'altra sorella, Clelia, fu collocata in una pensione tedesea, ove la mantenne la prelodata principessa per farla educare a tutte sue spese sino agli anni diciotto, e quindi ritiratala in casa Avellino, la destino ad assistere e far da governante ad una delle sue figliuole, che divenne poi la Principessa di Centola, l'attuale Principessa d'Angri, fino a che la Clelia non isposò il Marchese Brayda, La vedova poi, la Francesca Bietach Lablache, restò in casa Avellino sino al tempo che andò a sceonde nozze sposando un napoletano, Carlo Gandiello, da cui ebbe un figlio nomato Alberto, che morì di anni 48; ed ella medesima cessò di vivere circa quarant' anni or sono.

Ritornando al piecolo Luigi, quantunque egli mostrasse moderla ue avera ben poca o quasi niuna. Intanto il Giuri che dirigeva la parte musicale di quel Conservatorio della Pietà, di già dichiarato Collegio Reale di Musica, ingiunse al Lablache d'imparare a sonare il violino. Di molto mala voglia il giovinetto cominciò a studiarlo, ma pure fu forza o necessità nibidire. Una circostanza al tutto impreveduta lo fece camibiar di strumento, e svelò nello stesso tenipo

onanta naturale disposizione fosse in lui per la musica. Un suo compagno di camerata, che in un giorno già determinato doveva sonare il controbasso, s'infermò tre giorni prima del concerto. Lablache non aveva sonato mai il controbasso: pure spontaneamente si offri a sostituire il suo condiscepolo, e tre giorni gli furon più che bastevoli per imparare a ben eseguire la sua parte. Il successo che ottenne gli fece acquistare un tal qual gusto pel nuovo ingrato strumento, che in certo modo era adatto anche al suo fisico. il quale fin d'allora mostrava tendere a divenir grande e corpulento. La sua voce giovanile era di un buon contralto; ma all'età della pubertà, quando la natura opera il cambiamento, obbligato a cantare i soli ed anche nel coro del Requiem di Mozart, nell'occasione di un funerale che il Collegio nel 1809 eseguiva nella Chiesa dello Spirito Santo per onorar la memoria di llaydo, forzò talmente la sua voce infantile, che nel giorno dell'esecuzione non solo non potè giungere alla fuga finale, ma la voce gli si abbassò in siffatta guisa, da pon poter più emettere alcun suono, tanto che venne timore a tutti che avesse interamente perduto l'organo vocale. Consigliato dal vecchio maestro Valente ad un riposo di alquanti mesi, un bel giorno, svegliatosi, avverti che la sua voce erasi trasformata in un magnifico registro di basso, e dell'estensione quasi fenomenale in un giovinetto ancora imberbe, di due ottave, cioè dal mi bemolle grave al mi bemolle acuto, che se non più in estensione, in volume si è sempre ingrandito sino al suo ventesimo anno. Dopo tal felice avvenimento, fu adibito alla scuola del Valente che insegnava il canto nel Collegio, e questi con amorevole cura e con vero interesse cominciò ad istruirlo in quell'arte secondo l'antico modo, ch'era pure la vera maniera d'insegnare (1).

<sup>(1)</sup> Il Lablache raccontava spesse, e particolarmente quando voleva fore gli elogi del suo maestro, come insinuasse oltre le antiche prati-

Trasferito il Collegio della Pietà dei Turchini in S. Sebastiano, fu primo pensiero della sapiente triade che componeva il giuri dirigente la parte musicale, di ordinare nel novello stabilimento la costruzione di un teatro, indispensabile per l'istruzione degli alunni. Ciò eseguitosi prontamente, la prima opera che venne rappresentata fu La Contadina Bizzarra del maestro Castignace, ed al Lablache venne affidata la parte del buffo napolitano, che disimpegnò con molto successo. Impaziente però il giovinetto di sopportare la disciplina del Collegio, senza consultare altro che la sua indole bizzarra e la sua strana maniera di operare, pensò bene di scritturarsi coll'impresario del teatro di Salerno per sonare il controbasso, con mensuale assegno di ducati quindici, e fuggi dal Collegio all'insaputa dei suoi superiori. Datasene immediatamente contezza all'autorità, fu disposto che immantinente da Salerno, in mezzo ai gendarmi, l'alunno disertore si restituisse in S. Sebastiano, ed il vicerettore del luogo, latore della ministeriale all'Intendente di quella provincia, venne incaricato di andarlo a riprendere, come puntualmente esegul (1). Rientrato in Collegio, per disposizione superiore venne messo agli arresti di un mese, trascorso il qual termine, con novella disposizione venne esnulso dalla famiglia, in punizione della commessa mancanza e ad esempio degli altri alunni, acciocchè si guardassero bene nei tempi avvenire di commettere delle scappatine alla Lablache, identiche espressioni della ministeriale che ancora conservasi.

che, il consiglio di solfeggiare, solfeggiare e sempre solfeggiare. Ed Infatti, sotto la direzione di questo coscienzioso e dotto artista n'ebbe poi quegli splendidi risultati che or ora vedremo.

(1) Lablache, tutto le volte che venira in Napoli, recavasi l'indomani in Collegio a visitare per gratitudino (egli così diceva) il vicerettore Perrella, e placevagli ripetere sempre in presenza degli alannoi degli facevano corona (ed una volta io era fra questi), la storiella di Salerno e de' famosi gendarmi, che gli faron fedeli, se non piacevoli e divertenti compagni di viaggio.

Dopo un tale avvenimento, nuovo nei fasti dei passati Conservatorii, fu promulgato un Reale Rescritto, col quiale era imposto agl'impresarii di tutti i teatri del regno di non iscritturare un alunno del Collegio senza prima aver ottenute la debita facoltà dal Governo del luogo, sanzionata da un heneplacito cel ministero, sotto pena, in caso di contravenzione, di una multa di duemila ducati e della chiusura del teatro per quindici giorni.

Messo così duramente alla porta, il povero Lablache, sprovvisto di merzi da vivere e di esstiti, perchè la madro per la ristrettissima sua condizione in nulla poteva soccorrerio ed a mala pena poteva provvedere a sè stessa, si rivolse agli alunni suoi compagni, che pur molto lo amavano, i quali lo provvidero chi di una c chi di un'altra parte di vestimenti, e tutti poi raggranellarono a modo di questia la tenne somma di ducati cinque, di che gli fecero presente. Colui che più cooperò al buon soccesso di questa volontaria sottoscrizione fu l'alunno amicissimo suo Giovanni Cioffi (1), ancor vivente, il quale di poi lo condusse, espulso com' era dai Collegio, alla locanda dettu di Son Gamillo, che tuttora esiste nella via San Bartolomeo. Il Lablache pre suo mezzo ottenne da un suo parente, sedicente impresario del Pargia

(1) Quando Labhache ritornava in Napoli per riposarsi dopo qualche novello triono riporatta, primo suo pensiere cra di fra avvertire
l'anico Cieffi del suo arrivo. Quosti, che non fa per niente fortunato
musiciata, e diventuo poi per bisogno copita, si avvisicichiava a desso,
e non lo luciava da mattina a sera, ricevendone pol sempre soccorsi, ed
in molte guise. Un giorno, stando insiemo, questo ia Cloffi caró fiord
una scatola per prendere labacco. Labhache gliela chiese, ed avutola,
entrè in altra stannar i indi a poco ritornato gibla restitui, a vereteradolo di non perderia; ma l'attro nulla comprese e se la rimise in
accoccia. Andato poi via, quando gli venne il d'estière di prientere
tabacco, qual non fu la sua sorpresa nell'aprirat....trovolla piena di
monte d'oro. Intesi a raccontrare con emotione tela meddoto ad
cioffi. es pessos appariragli sut volto una lagrima di riconoscenza per
Coluit che era l'ago sempre a benefazzio.

che trovavasi il vicino temporancamente eretto nel refettorio del già Conservatorio della Pietà dei Turchini, di cantare in detto teatrino le opere buffe in dialetto napoletano, e tra l'uno e l'altro atto anche dei pezzi staccati, estranci all'opera che rappresentavasi, e ciò per rendere più svariato e piacevole il divertimento diurno e serale (1). Il modestissimo compenso che ritraeva per tali sue fatiche era di cinquo .carlini al giorno per le due rappresentazioni, sufficienti, in quel tempo, per pagare l'alloggio ed anche discretamente nutrirsi. La riuscita che ottenne in questo sno primo esperimento nel Teatrino dei Pupi, fu sl splendida e clamorosa, che non più la plebo, ma la parto più culta ed intelligente della città accorreva a sentirlo ed ammirarlo, ed il teatrino, stivato sempre di pubblico, cra venuto in voga solo per lui. L' impresario dell' altro pur piccolo teatrino, detto di S. Carlino, vedendo quale ascendente avesse preso sull'animo del pubblico napoletano il giovinetto Lablache, sicuro di fare un bell'affare ed un buon negozio, lo scritturò nella qualità di buffo napolitano, con lo stipendio relativamento vistosissimo di 80 ducati al mese, cho il Lablache accettò con giubilo e riconoscenza. Contava diciotto anni, quando nel 1812 comparve sulle scene di quel sotterranco teatrino. dove si rappresentavano musiche esclusivamente buffe . ed egli esordì nell'opera del maestro Palma, L'Erede senza eredità, come assicura il Cioffi, e non già, come scrisse il Fétis, nella Molinara, opera che pure cantò, ma per seconda, nello stesso tcatro. Il successo che n'ebbc fu di vero fanatismo, tanto che in tutto Napoli e per lunga pezza non si parlava che di Lablache, della sua stupenda ed ammaliante voce, del suo ingegno artistico, e quasi tutti a coro prognosticavano quel glorioso avvenire che cbbe.

(1) Questi simulacri di teatro rappresentano parecchio volto (di giorno e di sera), e sono per lo più affollati dall'infima classo della plebe, che pagando pochi soldi, vi accorre volentorosa a diveririsi o ridere a crepapello, perchò le produzioni sono scritte espressamente per ottenere questo scono.

la questo periodo brillante di vero successo, di acclamazioni generali e di quasi delirio del pubblico napoletano, che l'artista avea sanuto col suo ingegno affascinare, divenne, inebriato di tanto successo, mattamente innamorato della figlia del celebre attore drammatico sig. Pinotti, che anche con successo recitava al Teatro dei Fiorentini. Trascorsi alquanti mesi, la dimandò in isposa e l'ottenne. La Teresa Pinotti, piuttosto cho graziosa, avvenente giovinetta, dotata di spirito, bene educata ed istruita dal valente suo padre, fu di gran giovamento al giovine sposo, perchè seppo elevarlo a nobili sentimenti, svegliaro il suo amor proprio, spronarlo a grandi imprese, e persuaderlo (e qui ebbe qualche resistenza a superare) a lasciar di cantaro il dialetto napoletano, pel quale egli mostrava passione, e studiare osclusivamente la lingua italiana per divenire nell'opera seria cantante drammatico. In una parola, la dolce compagna ch'egli aveva scelta per abbellirgli la vita, sublimò il suo spirito, trasformandolo in un altro uomo... cho poi divenne celebre!

Dopo i grandí successi ottenuti nel piccolo S. Carlino di Napoli, fu scritturato per Messina ed ebbe ineastro felcissimo. Nell'anno dopo venne ricercato dall'impresario del teatro di Palermo, che era un tale Rossi, il quale in società con Barbaja conduceva il teatro di quella capitale ed aveva i famosi ginochi d'azzardo in Napoli e Sicilia. Esordi in quel Teatro Carolino con l'opera di Stefano Pavesi Ser Marcantonio, od il successo in pari alla grande aspettativa che si aveva di lui. Indi mettendo in pratica i salutari consigli della moglie, suise di cantare il dialetto napoletano ed assunse il carattere di primo basso cantante. Nel tempo che si fermò in quella città fu sonspre bene accetto, amato e festeggialo.

Loutano dal centro dell'Italia, era poco conosciuto; ma la sua riputazione ingigantendosi ogni giorno di più, fe'risolvere i direttori dell'imperial Teatro della Scala di seritturarlo. Ivi fecesi da prima sentiro nella Cenerentola di Rossini, can-

tando la parte di Dandini, ed ottenne clamoroso incontro, ricevendo i più lusinghieri elogi dagli artisti non solo, ma dai valorosi dilettanti, chè molti ne contava in quel tempo la musicale Milano. Non però si lasciava di farglisi osservazioni sul suo modo di pronunziare, che sentiva di troppo il dialetto napoletano; e non fu che a stento e a gran fatica, sempre sussidiato dai consigli della moglie e da una ferrea volontà che lo dominava in tutte le difficili imprese, che riusch a correggersi e liberarsi a poco a poco delle pecche che gli si addebitavano, nonchè a farsi più tardi ammirare per la purezza ed eleganza della sua pronunzia. Era l'anno 1821, ed il Mercadante scrisse per Milano la sua Elisa e Claudio, nella quale il Lablache si collocò nella sfera di gran cantante. dal gusto squisito, dalla voce potentissima e dal gran sentimento drammatico, Tale meritata rinomanza in poco tempo divulgossi per tutta Europa.

Riunitosi in quel tempo il Cougresso di Laybach, onde rendere piacevole quol soggiorno agli ospiti coronati, si cercarono i migliori artisti per rappresentare in quel teatro, ed il Lablache fu uno dei primi ad essere invitato. Il successo che ivi ottenuo fu voramente entusiastico, ed i sovrani tutti spesso facevano i più lusinghieri rallegramenti al Re di Napoli per avero un suddito di tanto eminente merito e valore come Luigi Lablache. Ferdinando I volle conoscerlo, e lo nominó cantante della sua real camera e capnella. Dopo Laybach recossi in Torino per cantare in quel Regio teatro, e rappresentò la difficilissima parte di Uberto nell' Agnese del maestro Paer, Gli elogi cho gli vennero prodigati furono immensi. În tutta quella stagione canto altre opere, e sempre con successo crescente. Da Torino si recò a Venezia, ma non si conosce se unicamente per visitarla, oppure per cantarvi, e dopo ritorno a prendere stanza in Milano,

Domenico Barbaja, che non lo perdova mai di vista, sempre più invaghito del suo fenomenale ingegno, e vedendo il fanatismo che da per tutto destava, volle immediatamente

scritturarlo a buone condizioni pel Teatro di Porta Carinzia in Vienna, ove l'avevan preceduto l'anno avanti quelle sommità firtistiche che venivano dal S. Carlo di Napoli. la Colbran, la Comelli, la bella Ekerlin, Nozzari, David, Botticelli e Ambrogi. Ivi giunto nella primavera del 1823. vi si trattenne sino al luglio veguente. Esordì nel Barbiere di Siviglia di Rossini, con la Fodor (Rosina), la Ungher (Berta), Donzelli (Lindoro), Ambrogi (Don Bartolo) e de Franco (Don Basilio); il successo che ne ottenne fu straordinario, favoloso, ed i Tedeschi lo giudicarono sommo, per la bellezza della voce di tempra metallica che lo faceva signoreggiare sulle orchestre, per la verità della sua azione, e per la profonda conoscenza della musica. Per seconda opera cantò nella Gazza Ladra, poi nel Matrimonio Segreto, e poi nella Cenerentola, nella Donna del Lago e nelle Nozze di Figaro, e sempre in compagnia di quei famosi rimasti celebri nel campo dell' arte, Fodor, Sontag, Comelli, Ungher, Dardanelli, Ekerlin, Nozzari, David, Donzelli, Ambrogi.

Scritturato sempre con lo stesso Barbaja, lasciando Vienna si reco in Napoli per cautare nei Reali Teatri, e vi arrivo uell'agosto dello stesso anno, 1823. Appena giunto, vi fece ricercare quel suo camerata ed intimo amico Giovanni Cioffi, e sempre memore delle affettuose cure in altri tempi prodigategli, lo regalò di una ripetizione d'oro con catenella di molta eleganza e valore. Nello stesso mese [di agosto si produsse nel Real Teatro del Fondo col suo prediletto Barbiere, e gli faceva bella corona la stessa eletta compagnia di Vienna. Egli fu accolto da' Napoletani con tale entusiasmo, e questo così spontaneo, unanime e clamoroso, che si direbbe assai meno del vero volendolo descrivere. Nell'autunno segnente cantò in S. Carlo nell'opera di Mercadante Costanza ed Almeriska; e nell'inverno rappresentò la parte di Assur nella Semiramide, eseguita dalla Fodor, dalla Comelli (Arsace), dal Ciccimarra (Idreno) e dal Benedetti che rappresentava il sommo sacerdote. Egli si mostro ammirevole,

serprendente nella parte del protagonista, con quel prununziato sparento nel gran finale del Quad mesto gemito, e con quella tetra calma nell'adagio del duetto del 2º atto Quella ricordati notte di morte; ivi di tanto in tanto aleuni più risentiti accenti della sua voce manifestamente ti avertivano che quella non cra quiete, ma apparente e simulata serenità nel truce Assir, la quale solo velava e non nascondeva la funestissima tropidazione di il terroro onde era turbato, commosso ed espiguato il perverso animo delfuncisore di Nino. Della grande seena del delirio fie detto da quel celebre artista De Marini, che allora trovarsai seritturato in Napoli al Teatro dei Fiorentini: Non eredo che alcua artista drammatico potesse meglio eseguirla.

Nella gala del 12 gennajo 1834 prese parte nella gran Constate essguiti da tutte lo compagne irunite, che Barbaja volle mostrare in una sola volta prima di terminare la sua gestione teatrale, la quale fini col sabbato di Passione; ed eccone l'esatto cleuto:

.. Prime donne soprani...

Signore Fodor Mainvielle, Ferron, Ferlotti, Ekerlin, Dardanelli, Fontemaggi e Canonici.

Prime donne contrakti Signore Comelli e Cocconi.

Seconde doune

Signore Gorini, Debernardis e Cecconi.

Signori Nozzari, David, Rubini e Ciccimarra.

Buritoni

Signori Botticelli, Bossi e Bolognesi.

Bassi

Signori Lablache, Ambrogi, de Franco e Benedetti.

Vi erano poi otto seconde parti. Questa Cantata fu eseguita unsieme ad un gran ballo, La Garovana del Gaira, con otte cappie celebri danzanti. Ol qual differenza co'tempi presenti!! Nel corso della quaresima, Lablache rappresentò l'ultima opera in S. Carlo, Il Sonsone del maestro Basily, ed ebbe buon successo. Nella prinuvera di questo stesso anno ritornò in Vienna per la seconda volta. Ivi si fermò sino alla Pasqua del 1825, termino dell'impresa Barboja in quel teatro, ed ebbe successo, se può dirsi, anche maggior di quello che ottensto avea la prima volta. I Viennesi furnon talmente stupefatti di ammirazione per tanto sorprendente meritò, che in suo onore fecero coniare una medaglia con la seguente epigrafe: Actione Roscio, Poppe canta, comparandus urique, lauro conserta, ambostos major. Viennao 1825.

L'inglese M. Glossop, che dono Barbaja assunse la direzione dei Reali Teatri di Napoli, seritturò Lablache, che esordì nell'inverno del 1826. Per la gala poi del 30 maggio eanto nell'opera Bianea e Gernando di Bellini, il quale per lui aveva appositamente scritto la parte di Filippo. Egli emerse luminosamente nell'andante della sua aria Da che tragge i suoi di Carlo sepolto, composizione originalo nella forma e nuova in quel tempo per la declamazione, che l'artista seppe perfettamente interpetrare, ritraendone il più grande effetto. Nel terzetto del primo atto e nell'ultima aria finalel si mostro attore sublime, specialmente nella controscena che faceva con Bianea. Verso la fine del giugno eantò Il Solitario ed Elodia di Stefano Pavesi; nella gala del 6 luglio l'opera in un atto di Donizetti Elvira; e nell'agosto L'Ultimo giorno di Pompei. In quest' opera, una delle più belle, se non davvero la più bella per ispirazione del Paeini, Lablache si mostro sommo, sostenendo la parte di Sallustio. Quanta dignità, quanto earattere, quanta imponenza in quel personaggio degno proprio della grandiosa Roma! Quale entusiasmo manifestava, si nella fisonomia che in tutti i movimenti della persona, in mezzo a quel popolo che lo acelamava vineitore, pronunziando quelle parole:

> Se i Numi fausti sperar mi lice, Ah! sempre rendano Pompei felice, Di più quest'animu bramar non sa!

E quanta verità di espressione, di rassegnazione, di sofferenza nel famoso duetto (uno dei più bei pezzi dell'opera) colla moglio Ottavia, quando la voleva trovare innocente ! Egli era davvero sublime in quegli affettuosi e patetici momenti. Chi non obbe la fortuna di volerlo e di sentirlo, è impossibile che possa formarsene un adeguato concetto. Nell'autunnale stagione cantò Alahor in Granata di Donizetti; nel 19 novembre la Niobe, e nell'inverno del 1827 l'Amazilia, ambedue opere del Pacíni, che obbero il più spleadido incontro, e la seconda come ispirazione è una delle più felici di questo fecondo compositore. Nell'ottobre dello stesso mano cantò Gli Arabi nelle Gallie dello stesso maestro, opera scritta per Milano ed eseguita per la prima volta in Napoli; e nel 19 novembre rappresentò, anche del medesimo autore, Margherita Regina d'Inapliterra.

Per la gala del 1º gennajo 1828, che fu la prima rappresentazione dell'Esule di Roma del Donizetti, egli si mostrò stupendo, inarrivabile nel personaggio di Murena: l'Adelaide Tosi, Bernardo Winter e Benedetti fecero benissimo la cornice del quadro. Questo fu il primo gradino che apri al maestro di Bergamo le porte del tempio della gloria. Al successo di quest' opera, che fu veramente splendidissimo, contribul non poco Luigi Lablache, che nel terzetto del primo atto senne tanto sublimar la sua parte, da spingere il pubblico più che all' entusiasmo, al delirio. Questo terzetto, superiore ad ogni elogio, che setto tutt'i rapporti è una delle più spontanee ispirazioni del Donizetti, da non dirsi secondo al sestetto della Lucia, al quartetto della Parisina, al finale del Poliuto, a quello dell'Anna Bolena ec., non poteva avere più fedele, vero e sapiente interprete che Luigi Lablache. Egli seppe talmente trasfondersi, immedesimarsi nel personaggio del protagonista e cavarne tanto portentoso effetto, che ninno dopo di lui potè uguagliarlo. Era veramente grande in quei suci accenti sommessi ed interretti, con quel volto turbato e contrassatto, quei capelli sconvolti e sollevati sulla fronte, quell'agitata e vacillante destra disstesa al tradio Settinio, quel tremito dell'intero corpo: era tale una manifestazione di rimorso, di duolo, di pentimento e di tutta l'affannosa guerra da cui veniva travagliato l'animo del personaggio, che in coloro cho quivi l'udirone e il videro, se grande fu la commozione, incancellabile è la ricordanza che ne serhano.

Nel 12 gennajo 1829 cantò Il Paria dello stesso Donizetti; e nella quaresima il Saul del maestro Vaccai ed il nuovo Mosè di Rossini. Nell'aprile fu invitato in Parma per l'apertura di quel ducal Teatro, e vi esordì nella Zaira di Bellini; e quantunque l'opera avesse avuto mediocre successo, pure il Lablache nella parte di Orosmane si mostro degno dell'alta riputazione che godeva. Dopo la stagione di Parma ritornò in Napoli, e si riprodusse al Real Teatro del Fondo nella farsa Il Giovedi Grasso di Donizetti. Nel 40 agosto canto in San Carlo la Teresa Navagero del maestro Guglielmi : nell' autunno la Didone Abbandouata di Mercadante, e poi L'Orfano della Selva del maestro Carlo Coccia. Nel 19 novembre cantò Il Contestabile di Chester di Pacini, Nel carnevale del 1830 rappresentò al Real Teatro del Fondo la farsa I Pazzi per progetto del Donizetti, e nella quaresima vegnente Il Diluvio Universale dello stesso autore.

Immediatamente dopo si recò a Parigi scritturato per cantare al Teatro dell'Opera litalina, ore esordi il 4 novembre, e si fece ammirare come attore per l'ingegno flessibile ch' egli spiegara nello stile bufio e nel serio, e come cantante per la potenza incomparabile del suo organo, per la forza dell'esecuzione, e per la perfezione della sua intelligenza musicale; e veramente fu giudicato gran comico nel Geronium del Matrimonio segreto, nel Socrate Immaginario, nella Serva Padrona, nel Figaro del Barbiere e nel Leporello del Den Giosnani; coccelhente caricaturista nella Prussea d'un'opera seria, nelle Cantatrici Villene, e quando rappresentara la parte del Dandini o l'altra del Barone di Moules Fiascone nella Cencrentola. In tutte queste opere ch'egli esegui in Parigi nel giro di quasi due anni, ebbe il più splendido successo, e maggiore di tutti gli altri del suo tempo, veniva universalmente proclamato il Re della scena.

Ritornato in Napoli nell'estate del 1832, dedicossi allo studio dell' Anna Bolena, che si rappresentò nel Teatro S. Carlo per la gala del 6 luglio. Nell'autunno canto la Sancia dello stesso autore e la cautata di Paeini Il Felice imeneo. Ai 12 gennajo 1833 cantò nella nuova opera dello stesso Pacini Gli Elvezii; nella quarcsima al Real Teatro del Fondo in quella del maestro Cordella Il Marito disperato; e nella primavera nel Guglielmo Tell di Rossini, che per la prima volta si era dato in Parigi nel 1828. Nel 30 maggio cantò il Ferdinando di Valenza, e poi L'Assedio di Messina del Pacini: nell'estate la Bianea di Belmonte di Genoves; e nell'autunno la bella opera di Hérold, Zampa, al Real Teatro del Fondo. Nel 12 gennajo del 1834 prese parte alla Cantata che il maestro Mandaniei serisse per S. Carlo nella ricorrenza della gala, e nell'inverno fu protagonista nella nnova opera del Coccia La Fiolia dell'Arciere. Subentrata l'impresa della Società d'industrie e belle arti, fu scritturato immantinente il Lablache e comparve nella primavera al Real Teatro del Fondo con L'Elisir d'Amore di Donizetti. Per la gala del 30 maggio cantò nei Normanni a Parigi del Mercadante, e poi allo stesso S. Carlo nel Don Giovanni del Mozart, rappresentando la parte di Leporello con la Ungher (D. Anna), la Del Sere (D. Elvira), la Tacehinardi Persiani ( Zerlina ), Salvi ( Don Ottavio-), Cresci (D. Giovanni) c Custantini (Masetto). In tutte le sopraecennate opere chbe sempre le più lusinghiere ed entusiastiche ovazioni. Era quasi una vera festa di famiglia pel pubblico napoletano il veder Lablache sulle seene di S. Carlo e del Fondo, Colla sua sola presenza egli infondeva la gajezza, il brio, il buon umore, ed elettrizzava i suoi eari compatrioti, th'eran felici di trascorrere una piacevole serata ad udirlo, ad ammirarlo, ad applaudirlo sempre.

Desiderato e richiamato in Parigi, vi si recò nello scorcio del 1834, e vi giunse in tempo per cominciare le pruove dei Puritani di Bellini, che per lui composto avera espressamente la parte di Giorgio. Per non ripetere sempre le stesse frasì, non diciamo come anche in quest'opera e nelle altre sussegmenti venisse acelamato e festeggiato: cranai tutti lo sanno. Dopo cantò nel Marino Falliero del Donizetti, ed in fine ne Brigenti di Mercadante, opere seritte appositamente per quel Teatro Italiano, e la prima nella stessa stagione, ma che dopo i Puritani non ottennero che no successo di semplice stima, quantunque contenessero bellissimi pezzi e magistralmente elaborati.

Dopo trascorso l'inverno in Parigi in mezzo alle ovazioni generali, recossi a Londra per cantare nell'estiva stagione. L'entusiasmo che colà produsse fu un vero entusiasmo inglese, che tanto è maggiore in quel popolo, per quanto minore è l'attitudine che possiede per la musica. La sua colossale voce sulle seene di Londra svegliava la naturale freddezza dei figli d' Albione e gli entusiasmava. Forse non applaudivano per convincimento, nia per quel profondo rispetto per le arti e per la scienza che sventuratamente manca a molti altri popoli, e a noi per primi. Gl'Italiani applandono per sentimento e con trasporto, i Francesi per diletto o per moda, i Tedeschi per culto, perchè per loro la musica è una religione; ma gl' Inglesi applaudono perellè si credono nel dovere di applaudire a quello che tutti i pubblici applaudono ed encomiano, perchè non si possa mai dire che un inglese si opponga alla pubblica opinione. Ed a questo proposito non si può fare a meno di ripetere ciò che all'oecorrenza spesso eon la sua naturale Icpidezza lo stesso Lablache dilettavasi di narrare: « Gl'Inglesi (è egli che parla) per la maggior " parte recandosi in teatro dopo il pranzo, sono piuttosto " ilari anzi che no. In generale essi poco amano la mu-" siea, ed i moltissimi non comprendono la lingua italiana: " pur nondimeno vogliono l'opera italiana, e tutti corrono

a seralmente a popolar la sala di quel teatro. Come dice-" va l' inimitabile nostro buffo napoletano Casacciello, che u la musica è bella e fa dormire, si avverava spesso que-« sto caso con quei bravi Isolani della platea di Londra, che « senza volerlo, profondamente si addormivano. Quando io " dal nalcoscenico avvertiva ch'erano bene assonnati, allora " davo fuori quattro cannonate della mia voce, e svegliavo " tutti. Essi, più sorpresi dal mio vocione che dilettati dal " mio canto, mi applaudivano freneticamente, ed il più delle " volte con urli da impanrire dimandavano il bis del peza zo, che, perchè immersi nel sonno, non avevano punto " inteso. Dopo di che, a dire il vero, io cantava di molto a buona voglia, perche vedevo che stavano svegliati a sen-" tirmi." Terminata la stagione teatrale sl recava nei così detti Festivals delle grandi città di provincia dei tre regni uniti, e guadagnava somme quasi favolose. Incantata delle pregevoli qualità di questo sommo artista, la regina Vittoria (musicista hors ligne) lo invltava nei concertl che dava di giorno, e nelle sue intime serate musicali, anche perchè prima di ascendere al trono era stato il suo maestro di canto. Avvenuto il suo matrimonio col Principe Alberto, divenne allieva dell'egregio maestro Michele Costa, come è riferito nella biografia di costul. Per molti anni Lablache passava così le stagioni nell'estasi inebrianto di sempre nuovi e meritati trionfi. L'inverno a Parigi, l'estate in Londra, e dall'agosto in poi, che la stagione teatrale terminava in questa città, faceva il giro delle provincie inglesi, ricevendo spontanee ed unanimi acclamazioni da per ogni ilove.

Egli fu grande ed ammirevole nell'arté sua, chè senza mai dare in verun eccesso, e fra i giusti e naturali limiti di essa spaziandosi e contenendosi, seppe produrre belli e stupendi effetti, riscotendo un numero infinito di applausi e di corone sopra i più grandi (eatri musicali di Europa. Fu il vero interpetre della musica di Rossini, il più degno suo rappresentante, e fra la matura di questi due grandie sublimi im-

gegni, che mai non andranno indivisi, si osserva una notevole contemperanza.

Immenso egli si mostrò nella piccola parte del padre nell'Otello, che espressa da lui, diveniva tanto grande che forse ne anche lo stesso Rossini l'aveva così altamente concenita. Nel momento che malediceva la figlia Desdemona. chi non vide e non intese Lablache, non può formarsi un' idea della sua grandezza artistica. Questo gran finale, che può dirsi il finale della maledizione, cantato da lui e dalla Malibran, bastava di per se solo a dare un'idea adeguata di quel grado di sublimità cui può giungere la musica quando nella rappresentazione il capolavoro è affidato ad artisti la cui anima privilegiata sa compenetrarsi del sentimento dell'autore. Nell'opera musicale la rappresentazione è la forma plastica, che deve rivestire non solo il concetto dell'artista creatore, ma come una seconda veste ancora la forma musicale: è quindi parte integrante del componimento, il quale sarà tanto più consistente con l'ideale dell'autore, quanto più in ogni sua parte sarà vicino alla perfezione.

Lablache si mostrò sorprendento nell'ultima creazione del Rossini, il Cuglielma Tell, commovendo a scottadi quanti stavano ad ascoltarlo. Vero più che credibile, l'imperio che sugli astanti escretiava era più che potente, irresistibile. No solo questo emanva dall'eloquenza posta nel significare le melodie e le locuzioni, ma dal volto, dagli atti e dalle movenze tutte della persona. Egli raggiunse il punto più culminante e perfetto della tragica rappresentazione musicale nel Cuglielmo Tell, opera in cui tutti gli affetti del poema furono col maggior vigore el ampiezza de eccellenza di forma significati; opera in cui le condizioni melodrammatiche ebbero la loro piena esplicazione, quale richieder si potera da un'arte lirica, siccome la musica veramente ed essenzialmente deve consideraris, quando non si voglia sconoscerla o falsarla, negando all'ideale su belletza, che emerge dall'

deale sostanza di lei, l'indipendente sua qualità e potenza. Per altro opere di anteriore maniera, il Rossini aveva avuto nel Lablache il suo interpetre ; non l'ebbe in Francia per quelle dell'ultima sua maniera, e ritrovollo solamente allorchè il Guglielmo Tell, rappresentato in Italia, ebbe a protagonista il nostro cantore. Valoroso nelle altre musiche, sommo si appalesò in questa, dovo il duplice affetto con egual forza egli espresse. Da maschia dualità di sentimenti fu ivi compreso, sendochè all'amore della patria seppe con tanta intensità la paterna tenerezza mescere, che fu capace di ridestare in altrai vivamente queste due diverse passioni che significar doveva. Il suo genio, la sua arte, il suo spontaneo e caldo immaginare, tutto ivi trovò il più gran campo a spaziarsi, ed egli maggiormente ivi sfavillò fra quegli alti concetti e fra quelle fattezze derivanti dall'intiera pienezza dei mezzi moltiplici e svariati dell'arte.

Nell' Errico VIII dell'Anna Bolena egli mostrava energia di azione e grande intelligenza. Chi non trovava nelle maschio e riposate inflessioni della sua voce e non leggeva nel suo aspetto altero e nella sua fronte severissima la tenacità immutabile ed il vigor di volontà che si accoppiava alla forza dei succedentisi desiderii del sire inglese?.. L'accento della voce e la fiera dignità e maestà della persona egualmente dicevano che colui che si aggirava per la scena era l'ottavo Errico; nè starò a ricordare con quanta grandiosità tonasso la sua voce dal fondo del proscenio, quando, aprendosi le cortine, egli appariva pronunziando le parole Destre armate in queste porte. In mia reggia nudi acciar! ed allorchè con ippocrita tranquillità chiamava testimono l'intero regno dell'infedeltà di Anna Bolena; nè l'accento maraviglioso di quelle altre Tace ognuno e ognun tremante ec., e l'ironico disprezzo nella stretta del gran terzetto Salirà d'Inghilterra sul trono Altra donna più degna d'affetto ec., che era cosa pur tanto solenne e degna di eterna ricordanza. Donizetti, parlando della sua Anna Bolena, diceva che ove a lui stesso fossero stati concessi i mezzi vocali di Lablache, non era certo se avrebbe potuto aggiungere al pari di lni coll'esceuzione un'altrettale vita al suo componimento. Più che tutto un plauso europeo o mondiale, valeva questa laudo dell'illustre mestro di Bergamo.

Grandisso egli era nell' Oroveso della Norma, quando mostravasi iuvaso da quella falsa potenza sacerdotale, alla quale certo egli stesso non credeva, coll'iru in cuore di una nazione soggiogata ed oppressa; era immenso quando in mezzo ai suoi Druidi intonava l'inno di guerra, e quelle profetiche parole dell'introduzione Sì parlerà terribile Da queste querce antiche ec.; e nella scena finale quando, intencrito dal pianto di lei, predonava la figlia che tra il terrore e la vergogna confessavagli di esser madre, era allora grando ed ammirevole e trascinava l'intero pubblico a partecipare della sua emozione. Egli possedeva in grado eminente la potenza del sentimento drammatico, e ciò che a pochi virtuosi privilegiati concesses Iddio, il grido del cuorel; rituosi privilegiati concesses Iddio, il grido del cuorel;

I genii nelle arti non possono mai servir di modello; chi più li comprende meno l'imita. Essi concepiscono grandiosamente ed eseguono maravigliosamente. Essi stessi il più delle volte non sanno quello che si fanno, perchè una potenza superiore li guida, li domina, gl'investe. Essi sublimano la natura perchè la sollevano a quel beato mondo d'immagini e di affetti che costituisce l'anima, la fantasia dell'artista. Essi in quegli stupendi sublimi momenti d'ispirazione ci rendono gli echi ed i riflessi di una virtù superiore, ch'è qualche cosa che viene dal Cielo, e perciò quasi ci trasporta, ci rapisce al di là della terra. Definite s'è possibile l'entusiasmo, il trasporto dell'arte, ed avrete definito il genio. l'opera dell'artista. Badate però che a comprendere i genii val poco la ragione e meno le regole, può molto in vece il cuore e la fantasia; e infine, anzi che discorrere e spiegarc, quel che resta a far di meglio si è l'ammirare e il tacere.

Rossini dieeva sempre: « Molti cantanti dei tempi miei furono grandi artisti; altri sono stati sommi, ed anche inimitalkii, se vuolsi, nelle loro specialtiz; mai veri genii
noa sono che tre: R Papà Lablache; il prediletto figlio,
il vero Rubino del catto; il caro Dan Giorem Baltista; e
quell'enfant guid della natura, Maria Felicita Malibran (1).»
E Rossini non s'ingannava nei suoi giudizii: egli giudicava
da grande qual ora, e dava sempre nel segno.

Ritornando al nostro Lablache, egli fu sommo per ogni conto nell'arte sua. La sua nobile fisonomia, la sua alta statura lo difendevano in certo modo dal difetto della pinguedine. Di tutti i favori gli era stata dispensatrice generosa la Provvidenza: voce bella, eguale, estesa, vigorosa, slessibile, eapaee del pari degli effetti più potenti e più dolei; ingegno e gusto squisitissimo; volto prestante ed esprimente fierezza e pietà, sdegno e amore, perfidia e bontà, e quanti sentimenti diversi ed opposti si volessero. Di più le qualità del suo spirito, la sua istruzione svariata, le sue estese cognizioni nella musica, infine le sue abitudini di una società distinta ed elegante, formavano nella sua persona e nel suo ingegno l'insieme più soddisfacente che si possa incontrare nelle parti ch'egli rappresentava sulla scena. Come uomo era stimabilissimo, della più esatta probità nelle sue relazioni sociali, e lo stesso affetto per l'arte e per l'onesto l'attirava del pari. Egli insomma non era meno considerato nella vita privata, che ammirato nel teatro. Tutti questi naturali doni unico il facevano, ed unico fu; chè la natura non si niace a ripetere certi esseri così fuori degli ordinarii, e, come disse Ariosto, non si tosto ne procrea alcuno, ne mauda infranta la stampa.

Nel cominciare del 1852, Lablache ricevè invito di recarsi a Pietroburgo per cantare in quell'Inperial Teatro con compensi vistosissimi. I suoi successi nella metropoli di quel vasto impero non furono meno splendidi, brillanti ed

(1) Era il suo modo di chiamare queste tre perle dell'arte musicale.

entasiastici che quelli ottenuti in Parigi, Londra, Vienna ed in tutte le grandi città d'Italia, ed a preferenza nella diletta Napoli, che qual figlio amoroso amava molto, e ch'egli nen si staneava mai di lodare anche artisticamente, perchè da per tutto, sempre che presentavasi l'ocessione, cantava quelle amene e vagde nostre canzoni popolari, e eclebrava la sua cara Napoli quasi sempre con quella non mai abbastanza lodata aria del Fioravanti seritta nella sua Camilla, che comincia colle parole:

> Napole 'nche te veco, Voglio jettà no strillo; No vaso a pezzechillo Po subeto te do (1),

e che da lui cantata c recitata, era un vero giojello di eleganza, di grazia, di spirito comico e d'indescrivibile effetto; perchè l'ingegno ed il buon gusto avea a lui la natura donato, e per così dire infuso. La spontanca versatilità per tutti i generi di musica, se rese l'artista ottimo nel melodramma, fu causa che non inferiore si mostrasse nell'opera semiserla e nella buffa. In quest'ultima specialmente ci conviene predicarlo singolare, insuperabile. Piacevoli motti vennero da lui introdotti ed adoperati a proposito, e dove eran voluti e richiesti. Egli considerò e comprese il vero carattere da darsi all'esecuzione di questo genere di componimento, il quale, se racchiude nella parte musicale concetti di gajezza e di brio, non al certo ha per iscopo suo principale il ridicolo e lo scurrilità de' buffoni. Ascoltaronsi per lui con grazia e leggiadria i parlanti, ovvero quelle melodie parlanti, sc così possono definirsi, mentre l'orchestra discorre coi suoi motivi; e guando una spontanea e cara

(1) Che suona in italiano:

Quando ti vedo, Napoli, Un grido vo' mandar; Ed un baciozzo a pizzico Ti voglio poi donar!

cantilena era affidata al suo labbro, da questo graziosamente ed amabilmente discioglievasi; siechè quella comica rappresentazione egli giammai obbliava nè obbliar ti faceva. Egli, unito alla celebre Giuditta Pasta ed al genio della Malibran. seppe primo in Italia ben congiungere all'arte del cantore quella dell'attore. Fu inoltre uno de'principali innovatori dell'opera lirica, e porgeva a'suoi uditori inestimabile diletto, e di utile ammaestramento era a chi l'arte professava, ed in quest'arte fu pari a nessuno, soltanto a sè medesimo. Era un influsso di soavità e di grandezza canora, che dalle rive sebezie alle regioni del Tevere, dell'Arno e del Po mirabilmente si propagava. Tra i moltissimi eminenti pregi suoi, egli declamava i recitativi, e musicalmente declamavali; di talchè cagione di non poca commozione divenivano le sentite note dei recitativi di tante opere che si potrebbero citare a nobile esempio di chi li compose e di chi gli esegul (1).

Chiunque si farà a leggere le pagine dello Scudo, del Blaze, del Fétis e del Berlioz non potra non vedervi nettamente tratteggiata l'indole e le qualità dell'ingegno mu-

(1) Un glorno trovandomi a Parigi fui a visitario. Erano le 11 ore a.m. Il suo domestico, cho mi vedeva spesso nella più grande intimità col suo padrone, m'introdusse senza annunziarmi nel salone. ove trovai Lablache seduto al pianoforte cantando i recitativi del Porpora, Egli nel vedermi dissemi: « Giungi a tempo, caro Florimo. « vieni a sentir quali miracoli d'arte producevano que nostri grandi a maestroni, che oggi i Vandali della musica profanamente si pera mettono di chiamar parrucconi.» Indi vollo ch'io sedessi al pianoforte, o cominció a cantar quoi recitativi, che saranno sempre veri modelli di ben fare e frutti di gran sapero artistico finche la musica durerà nel mondo. Sentir Lablache cantaro i recitativi di Porpora era qualche cosa di davvero sorprendonte, si per l'accentazione cho dava alla fraso musicale, e si per la forza drammatica e per l'espressione della parola. Egli per la purità della scuola vi trasportava al tempo in cui que capolavori furono scritti, e con quell'arte che eminentemento possedeva, ve li faceva gustare più che ogni altro peszo melodico del giorno.

sicale di Luigi Lablache, del quale uomo rarissimo, tre cose son quelle che faranno andare il nome alla posterità: la sua scienza musicale, la versatilità e pieghevolezzà del sou fingegno, e la bontà del suo cuore; tre qualità che tutte insieme cooperarono a renderlo oltremodo caro a tutti e fosteggiato da ogni ordine di persone, dal ponolo alla reezia.

Lablache avea acquistata una piacevolissima casa di campagna a Maison Lafitte presso Parigi, ed ivi gustava deliziosamente i pochi momenti di riposo che liberi gli lasciavano le fatiche del teatro. Nel 1856 la sua salute cominció ad alterarsi, e nella primavera dell'anno appresso dovette recarsi a cercare qualche sollievo nelle acque di Kissingen in Baviera. L'Imperator delle Russie Alessandro II, che colà trovavasi, nominò Lablache cantanto della sua camera, e gli fece rimettere col diploma una grande e bella medaglia d'oro con l'effigie di questo principe, che con un nastro azzurro (che non era il Cordone dell'ordine di S. Andrea, come scrisse il Fétis), peteva portare appesa al cello. Quando il sommo artista. sgomentato dall'idea della sua prossima fine, ricevè questo presente, sclamò con l'accento della più cupa tristezza: Cela servira à décorer mon cercueil ; e quando un giorno, arrivato in Napoli, e ch' io fui a visitarlo, volle farmi vedere l'onorificenza imperiale, ei mi ripetè le medesime tristissime parole, ma accompagnate da qualche lagrima che rendeva veramente magica ed imponente quella sua patriarcale figura. Di ritorno nella sua possessione di Maison Lafitte, vi passò i primi giorni di agosto, ed il 18 di quel mese stesso, consigliato dai medici ad abbandonar quel sito, partì subito per la volta di Napoli, onde recarsi a sperimentar l'influenza dell' aria balsamica, in quell' amena ed incantata sua villa a Posilipo; ma invece di trovare colà le migliorie ch'egli aveva sperate per la sua malandata salute, l'aria troppo viva del mare l'obbligò a lasciare subito quel luogo per rientrare in quella Napoli, dalla quale avea quasi sempre vissuto lontano, e dove era venuto solo per morire. Di-

sgraziatamente il male faceva ogni giorno progressi rapidissimi, Lablache comprese che tutto era finito per lui, e dimandò i soccorsi della religione. Questi gli vennero amniinistrati da un suo strettissimo amico, da uno dei suoi antichi compagni di arte, il quale aveva abbandonato le scene, ove nomavasi Domenico Winter, per l'altare, entrando nell'ordine dei Domenicani, dove riprese il nomo dell'illustre sua famiglia Calvari. Era davvero commovente il veder que'due teneri amici in quell'ora solenne di un'eterna separazione, in quell'addio supremo, in cui l'uno faceva sforzi di coraggio per darno allo sconfortato agonizzante, cho pur fisandolo negli occhi coll' ansia della speranza, pareva attendere dai labbri suoi il segno infallibile dell' eterna salvezza. Che gara tra loro di mistici affetti, che reciproca desolazione, che straziante scena!! Essi, superiori e più grandi assai del dostino che li separava per sempre, essi soli stringendosi a vicenda la mano, erano divenuti immobili, sofferenti e rassegnati. Non è forse l'ultimo conforto della vita spirar tra le braccia di un caro e leale amico?...

Giorno di lutto a Napoli, all' Italia tutta, giorno mesto all' Europa in il 23 gennajo 1855 a ultimo di sua vita. I suoi funerali furono senza mondiale pompa, ma moralmento ed artisticamente sonttuosissimi. Tutti i musicisti di qualunque sfera, i poeti, gli uomini di lettere, tutti gli artisti delle diverse branche, gli amici, una schiera di giovani in deputazione che rappresentava il nostro Collegio di Musica coi professori insegnanti avendo Mercadante alla testa, ed il popolo stivato in folia, tenevano dietro al carro funchere, che nel più profondo, luttuoso silenzio, percorrendo la via Tole-do, andava a depositare la sua salma al Camposanto, donde più tardi doveva essere trasportata in Francia e sepellita a Maison Lefafte, accanto al sepolero della sua diletta consorte, dove aveva mostrato desiderio di dormire il sonno dell'reternità.

Amoroso marito e padre, amò teneramente la sua fami-

glia, la quale gli faceva spesso una bella e numerosa eorona. Amó i suoi concittadini, che, incontraudolo sulle sponde della Senna e del Tamigi, non lo trovarono mai trasformato e camuffate di animo e di maniere, Amò principalmente i cultori delle belle arti, ai quali non vennero mai meno i consigli del buon Lablache. Nè fu negata giammai in ainto della sventura o dell' indigenza una parto delle sue ricchezze, e più grande assai di quello che si suole attendere dalla earità di un privato; oltrechè la stessa beneficenza si vestiva in lui di quella forma che non rende gravo il beneficio, ma forma uno scambio di amoro fra colui che riceve e colui che dona. Quella sehiettezza di modi, quella bontà di cuoro che gli traspariva nella fisonomia, quella vivacità che ride in tutti i volti di questo mezzogiorno d'Italia, non l'abbandonarono mai, sebbene vivesse tanto tempo lontano da Napoli. Tra le glorie e le ricchezze modesto, fu con gli amici affettuoso e con tutti cortese. Questo che finora si è detto di Luigi Lablache non è stato forse quanto si dovrebbe, nè questi encomii renduti alla sua memoria sono maggiori del merito dell'artista. Non mancherà forse chi per contrario li giudicherà esagerati, massimamente fra coloro i quali vogliono che questo soverchio amor delle arti abbia fatto nocumento all'Italia, la qualo, dieono, se dovesse morire, morrebbe di vanità artistica, Noi non vogliamo in sulla fine rattristare per nuove ragioni il nostro seritto; ma diciamo solamente che l'amor delle belle arti, se non fosso connaturale all'Italia, sarebbe un debito saero. Le belle arti sono per essa le sole ehe attraverso le vicende di una vita agitata, hanno annunziato sempre le pulsazioni del suo cuore, hanno rivelato i misteri di una vita che non si è spenta e non si spegnerà così presto. E pure, chi crederebbe che nella tanto vantata epoea di progresso quelle che in essa oggi meno si banno a cuore, si coltivano meno e pochissimo si apprezzano da coloro che siedono alla somma delle cose, sono le arti belle ?..., Si predica da ogni parte che l'Italia per reggersi, per riuseir grande, stimata,

apprezzata, non ha bisogno di compositori di musica, di cantanti, di pocti, di ballerini, di pittori, di scultori, di architetti, insomma di quella falange di cultori di unell'eterno bello, che fu pure il patrimonio de'Greci, i quali lo tramandarono sino a noi, c che ogni gran nazione sarchbe alticra di averlo a suo maggiore ornamento e splendore... ma invece ha mestieri di soldati, di cavalli, di armi di precisione, di fucili ad ago, di chassepot, di cannoni di ogni sorta, ec. Ma, con buona pace di questi declamatori, la civiltà non è mica la forza bruta e i suoi più o meno brutali trovati: e. sempre con buona pace di questi signori, ciò che altri chiama nei tempi attuali progresso e civillà, a poi pare un ritorno alla barbarie, visto se non altro il disprezzo che molti ostentano per le arti, le quali saranno sempre, in qualunque condizione di nomini e di tempi, il niù bel fiore della civiltà di un popolo. Sarà, che innamorati troppo dell'arte, e ad oltranza poi della Scuola Musicale di Napoli (come tempo fa un celebre artista ce ne fece amichevole rimprovero, e da poco un gran personaggio alto locato, dirigendoci parole d'incoraggiamento pel presente libro, non manco di farci gli stessi appunti), sarà, dicevamo, che pensiam forse un po' all'antica: avremo torto, può darsi, ma.... continueremo a pensare nella stessa maniera. È il risultato delle nostre convinzioni e delle nostre inalterabili credenze.

Ora ritornando al Lablacho e per conchindere, ripetiamo che cgli cibe due sorelle. La prima divenne Marchesa Brayda, e mori qualche anno dopo di lui. La secouda, educata nel già Collegio di Musica delle donzelle, nell'edifinio del Gesà Nusvo, scelse più tardi il velo di religiosa, e consigliata dal rettore del Collegio di quol tempo, Gemaro Lambiase, che aveva una sua parente monaca in Sessa, a rocarsi colà piuttasto che in altro monacatero per fare il suo noviziato, volonterosamente vi accondisceso, e dope un anno la sua professione solennizavasi colà ancora. lo conobbi da vicine quest' amabile e ca rag giovinetta, piena di vita, di spirito, destare della consultata piena di vita, di spirito.

istruita, alta della statura, snella della persona, di color piuttosto bruno e con due lucentissime stelle, ch'erano i suoi begli occhi, e per di più con una voce piena di soavità, di paziono, di sentimento e di purità di espressione, che cantavà come meglio non si poteva cantarc... cra al sno ventesimo anno! Invitato, io mi recai in Sessa in compagnia del rettore Lambiase per assistero alla sua professionc. Io vidi recidere i suoi lunghi e neri capelii: tutti piangemmo a quella tenerissima e quasi lugubre funzione: ella sola rimaso imperterrita, immobile: mostrava essere contenta, ma però era visibilmento commossa. Chi poteva leggero nel suo cuore? Iddio solo.... Da quel momento che si dedicò all'altare, la sua bella, commovente e patetica voce non più alle profanc musiche, ma alle salmodie della Chiesa fu dedicata, ed i giorni ch'essa cantava, tutta la città di Sessa accorreva al monastero per sentirla ed ammirarla. Dopo breve periodo di tempo fu nominata dal Capitolo e dal voto unanime di quella comunità religiosa Abbadessa del luogo. Ella cra divenuta il tutto in quel santuario della preghiera. Ogni cosa dipendeva dai cenni suoi, dalla sua suprema volontà. Ella non solo dominava nel convento. ma avea grandissimo ascendente in tutta la città di Sessa. tanto che, niuno eccettuato, tutti l'amavano, la rispettavano, e la consultavano nei loro bisogni. Dopo la morte del fratello, ch'ella amava moltissimo, e che ogni volta cho recavasi in Napoli non mancava mai di visitarla e di passaro in Sessa qualche giorno, io non ebbi più sue nuovo. Che Dio l'abbia resa felice!

Luigi Lablache ebbe trediei figliuoli, sette maschi e sei femmine: otto solo ne rimasero per molto tempo viul. Quei che restano si chiamano Federico, Francesca (madama Thalberg), Nicola, Errico, Domonico, Maria (madama la Baronessa De Caters),

Pochi giorni prima della sua morte che mi recai a visitarlo, lo trovai rassegnatissimo alla sua prossima fine, c ricordo queste parole che mi disse molto commosso e cogli occhi pregni di lagriune: « Il ciclo mi ha donato lunga famiglia, ed io fui sempre felice quando mi trovava nel suo seno. Perduta la consorte, cominciò a mostrarsi di traverso la mià buona stella... Ora la morte mi sarchbe assai men dura o meno amara, se potessi in una sola volta benedire insieme alla mia Francesca tutti gli altri mici figli c dar loro l'eterno addio... Tanta gioja no miè concesce dar loro l'eterno addio... Tanta gioja no miè conces-

" sa... rassegniamoci!! " Tristissime vicendo della vita!!

Ebbe Luigi Lablache onorificenze e diplomi da quasi tutte le accademie musicali di Europa come socio ordinario, onorario o corrispondente. Si ha di lui un Metodo di canto. Non io, che potrei essere sospetto non ostanto l'alta stima che aveva pel celebro artista e per l'incomparabile amico, ma il Fétis scrive così: " Cet ouvrage ne repond pas à ce qu' on pou-« vait attendre de l'habileté et de l'expérience de l'auteur.» E questa opinione non molto favorevole del Fetis, che sarebbe un punto nero nella gran figura dell'artista, viene in certo modo giustificata, dal perchè quando comparve alla luce un tal Metodo di canto, corse la voce che fosse parto di altro maestro, il quale avea pregato il Lablache di accettarlo come suo e pubblicarlo sotto il suo nome, onde accreditar l'opera e renderla vendibile, facendola divenir popolare sotto l'egida del nome del grando artista. Non certo per vanità o per mal intesa ambizione di farsi credere autore, ma per bontà di cuoro e per rendersi, anche prestando il suo nome, utile a chi forse aveva bisogno allora di trar profitto dal suo qualunque lavoro, vi accondiscese il Lablache. Nel fatto poi l'opera ebbe poca voga, e venne giudicata dai sapienti dell'arte siccome meritava, e forse anche con qualche severità. Il nome del vero autore restò ignoto, ed il Metodo continua a portare il nome di Luigi Lablache: condiscendenze simili, che pur bisognerobbe evitare, sono per altro sempre nocevoli all'arte.

Conchindiamo questa notizia con la bella epigrafe che il ch. Michele Baldacchini dettò pel celebre artista: LUIGI LABLACIIE
SOMMO NELL'ARTE DEL CANTO
E NELLE SCENICIIE IMITAZIONI
DELIZIÓ CON LA SUA VOCE
L'EUROPA

INTERPETRANDO EGREGIAMENTE I MODI
DE SOLENNI MAESTRI
E DILATANDO IN PIÙ AMPIO GIRO
LA GLORIA MUSICALE DITALIA
AGGIRANTESI NELLE CORTÌ
E NELLE AULE DE GRANDI
FU DE MISERI SOCCORRITORE PIETOSO
CARO A PARENTI E AGLI AMICI
D' INDOLE CONVERSEVOLE
BEL PARLATORE
MORTO DI SESSANTAQUATTRO ANNI
LA SUA PERDITA FU REPUTATA

ACERBA
PER L'ARTE IRREPARABILE
DA TUTTI COMPIANTA

SPARGETE DI FIORI IL TUMOLO DELL'OTTIMO ARTISTA BENEFICO

#### APPENDICE

## alla precedente biografia

Parecchi e svariati aneddoti avrei dovuto riferire nell'antecedente biografia; ma siccome non poteva con esattezza precisarne le varie epoche, reputo espediente migliore qui riportare insieme riuniti quelli che offrono maggiori singolarità e destano un qualcho interesse.

### Incontro di Luigi Lablache con Giuseppe Napoleone

Lablache raccontava spesso che in uno dei suoi viaggi, invitato un giorno a pranzo da un alto personaggio (che ora non ricordo), ivi si trovò commensale con Giuseppe Bonaparte, esule in quel momento, dopo aver seduto sopra i troni di Napoli e di Spagna. Presentato a costui dal padron di casa, com'è di costumanza, il decaduto Re gli prodigò i più lusinghieri elogi pel suo straordinario ingegno che tanto celebre l'avea reso. Il Lablache tutto umile, e visibilmente commosso, modestamente così risposegli: Debbo alla M. V., o Sire, ed al vostro ben formato cuore quel poco che io sono, ed il posto che occupo nell'arte musicale. Il Principe, sorpreso, ne chiese la spicgazione, e l'altro brevemente esposegli quanto era avvenuto di triste nella sua famiglia, e come avesse ottenuto un posto gratuito dal già re di Napoli nel Conscryatorio della Pietà dei Turchini, ov'ebbe agio di studiare profondamente la musica e divenire quale ora il mondo lo stimava. Ricordo pure al Principe come una simile grazia fosse stata da lui concessa alla sua orfana sorellina, Adelaide, pel Collegio di Musica delle Donzelle, e sinì col dire come i Lablache sentivano non solo il dovere, ma altresti il bisogno di conservare eterna gratitudine alla famiglia dei Bonaparte. Giuseppe se ne compiacque moltissimo, e levatosi dal suo posto, andò incontro all'artista per istringergli la mano, aggiungendo: « Vi ringrazio di avermi rammentato che nel mio breve regno a Napoli, ho potuto e contribuire ad arricchire la gloria di quel paese, che nei e suoi fasti scriverà certamente il nome di Luigi Labloche. Tratto si delicato del principo venne encomiato el elogiato dalla scella compagnia colà radunata, e passato poi nel dominio del pubblico, fu da uttui applaudito.

#### Le Tabacchiere.

Luigi Lablache aveva, come tutti sapevano, una passione per le tabacchiere così smodata, che poteva chiamarsi una mania. Tra le molte ricevute in dono dai sovrani, da altissimi personaggi e dagli amici, nonchè comprate da lui, vi era la ricchissima che ultima acquistò in Russia del valore di 15,000 franchi, e con questa aveva portata la cifra al numero di 366, quanti sono i giorni dell'anno bisestile, sicchè si dilettava di usarne una per ogni giorno. Tra le sue piacevoli occupazioni vi era quella di mostrare quell'unica e famosa raccolta agli amici che andavano a visitarlo, non lasciando, con quell'amena facilità di parlare che tanto lo distingueva, di fare i debiti comenti sulla provenienza e valore delle medesime, e conchiudeva col dire che le più riccho le aveva destinate per servirsene nei giorni più solenni dell'anno, nelle gale dei sovrani che gliele avevan donate e nelle feste di sua famiglia. Questa celebre, svariata e bizzarra collezione fu venduta dopo la sua morte, perchè molti erano gli eredi, e niun di essi voleva accettarla, per non tenere un capitale morto ed infruttuoso. Ma i suoi figli ne conservano molte e delle più belle, e come oggetti d'arte e come cara ricordanza dell'amato lor genitore.

#### Il Cieco sonator di violino

La graziosissima leggenda che un tempo riportarono molti giornali, e che ancora da tutti si racconta, è la seguente. Sebbene noi non ne garentiamo l'autenticità, pure trovandola consentanea alla natura di Lablache, alla sua indole benevola, alle sue tendenze a soceorrere i bisognosi, erediamo che, quantunque potesse non essere accaduta, poteva benissimo esserlo stato, tenendo presente l'uomo a cui si vuole addebitarla, filantrono, compassionevole e dotato dalla patura del più buon cuore del mondo Ecco l'aneddeto. In una delle volte nelle quali il Lablache trovavasi a Parigi, accadde un giorno che traversando per una via, vide, guidato da una cenciosa banibina, un povero vecchio cieco, che si affaticava a strimpellare sul violino aspri accordi, note male intonate, mal connesse tra loro, ed eseguite il più malamente cho immaginar si possa, cantando in pari tempo con quella voce che avea, e tutto per guadagnar qualche danaro onde sostontare la vita. Cessata la eanzone e girato il cappello per la cerea, si vide, secondo il solito, quasi tutto sparire l'uditorio, e produrre appena qualche soldo. Allora Lablache, impictosito dal miserando stato che appariva dal volto e dallo vestimenta di quel povero uomo, mosso da compassione e da quell'istinto benefieo che non lo abbandonava mai, si accosta al cieco, gli prendo il violino di mano e si pone in quello stesso posto a sonare. Chi non conosceva Lablache a Parigi ?.... Allora l' uditorio cambio di aspetto. La folla della gente, ancho delle persone di riguardo, in un momento si stivò attorno a lui, tutti dimandandosi a vicenda: È Lablache che suona? Ouesta voce come una scintilla elettrica si sparse per le vie adiacenti. Le carrozze l'una dono l'altra si fermavano, tanto ehe ostruivano le quattro vie ehe in quel sito s'inerocicchiavano, di guisa che il transito si era reso impossibilo. Indi, quando vide il suo pubblico cresciuto a dismisura, cominciò a cantare delle canzoni napoletane; allora gli evviva, gli applausi, le festevoli grida andarono alle stelle. Egli tutto commosso telse il cappello al cicco , continciando a girare interno per la cerea , dimandando con cortesi e dignitosi modi un soccorso per quel povero infelice. Non vi fu un solo, tra quella moltitudine di gente, che si mostrasse restio a quel grazioso invito: tutti versarono nel cappello del povero una moneta. L'introito fu vistosissimo, ed i giornali di quel tempo portarono la cifra a parecchie centinaia di franchi. Il misero cieco stempravasi in lagrime, benedicendo il suo benefattore, il suo angelo tutelare. Il pubblico, soddisfatto di quella patetica ed interessante scena, applaudiva l'eroe che l'avea sì bene rappresentata; e Lablache dopo aver restituito al cieco il suo cappello ricco dell' ubertosa carità che chi sa quanti giorni di buona vita gli procacciava, con quella sua faccia gioviale, col sorriso sulle labbra, con la soddisfazione nel cuore, contento e felice di aver bene adoperato il suo tempo a vantaggio del misero cieco che affidò alla tutela di onesti vicini, se la svignò, onde dar fine alle ovazioni che divenivano sempre più clamorose e crescenti.

Quest'avventura fu, in hellissime ottave vernacole napoletane, descritta dal nostro lepido poeta Giulio Genoino, sotto il, titolo: Ottavario neoppa (sopra) a na caretà pe munueca; e stampata nel Poliorama Pittoresco, anno 1.º, con l'analoga figura.

#### Le Camelie di D. Pasquale.

Quando, nel 1844, rappresentossi per la prima volta a Parigi una delle tante per lo el dovicios oscrigno doinetatino, qual è il Bon Pasquele, il Lahlache, col new-market, co' capelli biondi, con gli stivali inverniciati, con una camelia all'occhiello della bottoniera, con quel suo spirito e quella voce, udi gridi di civira usciti da leggiadre bocche, vide candide mani fargli plasso. Le più belle signore poi disputavanis fra loro il piacere di provvedere d'una camelia l'occhiello della bottoniera del grande artista.

Una sera fra le altre fecesi innanzi al portiere del Teatro Italiano un uomo assai bene in arnese, e consegno per D. Pasquale una scatola, assicurata all'estremità con sigilli a ceralacca, rappresentanti una camelia sormontata da una corona comitale. Il Lablache aperse la scatola con tanto gusto disposta, e videvi una camelia messa con molto garbo sopra un letto di bambagia. Era quel fiore di straordinaria bellezza: stava sostituito al gambo vero uno artificiale, ed era di squisito lavorio di oro; le foglie crano di velluto, ma imitate così bene, che l'arte avanzava la natura. Da quella sera in poi sempre fugli inviata una camelia affatto simile. Persistenza amabile cotanto doveva naturalmente eccitare la curiosità del Lablache, Affaccendato a chiarire la verità, munissi d'un occhialetto, e il pubblico se lo godeva, senza che nessuno avesse pensato esser quell' occhialetto un espediente di D. Pasquale per iscoprire la sconosciuta che inviava con tanta assiduità il prezioso fiore.

Il numero 45 dei primi palchetti ospitava ogni sera una giovane signora da' capelli biondi inanellati, dagli occhi cerulci, sempre vestita di biauco. A furia di volersi persuadere che i fiori procedevano da quella giovane signora, D. Pasquale se ne persuase compiutamente, comunque cercasse indarno, nel nazzolino che la bellissima donna depositava sul parapetto del palco, una parente della camelia quasi favolesa, battezzata da' botanici per la Grande Federica, che egli riceveva ogni sera. Il mazzolino de' fiori favoriti alla signora bionda era sempre composto di rose e di violette di autora.

Tentò D. Pasquale allora di far parlare quel messo che presentavagli il dono; ma ogni sera vedeva un nuovo inviato, il quale alle insidiatrici sue domande rispondeva con un'ingenua ignoranza.

Una sera D. Pasquale presentossi sulla scena senza il

solito fiore; tutti si necorsero dalla sua preoccupazione com'ei corresse inutilmente dietro a qualehe apparenza di gaiezza. L'attribuirono alla perdita della decorazione fiorita, e parteciparono alla mestiria di D. Pasquale. Ma la seena dovea complicarsi ancor di più. Quando usel sol ul proseccio Ernesto nipote di D. Pasquale, fece vedere alla bottoniera del proprio abito la camelia che abitualimento ornava il neumerie dello zio. Stava per maneare a D. Pasquale la voce, ma il ciclo non consenii che al brutto accidente conturbasse la carriera all'egregio cantante. In onta alla sua emozione, D. Pasquale trovò note potenti e deliziose. Andava intanto interrogando con gli occhi Ernesto, promettendosi forse di provocarlo più tandi.

Ricetrati gli artisti nelle quinte, il vecchio dimanda con vivacità la sua camelia. — La vostra camelia, risponde il maligno tenore; è mia. La vostra bella incognita ha finalmente fatto giustizia ai tenori, e n'era ormai tempo, percedic erràvano gli caduti in discordito; grazie alla preferenza pe bassi. Ecco la scatola consacrata, ed cecovi il mio nome scritto dalla mano inedesima che un di seriveva il vestro.

D. Pasquale era rimasto mutolo, annichilito alla vista del nome del suo rivale; ma Ernesto, temendo qualche geloso dissidio fra loro due, tolse il fiore dal proprio oechiello, poselo in quello dell'amico e disparve.

D. Pasquale frattanto torno fuori. Sorpresa novella del pubblico! — Egli avea riconquistata la sua preziosa camelia, e questa eireostanza die subito vita ad un mondo di chiacchiere.

Ma ecco ora tutto bello e spiegato.

La contessa M. avea un affetto particolare pel più greiso ingegno del Teatro Italiano. In contrassegno di sua ammirazione segreta, divisò d'inviargli ogni sera un fiore, compimento obbligato d'una parte ch'egli rappresentava si bene. Per le prime sette rappresentazioni la camelia gli fu religiosamente consegnata; ma nell'ottava cra passata in altro abito. Dorrassi accusare la contessa d'incostanza? Tutto al contrario. La camelia in quistione era ogni sera adidata ad una
cameriera, brunetta assai sveglia, la quale incaricavasi di
trovare un messaggiero o abbastanza scioeco abbastanza
dedele per conservare l'importante secreto. Una sera però
alla cameriera parve che la contessa avesse già fatto abbastanza per D. Pasquale, e che fosse ingiusta a riguardo di
Ernesto. La brunetta vivaco e stordita frequentava il Teatro
Italiano con assiduità parì a quella della sua padrona, stando
per altro più in alto di lei, e il bellissimo Ernesto facevale
giarre il capo. Senza farne parola con chicchessia, sostitul
il nome di Ernesto a quello di D. Pasquale, e coal quegli ricevetto la scatola, e si fe bello della camelia destinata per
l'altro.

#### L'udienza reale a Capodimonte

Figuriamoci in una reggia, anzi nella più adorna e dorata stanza, tutta capolavori di arte, specchi e bagliori, un sovrano in carne ed ossa, che degnisi di giorno ricevere ad una ad una, o poche accette visite previamente autorizzate, osuppliche recate dal petente in persona. Në sarà difincile ideare la scena in che l'aneddoto si svolge, poichè eccociverso il 1824 al palazor catel di Capodimonte: Ferdinando II vi dà udienza, ed uno de' suoi preferiti scarrozza ne' vestiboli, munito di speciale invito assai lusinghiero. Gli è il nostro Luigi Lablache, che il fa re delle Due Sicilie notoriamente prodiligeva, e col quale dilettavasi anzi di conversare amenamente, ci ne venacolo alle volte.

Giunto nell'anticamera, Lablache si avvede che moltissimi sono gli eletti e che molli lo han preceduta: egli preva come un disinganno, e a malineuror rassegnasi, pensando all'inevitabile perdita di tempo, e sta formo in piedi presso la porta che mette negli appartamenti, e novera quanti sieno i più fortunati, ai quali, perchè iscritti prima di ini con numero d'ordine dall'usciere niagglore, sarà dato accesso con precedenza. Preoccupato, insomma, se non anco momentaneamente nervoso, non osserva nemmeno se coloro appunto cui guarda egli così accigliato e sopra pensiero, stieno o no a capo sconerto.

Ma l'usciere maggiore, che ben sapea chi potesse meritare un turno di favore e meglio fosso nelle simpatie di Ferdinando, aveva in quel mentre presi ordini speciall, sicchà l'aspettativa del nostro croe fu inti'altro che lunga. A un tratto schiudesi la porta, e l'usciere maggiore, invertendo l'ordine degli iscritti, chiama ad alta voce: « Il signor Luigit Lablache! »

Sorpreso questi dell'onor grando, e serenatosi in volto come può nella fretta pur naturale, e composta ad aulico sorriso la bocca pur ora chiusa da fremiti mal repressi, stende la mano alla sodia più vicina, dd di piglio al cappello che su questa era posato, e s'avvia; e oltrepassato l'uscio, che gli è tosto serrato alle spalle da l'acchè di servizio, presentasi, inchinando il re.

Ohimè! Al solo vedere l'impareggiato artista, come mai corrispose il re a questo saluto rispettosissimo? Con un'immensa, lunga, omerica risata... Povero Lablache! Che gil era dunque accaduto? E perché si mortificante accogienza? Anzichè aver ad indagare la cagione e a tovare una qualsiasi arguzia palliativa o lepida improvvisata in dialetto, non vorrebb' egli poter in quell'attimo, senza fiatar verbo, sprofondare sotterra?

Eppure Lablache non solo bastò al cimento in che ponealo così l'augustissima presenza, ma lo superò con quel sangue freddo che lo difficoltà supreme somministrano alle tempre elettissime, con quella presenza di spirito che tanto fra tutti lo contraddistingueva qual napoletano, se non vogliam dire qual uomo di gonio o poco meno.

Risultatogli dunque inesplicabile a bella prima quello scroscio d'ilarità, e data issofatto una furtiva sbirciata ad uno degli specchi, Lablache si accorgo d'una fatalità che quando gli si accordava il passo lo ha incolto, facendo ore solela più flagranto lesa etichetta.... sul capo Lablache avera il proprio suo cappello, cho uno avea pur pensato a togliersi in anticamera, e in mano recarasi un altro cappello, incomsapevolmente sottratto ad uno qualsiasi dei privilegiali che erano ammessi in quel giorno all'udienza.

— « Scusi, Macstà (dice allora Lablache, inchinandosi più di prima, e mostrando questa volta in ciascuna delle sue mani un cappello, con un inelfable sorriso, che aveva insieme un non so che d'amono e di contrito), scusi, se può: troppo poca testa, certo, per due cappelli....«

## Lablache scambiato per un celebre nano.

Chi non ricorda o non ha inteso a parlare del minuscolo nano di America, Tom Pouce, che viaggiava son pochi anni le città grandi e visitava le corti sovrane d'Europa? Abitava egli in Parigi al tempo del fattarello che qui riferiamo, via Taitbout num. 16 1º piano, c vi dava di sè, ne'teatri e nelle aule, affollatissime esibizioni. Il 2º piano della casa medesima cra occupato da Luigi Lablache e dalla sua famiglia. Un bel mattino si picchia all'uscio dell'immortale artista napoletano: cra un inglese fanatico di curiosità ed eccentrico fra tutti, il quale informatosi dell'indirizzo del nano e sbagliato il piano, con la massima disinvoltura chicse. mentre gli si apriva: " Le général Tom Pouce? " -- Come a rendere vieppiù comico l'equivoco, e per mera avventura, Lablache, il quale aspettava l'arrivo di uno dei figli, che era quel giorno inesatto all'ora di colezione, passava per l'anticamera mentre si sonava il campanello, e in veste da camera aveva aperto egli stesso all'inglese ...

Un'idea strambissima, si affaccia come lampo alla mente di Lablache, così interrogato ad hominem, e lo tenta, e lo risolve a farsi giuoco dell'ameno interrogatore... — Le général Tom Pouce, c'est moi, » risponde imperterrito e serridente il coloso de' cantanti, con quella stentorea voce di basso profondo, che non fu, non è, nè forso mai sarà, como tonantissimo volume, uguagliata; ed introduce affabilmente l'inglese, e gli fa gli onori del salotto.

Stralunato, l'ospite siedo e discorre, non credendo agli occhi suoi, e finalmente arrischiasi ad accennare le sue meraviglie, nel vedere l'onuncolo quindicenne di oltrocecano così trasformato in più che maturo emulo del gigante Golia-

E Lablache, sempre senza dipartirsi da una perfetta serenità cortose, rispondo allora, dimandando garbatamente permesso di restituire la visita sin dall'indomani:

— « Oui, en effet, je ne songeais pas à l'étonnement que vous éprouvez, lorsque vous avez ici sous vos yeux lo général Tom Pouce en personne, qui a l'honneur de vous parler; mais sachez, mylord, quo, lorsquo je suis chez moi, je me mets à mon aise."

# Lablache, la Regina Vittoria e l'Imperatore Alessandro

Era già inoltrata la state del 1854, ed il Lablache avea compiute la stagione al Teatro della Regina. Avea, giusta il consueto, eseguito le opere suo più fortemente dilette, në mancë con tanti bassi di eseguire la parte di Baldassarre nella Faerita (che orrore 1 oggi i bassi di cartello la rifuttano), e non volle seguire la compagnia nelle peregrinazioni che, come è costume, già artisti dei due principali teatri imprendono per la provincio. Il Lablache andossene per un pe di tempo no dintorni di Londra, a Chelsca, cho ben può dirisi aggregata alla capitale, perchè gli estremi toccansi a vicenda. Sorge ivi il grande Ospizio degl'invalidi dell'esercito di terra, il Collegio di 1200 figli di soldati e-ducati a spesa dello stato, il ricchissimo Orto botanico della Società farmaccutica di Londra, e l'Hacheny dove trovansi le aranciere di Corrado Lolliges in cui crescono le

piante più rare de più caldi climi del mondo e i frutti più squisiti. Colà dunque dimorè alcun po' di tempo, cullandosi nel dolce far niente. Or mentre un giorno passeggiava, ossero da lungi venire un cocchio ricchissimo, ma non ci fece mollo caso e trasse oltre. Però fu grandemente sorpreso di ll a poco, chè quando fu molto più presso, in quella carrozza vide la Regina, che chiamollo, dopo aver fatto far breve sosta al cocchio. Gli disse sesse sorpresa di vederlo colà, e dimandogli se fosse deliberato di rimanersi a Londra. Egli risposele francamente che tutte le delizie di quel sito non potevaggli fare obliare l'incantevole e deliziosa Napoli sua, e che null'altra ambizione avea fuori quella di trascorrere nella sua patria il resto dei suoi gicorio.

In Kissingen poi occorsegli quanto appresso. Lablache trovavasi una matitian in fila cogli altri in carrozza, aspetando la volta sua per entrare nello stabilimento de bagoi. L' Imperatore Alessandro II, che passeggiva per quei luoghi, gli si avvisio de graziosamente lo salutò. Lablache subito si mosse per discendere ed andare a lui, ma il sovrano sapendolo infermo e sofficento, l'obbligò a star fermo, ed appoggiato allo sportello della sua vettura, restò per molto tempo ad intrattenersi con esso lui in piacevole conversazione. Tutti i passanti si fermavano, e miravano nou senza piacere, come anche i coronati sanno rendere omaggio ai grandi ingegui.

### RAFFAELE MIRATE

Raffaele Mirate naeque in Napoli il 3 settembre 1815 da Salvatoro, agiato negoziante di spiriti, e da Giuseppina Maria de Luca. Fin da fanciullo dimostro un' attitudine fuor del comune per la musica; ed il padre, scorgendo che il figlio aveva una preferenza per il violino, lo mise sotto la direziono del valente Domenico Carabella, che coi sani principii della buona scuola ch'egli maestrevolmente possedova, cominciò ad istruire il giovinetto si nei rudimenti della musica come ne' primordii del violino. Dalle private lezioni passò all'insegnamento del Real Collegio di S. Pietro a Majella, ove fu ammesso come alunno a pagamento il 2 dicembro 1826, e sotto lo stesso Carabella, che ivi era professore titolare. continuò con tanto fervore i suoi ben cominciati studii e ne trasse tanto profitto, che in men di un anno venne nominato maestrino. Ebbo poi l'agio di estendero la sua applicazione quasi ad ogni ramo delle musiche discipline, tanto che pervenuto agli anni quindici, veniva destinato a sopravvegliare all'istruzione degli altri alunni a lui inferiori nel merito. Progredendo sempre più nello studio del suo favorito strumento. dava le più belle speranzo di poter diveniro un giorno un gran concertista. Natura avealo però dotato di una voce di soprano limpida, argentina, intonata, estesa, che avvertita dai compagni, nell' osecuzione di alcuni cori che il Collegio in certe tali occasioni dell'anno oseguiva nella sua Chiesa, incantava e sorprendeva tutti, di modo che venutone a cognizione il direttore della scuola di canto cav. Girolamo Crescentini, lo fece a se chiamare, e con quo'gentili modi che con tutti praticar solea , pregò il giovinetto di fargli sentire la sua voce, e così questi chbe agio di spiegare quel tesoretto che molti ignoravano. A partiro da questo punto cominció a formarsi il primo anello di quella gloriosa catena che poi a mano a mano fece salire il nostro Mirate ad alta rinomanza.

Crescentini, che rimase davvero stupefatto, com'egli stesso raccontava di pot, dalla giustezza, estensione, spontaneità o volume di quella voce di spiccato soprano che potera chimarsi veramente eccaionale, crodè per fermo che il Mirate si trovasse nella stossa di lui condizione di exirato, c potesse benissimo un giorno divenire il suo legitira.

me successore, e di ciò tenutogli discorso, fu costretto il giovinetto per farlo ricredere di dar pruova materiale came cosl non fosse. Invaghito l'egregio direttore ogni giorno niù di quella straordinaria voce , cominciò con vero interesse a dargli periodicamente le suc lezioni; ed un giorno quando lo credè idoneo, lo presentò al direttore del Collegio cav. Niccolò Zingarelli , che dopo averlo inteso ed essersenc compiacinto col maestro e collo scolare, gli affido a cantare una parte a solo di quel famoso Misercre che eseguivasi in tutti gli anni nella Chicsa del Collegio. ricorrendo la settimana maggiore. Il Mirate riscosse in questo incentro grande e generale approvazione, sì dai professori del luogo, che dall'intero pubblico, incantato di quella voce sì facile, insinuante ed omogenea che possedeva. Per tale successo ebbe in premio dai due Direttori e dal Governo del Collegio il benefizio del posto gratuito. Sino al 1830 egli studiò e cantò sempre da soprane; ma in quell'anno avvertitosi il Crescentini, che la natura, quantunque tardi, operava in lui il solito cambiamento di voce quando dall'adolescenza si passa alla giovanile ctà, o che dal registro del soprano trasformavasi la sua voce in quello del tenore, prese a guidarlo sopra più vasta scala, e da quel tempo lo studio che il giovinetto adoperava ad emulare i prodigi di Paganini, fu rivolto ai gorgheggi che rescro famosi. i Nezzari, i David, i Rubini, e sempre setto la savia scorta del Crescentini, che in questo suo ultimo allievo volle mostrarci la sua gran valentia nell'arte dell'insegnare.

Inoltrato come trovavasi negli studii, i suoi direttori lo crederono al caso di potere esordire nel teatrino del Collegio (1834) noll'opera huffa di Luigi Ricci, che per la teravolta riproducevasi, L'impresario in angustis, ove Giuseppo Lillo, allora ancora alumo, scrissa appositamente pel Miriato una cavatina. che piacquo, dando costni in tutta l'opera chiaramente a divedere quanto sarebble madato avanti, percorrende la carriera teatrale. Nell'anno 1836 diede altro brillante

esperimento nell'operetta La giornata critica di Don Taddeo ovvero I finti banditi, espressamente seritta per lui dall'alunno Gennaro Cajano, ed il risultato che si ebbe fu lusinghiero si pel giovinetto maestro como pel cautore, che confermò con più fondate speranze quanto si era pronosticato del suo avveniro, e quanto avrebbo onorato l'arte e la patria. Le lodi che da tutte le parti venivangli prodigate, più che insuperbirlo, servirongli di sprone, perchè collo studio, che in lui era indefesso, sviluppasse e perfezionasse sempre più quo'privilegiati doni che natura in grado eminente aveagli concessi; e non solo seppe profittaro delle lezioni del Crescentini, e tener eari come leggi incrollabili i suoi consigli, ma uscito dal Collegio nel 1836, dove era rimasto dieci anni, vollo continuare tali studii col maestro Alessandro Busti, ancho egli della seuola del Crescentini.

Mentre lieto e sorridente pareva sehiudersi l'avvenire avanti di lui, un tristo avvenimento per poco non fece svanire quelle roseo speranze. Sopravvenutagli una grande infiammazione alle tonsille, fu presentato da un intimo de'suoi amici ad un medico che, senza bene indagare il male, volle sentenziare tristamente dell'avvenire artistico del giovinetto, assieurando i parenti che, secondo egli la pensava, era troneata per sempre la carriera di cantante al loro figliuolo. Fortunatamente pel giovine musicista, a consiglio di altro valente professore si assoggetto alla non difficile operazione dell'estirpazione delle tonsille, il che lo rese interamente guarito e nello stato di scritturarsi coll'impresario del Teatro Nuovo nella qualità di primo tenore assoluto, con lo stipendio vistoso pel modesto esordiente di 30 ducati al mese, e vi esordi nell'ottobre del 1837 col Torquato Tasso del Donizzetti, ottenendo tale splendido successo, che venne per un altro anno riconfermato. Fu allora che il dottore dello profezie di sinistro augurio, invitato a recarsi in teatro dallo stesso amico che avealo proposto al Mirate per

guarirlo dalle tonsille, nell'udire quella prodigiosa voce di tenore, non potè rinvenire dalla meraviglia riconoscendo nell'artista che tanto trasportava il pubblico all'entusiasmo l'ammalato ch'egli aveva tentato di rapire per sempre all'arte.

Verso la fine del 1838 l'impresario Bomenico Barhaja, visto tutto il partito che poteva ritrarre da un tenore come il Mirato, lo seritturo pei Reali Teatri di Napoli e lo fece esordire in San Carlo colla piccola parte di Rodrigo nel-l'Otello, che procacciò al giovine musicista i primi fragorosi e veramente lusinghieri applausi. Nella stessa stagione ne riscosse poi più splendidi e elamorosi nella Sonanmbula, nolla Chiara di Rosemberg o nei Partinai, Il celebre Lablache uditolo, dopo il primo atto di quest'ultima opera andò a trovarlo sulle scene e gli offri scrittura per Parigi, che il Mirate accettò, prendendo il posto del tenore Ivanofi.

Nel dicembre del 1839 si trasferì in quella capitale e vi esordi anche nell'Otello, e quantunquo il personaggio fosse di pochissima importanza, seppe pur nondimeno disimpegnar quella parte in modo di destare l'ammirazione di quel collo pubblico, che glieno diedo le più splendide manifestazioni, applaudendolo anorra di più nella Cenerentola, nella Gazza ladra e nella Norma.

Il continno buon successo ch'ebbe gli procarò la riconferma a quello stesso teatro per altri tre anni, durante i quali ci tenno con tutto onore il posto allato di un Rubini, di una Grisi, di un Tamburrini e di un Lablache. Ne' mesi in cui non cra impegnato a cantaro in Parigi, il limitate percosse molti altri teatri, da per tutto cogliendo plausi ed onori invidiabili. Così fi inteso nella primavera del 1850 all'Imperial Teatro della Scala cantare nel Ande con Marini e la Vittadini; così nel 1841 cantare a Brusselle ed a Liegi nella Sonnambula, nel Belisario e nella Lucia, e perche trovarzai vicino ad artisti sommi, come quelli dianzi mentovati, seppe da'medesimi trarre profitto tale, da non restare secondo a coloro che prima di lui avevano l'uninosamente delisimpegnata la di-

ficile parte di Edgardo nella Lucia, Nell'autunno 1843 cantò al Carignano di Torino le seguenti opere: Lucia, Gemma di Veray, Maria Regina d'Inghilterra, La Favorita e Guglielme Tell, dividendo coll'egregia Abbadia il favore dei Torinesi. Nel ear novale 1843 e 1844 passò a mietere novelle nalme al Teatro grande di Trieste, dove ebbe pieno trionfo nella Favorita e nel Roberto il Diavolo soprattetto, insieme all'Abbadia ed alla Corini (ora madama Derivis), non ehe a Flora-Fabbri, ehe vi era deliziosissima seduttrice. A Reggio di Modena la fiera del 1844 vien ricordata come una delle più brillanti per quel teatro, che allora si allietava della Maria di Rohan e della Beatrice di Tenda cantate dal Mirate con la De Giuli e Badiali. Nell'autunno dello stesso anno fu prima alla fiera di Lugo con Antonietta Marini ed Enrico Crivelli e vi cantò il Templario e la Parisina; poi a Livorno, dove fu confermato ancho pel seguente carnovale ed ottenne immenso suecesso nel Templario e più tardi nei Puritani. Nella primavera del 1845 ei fu al Teatro Argentina di Roma, dove lo aspettava il più bel trionfo, quello di piacere immensamente nei Due Foscari del Verdi, suecedendo al tenore Roppa pel quale era stata seritta nel preeedente autunno la parte di Jacono. Ai Due Foscari successe la Giovanna d'Arco, ed ancho quest' opera non feee che aggiungere novelli allori alla bella sua artistica corona. Ritornato in Milano, di colà passò in Vienna, invitato a

cantare noi concerti che si davano nell'inverno del 1834 ce 1837. Iti si fermò anche nella stagione di primavera al Teatro Italiano, entantolo con que successo immenso che l'accompagnava da per ogni dove f Lombordi, Estella del mosstro Federico Rice, Maria Padilla del Donizetti, Caterina Hosened del maestro Salvi. L'estate di questo stesso anno venne a cantaro I Lombordi nel Teatro di Bergamo, e nell'autunno si fees ammirare alla Fouice di Venezia nella Gioronna d'Arca, negli Orazii e Curiazii di Mercadante, che poi ripetti n Milano l'inverno del 4347 o 1834, insiene alla Neven

ma ed alla Giovanna di Fiandra del maestro Boniforti. Il carnovale e la guaresima del 1849 li passò in Genova cantando la Lucia, i Masnadieri ed i Puritani, Nella primavera del 1850 anche in Genova cantò il Poliuto. Ernani. Tancreda del maestro Peri, e la Battaglia di Legnano del Verdi. Lo rivide Venezia nell'inverno dello stesso anno, e coi Masnadieri, Poliuto, Elisabetta del maestro Buzzolla, e la Medea di Pacini, ebbc le più splendide ovazioni. Al 1851 cantò nella ricorrenza della fiera al Regio Teatro di Mudena, al Teatro Eretenio di Vicenza, e nel carnovale o quaresima al Teatro Filarmonico di Verona. Al 1852 anche in occasione della fiera cantò a Modena, poi al Tcatro di Padova, ed in ultimo al San Carlo di Napoli stagione di carnovale e quaresima. Nella primavera del 1853 fu al teatro di Porta Carinzia in Vienna, o nell'estate al gran teatro di Trieste, Canto in Udine per l'apertura del gran Teatro, ed in Treviso per la ricorrenza della fiera. Nol carnevale e quaresima del 1853 e 1854 fu alla Fenice di Venezia; nella primayera ancora in Vienna, e nell'autunno al teatro grande di Triesto. Al 1855 cantò il carnevale e la quaresima alla Scala di Milano, poi a Nuova Jorca, Boston e Stati Uniti; nel carnevalo del 1856 al S. Carlo di Nanoli ed a Vienna; nello stesso anno al teatro Carolino di Palermo; nell'autunno del 1857 al Comunale di Bologna; per le stagioni di carnevale e quarcsima del 1858 al Regio Teatro di Torino; e uel 4859 al San Carlo di Lisbona, Nel 4860 ritoruò a Rio do Janeiro, poi a Montevideo e Buenos Ayres. Nel 1861 fu al Regio Teatro di Modena, stagiono della fiera.

Nel 1862, perchè avea deciso di lassiare il teatro, prese moglio in Milano e ripatriò. Qui gli amici o i parenti tutti lo persuasero di bel nuovo a ricalear lo sceno, e nel carnovalo e quaresima del 1863, 1864 e 1865 cantò al nostro S. Carlo. Nella fine di questa stagione obbe la sventura di perdere la moglie, che lassiò alle sue patorno anorevoli cure affiatati due hambie e du manachio, che ora formasu le sue

delizie e le sue gioie. Nel 4866 trovandosi l'impresario del teatro San Carlo in non felici eircostanze finanziarie, feco le più grandi istanze al Mirate di ritornare al teatro, almeno per unella sola stagione, alle più onorifiche, lucrose e lusinghiere condizioni, si per la parte dell'amor proprio cho per quella dell'interesse. Egli, solo per far cosa grata a Mercadante, di cui dovevasi rappresentare la Virginta. vinse tutti gli ostacoli e i ritegni che la luttuosa catastrofe successagli doveva parargli davanti, ed accettò l'impegno. Il successo che ne ottenne fu forse il più grande ed entusiastico che avesse mai avuto in tutta la sua artistica carriera: e così con quest'opera diede l'ultimo addio all'arte ed a'suoi eari Napoletani, che con lo più splendido acclamazioni confermarono la stima, l'amore o l'ammirazione costanto che per molti e molti anni tributato gli aveano. Egli ebbe la felice ispirazione d'intessere colle sue proprie mani una magnifica ghirlanda d'alloro intrecciata a ghiande d'oro: e nell'ultima rappresentazione; quando il pubblico a quintuplicate riprese volle rivedere sul proscenio il cicco autore della Virginia, applaudendolo al fanatismo, quasi al delirio, il Mirate prese la sua preparata corona, e tutto commosso, eon un rispetto quasi religioso, la posò sulla canuta testa del venerando vegliardo. La Marcellina Lotti della Santa. che stavagli aceanto, concorse anch' essa all'atto solenne . ed entrambi si chiamarono fortunati per aver coronato sulle storiche sceno di San Carlo il Nestore della musica italiana.

Da questo tempo Raffacle Mirate, ritiratosi dalle emozioni e dalle glorie teatrali e quasi ancho dalla fluttuante società artistica, vivo vita privata, ma tranquilla e felice. Avendo fatto acquisto di un magnifico podere presso la deliziosa Serrento, cella resta la maggior parte dell'anon, tutto intento alla coltivazione delle sue terre, dopo avere affidato ad un'affettuosa sorella l'educazione dei suoi figliolini, che viene spesso a riabbrasciare in Napoli; così, qual novello

Cincumnato dell'arte musicale, trascorre nella più tranquilla vita patriarcale e campestre i suoi placidi giorni, elle noi di tutto enore desideriamo che il ciclo gli prolunghi per lunga serie di anni.

Se di Raffaele Mirate si volessero riportare tutti gli articeli, o almeno i principali, che i giornali de'une modi scrissero durante il lungo periodo della sua carriera teatrale, non si finirebbe mai più, oltrechè sarebbe impresa difficile a compieresi. A conchiusione di questi cenni, riportiamo però l'elenco dello opere composte pel Mirate, ed il lungo, l'epone dei il teatro in che vennero prodotte.

Napoli 1837 - Teatro Nuovo - La giornata eritica di Don Taddeo ovvero I finti banditi, Maestro Caiano (questa stessa rappresentata nel Tcatro del Collegio) - L'Astuccio d'oro, M. RAJENTROPH - I Pirati Spagnuoli, M. PETRELLA - IL Lazzarone Napolitano, M. AGNELLI - Salvator Rosa, M. RAI-MONDE - Id. 1838 Albergati, M. PUZONE - 1839. L'Affamato, farsa, M. Conte Gabrielli - Il Ritorno di Pulcinella da Padova. M. FIORAVANTI - Allan Cameron, M. RAJENTROPH-Roma, primavera 1845, Teatro Argentina, I Veneziani in Costantinopoli, M. MABELLINI-Vienna, primavera 1847, I. R. Teatro di Porta Carinzia, Estella, M. F. Ricci - Caterina Howard, M. Salvi - Milano 1847-48, carnevale Teatro della Scala, Giovanna di Fiandra, M. Boniforti - Venezia 1849, earnevale, Teatro la Fenice, Elisabetta, M. Buzzolla - 1850 Fernando Cortez, M. MALIPIERI - 1851 Rigoletto, Maestro VERDI - Verona 1852, carnevale, Teatro Filarmonico, I Gladiatori, M. Foroni - Padova 1852, Fiera, Teatro Nuovo, Il Duca di Foix, M. Galli - Napoli 1852, carnevale, Real Teatro S. Carlo, Alceste, M. STAPFA - Guido Colmar, M. De Giosa - Statira M. MERCADANTE - Venezia 1854, carnevale. Teatro la Fenice, La Punizione, M. PACINI - Trieste 1854, autunno, Teatro Grande, Pittore e Duca, Maestro Balph — Milano 1855, carnevale, Teatro della Scala, Incs, M. CHIANDONNE — Napoli 1856, carnevale, Teatro S. Carlo, Margherita Pusterla, M. Pacini — Guido e Gineera, M. De Tommas; — Bologoa 1857, autunno, Teatro Comunale, Le Sorrentina, M. Mezio — Palermo 1857, cantevale, Teatro Carolino, Piccarda Donati, M. PLATANIA — Napoli 1865, carnevale, Teatro Carolino, Piccarda Donati, M. PLATANIA — Napoli 1865, Virginia, M. Mencadante.

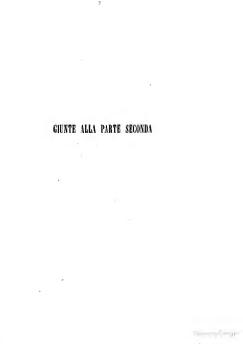

### AVVERTENZA

Per quanto si sia adoperata ogni possibile diligenza perchè in quest'opera venissero menzionati tutti i maestri compositori della nostra Scuola, pure talvolta la mancanza quasi totale degli elementi che potevan servirci di guida, ha fatto sì che qualcheduno ne sia stato omesso. Avvertiti a tempo opportuno, volendo empire il difetto, ed amando meglio essere accagionati di una menda leggiera, che tale è l'inversione dell'ordine cronologico, anzichè di una grave colpa, quale sarebbe l'assoluto silenzio, poniamo in questa Giunta le biografie di tutti gli altri maestri compositori che per una qualunque ragione abbiamo involontariamente trasandati.

### GAETANO ANDREOZZI

Nacque in Napoli nel 1763. Giovanissimo, fu ammesso come alunno al Conservatorio della Pietà de' Turchini, ove cominciò e fint i suoi studii di canto, armonia e contropunto sotto la direzione di quei valenti maestri che ivi insegnavano. Apprese poi la composiziono con lo zio materno, il gran Nicolò Jommelli, Serisse in prima delle Cantate per una sola voce o de'duettini per duc soprani col solo basso. Nel 1779, a sedici anni, uscl dal Conservatorio onde recarsi in Roma a comporre per quel Teatro Argentina la sua prima opera seria in due atti. La Morte di Cesare, che piacque. Nel 1780 passò in Firenze, ove scrisse per quel Teatro Ducale l'opera Bajazet, e per quello di Livorno, nel medesimo anno, L'Olimpiade. Pel teatro San Benedetto di Venezia scrisse Agesilao. e pel Regio di Torino Teodolinda nel 1781. Nell'anno appresso compose Catone in Utica per Milano, ed il Trionfo di Arsace in Roma; di poi La Vergine del Sole in Genova, ed Angelica e Medoro in Venezia nel 1783. Il successo che ottennero la maggior parte delle sopraccennate opere gli fece acquistare una certa rinomanza, tale da venire invitato dalla corte di Russia nel 1784 per iscrivere pel teatro di Pietroburgo la Didone Abbandonata e Giasone e Medea, che pure incontrarono il gusto di quella imperial Corte e di quel freddo e piuttosto severo pubblico. Ritornato in Italia, fece pubblicare per le stampe in Firenze (1786) sci quartetti per due violini, viola e basso, e l'anno appresso pel Teatro Argentina di Roma scrisse la Virginia, opera che cadde totalmente. Ad onta di talo insuccesso, venne chiamato nel
1788 per comporre al S. Carlo di Napoli Sofronia e Olindo,
e nell'autumno dell'anno medesimo Sesostri. Nel 1790 scrisse pel Teatro del Fondo La Principensa Filosofa, e nel 1791
Il finto Cieco pel Teatro Nuovo. L'oratorio Saulle lo scrisse
pel Fondo l'anno 1794; ed Ariance, opera in due atti, per
S. Carlo nel 1795. Invitato di recarsi a Madrid, ivi composte Gustano re di Soccia (1797), ed iritorno in Napoli foce
rappresentare in S. Carlo l'oratorio La Passione di G. C.
nel 1799: nello stesso teatro diede l'opera in due atti, Armida e Rinaddo nel 1803, e Piramo e Tibece nel 1803. Chiamato
in Venoria, scrisse per la Fenice l'ultima sua opera Giovanna
d'Arco (1805), che merito unamini e generali applausi.

Quantunque giovine ancora, pure per aleune contrarietà arute o per altre ragioni estrance all'arte, prese la ferma risoluziono di abhandonare la carriera teatrale, e dedicatos i interamente all'insegnamento del canto, in breve tempo acquistò fanna di valentissino. Ricercato da tutta la nobilatà napoletana, venne anche invita to a corte per dar lezione alle Reali Principesse; però a quella che mostrava più attitudine e buon volere per apprendere, che poi divenno Dachessa di Berry, egli tributava maggior ossequio e predilezione.

Andreozzi avez menato in moglie Anna, della distinta famiglia de Santi di Firenze, artista cantante che nella qualità di prima donna esordi nel Tarto della Pergola nel 1791, e perchè di forme, più che belle, seducenti, o di non comune intelligenza, riportò per varii anni consecutivi sempre buon successo ne teatri delle grandi città della penisola: Ella, so non per altre ragioni (che forse pure esistevano), ma per la sola apparente, ciolo per l'escricio, almeno della sua professione, dovendo recarsi di città in città, viveva quasi interamente da se, e se non legalmente, di lattor estava separata da suo marilo, che faccuolo il maestro insegnante, nè anche

poteva seguirla sempre. Nell'anno 1811 Anna do'Santi prese impegno di cantare nel Tcatro di corte in Dresda, ove incontrò il pubblico favore. Ma la curiosità di voler conoscere il merito artistico della moglio del maestro Paer, che doveva succederle e prendere il suo posto di prima donna nel tcatro di Dresda l'anno consecutivo, la decise a fare un piccolo viaggio di poche ore a Pilnitz. In compagnia d'un suo favorito amante lasciò Dresda il giorno 2 giugno, e colà si recò per giudicare la rivale, forse non con indulgenza, come si comprenderà. Terminata la rappresentazione, i duo viaggiatori, senza aspettar la dimanc, vollero nella notte stessa ritornaro a Dresda; ma dono lungo tratto di via, nel bujo di una notte tempostosa, uno de'due cavalli s'impennò, rovesciando la carrozza, che si ruppe in pezzi, e la scossa fu sl forte e sl sconcia, che la signora Andreozzi ed il suo compagno rimasero morti all'istante sul luogo. Pervenuta dopo qualche giorno l'infausta nuova al marito maestro Andreozzi, che trovavasi a dar tranquillamente le sue lezioni di bel canto nella ridente Napoli, questi, piuttosto di umore scherzevole, se ne afflisse quanto bastava per mostrare al pubblico l'esterno suo dispiacere, e seppe poi farsi una ragione del tristo accaduto, uniformandosi con ammirevole rassegnaziono alla sventura avvenutagli, e spesso cosl ripeteva: " Pare proprio che fosso stata " una vera vondetta del ciclo, quell'inaspettata morto bar-" bara che fece la mia già fedelo consorte, » Trascorsero alcuni anni, e per trovar poi un certo conforto, o come egli diceva, una distrazione alla dolorosa catastrofe successa, pensò di sposare in seconde nozze altra donna, piuttosto di bassa estrazione sc vuolsi, ma troppo giovine per lui, che non essendo più nell' otà della giovinezza, cominciava sensibilmente a declinare. Invecchiando ogni giorno di più, poco veniva ricercato come maestro di canto, e perciò cominciò a vivere in qualche ristrettezza dapprima, che a poco a poco divenne bisogno, e finalmente anche qualche cosa di più del bisogno, quasi l'indigenza. Ridotto in si deplorevole

stato, colla speranza di trovare dei soccorsi nella munificenza della sua antica realo allieva, prese la risoluzione di recarsi in Parigi, nel 1825. Nè si era ingannato nelle sue aspettative: la Duchessa di Berry lo ricevè affabilmente, promisegli di proteggerlo, lo soccorse pel momento, e colle continue largizioni che prodigavagli o col guadagno che ritraeva dalle lezioni di canto, che per riguardo della Duchessa potè dare a tutte le dame della sua corte, manteneva la misera famiglia lasciata in Napoli, di una giovane e bella moglie e di una figlia c di un figlio bambino. Non godè però che per poco tempo de'benefizii della sua realo benefattrice, perchè mort nel mese di dicembro dell'anno seguente 1826, in ctà di 63 anni, e quando si preparava a lasciar Parigi per ripatriare, perchè la sua malandata salute mal soffriva la rigidezza di quel clima. Ritornava però ben raccomandato dalla prelodata Duchessa di Berry al suo augusto padre, che allora regnava in Napoli, Francesco I, onde gli accordasse un qualche posto per non finire nell'indigenza i suoi miseri giorni.

Gaetano Andreozzi non era un maestro di genio, nè era dotato di molta scienza musicale; ma come la maggior parto dei compositori napoletani, possedeva una certa facilità e naturalezza di melodie più che sufficiente per rendere gradite e piacevoli le sue opere, che certo non eran destinato a sopravivenții. Però alcune arie ed altri pezi delle sue produzioni, come per esempio la preghiera del Saulle, ebbero successo di voga, e non per la loro novità, ma per i pregi sopraddetti.

### Composizioni di Gaetano Andreozzi esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- Giasone e Medea, opera seria in duo attl. Pietroburgo 1785.
- Saulte, oratorio, parte 1º e 2º. Napoli Real Teatro del Fondo 1794.

- Arsinoe, opera seria in due atti. Napoli Real Teatro di S. Carlo 1795.
- 4.º Armida e Rinaldo, opera seria in due atti, id. id. 1802.
- 5.º Sesostri, opera seria in due atti, id. id. 1802.
- 6.º Piramo e Tisbe, opera seria in due atti, id. id. 1803.
- 7.º Il Trionfo d'Alessandro, opera seria, id. id. 1816.
- 8.º Se dal ciel pietosi numi, rondo per voce di soprano, con violini, viola e basso 1778.
- Domine Deus per soprano e tenore in do terza maggiore con più strumenti.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie

1º La Morte di Ceasre, opera seria, Roma 1719. — 2º Bujaset, opera seria. Cater bucale di Ficure 1780.—3º L'Olimpiade, opera seria. Univano 1780.—4º Agesidao, opera seria. Venecia, Teatre San Benedelto 1781. — 5º Teodolindo, opera semiseria. Torino 1781.—6º Calone in Elica, opera seria. Milano 1788.—1º Il Trionfo d'Aracce, opera seria. Roma 1782.—5º Le Vergine da Solo, opera seria. Genova 1783.—9º Angelica e Medovo, Venecia 1783.—1º Disbone Abbandonata, opera seria. Pietrobrup 1784.—1º Il Sei quartelti pre due violini e hasso. Ficence 1787.—1º Virginia, opera seria. Roma, Teatro Argentia 1781.—1º Serionia ed Olimbio, Napoli 1789.—1º Le Principeus Filosofa, Napoli, Real Teatro del Fondo 1790.—1º Le Principeus Filosofa, Napoli, Real Teatro del Fondo 1790.—1º Il Findo (Cioco, Napol), Teatro Novo 1791.—1º Ciocarso del Senio, Mariel 1791.—1º La Passione di N. S. G. C. oratorio, Napoli. Scatis 1799.—18º Gioranua ed Arco, opera seria, Venezia 1805.

# FRANCESCO BUGGI (1)

Nacque in Napoli il 21 ottobre 1767. Non si conosce l'anno preciso nel quale venne ammesso nel Conservatorio della Madonna di Loreto, nè per quanti anni ivi rimase a-

 Per la presente biografia molto ci gioviamo di un articolo scritto dall' egregio sig. Emmanuele Rocco, ed inscrito nel giornale il Poliorama Pittoresco nell'anno 1846. lunno, e quando ne usel maestro. Conosciamo solo, come dalle nostre tradizioni e per averlo inteso da lui medesimo, che fu uno dei preditti allievi del Fenaroli, dal quale apprese partimento, contropunto e composizione. Pervenuto all'età di 28 anni, al 17 febbrajo 1795 dagli Eletti della Città di Napoli, in una loro deliberazione, di lui scriverasi: « Avendo dimostrato grandissima abilità in tutte le musiche che con universale appliaco ha fatto in questa capitale, hanno gli Eccellentissimi signori concluso so di eligerlo per maostro di cappella estraordinario di « questa fedelissima città ce. ce. »

Nella sua gioventù scrisse nollo stile serio e buffo. La Felicità compita e L'Ombra di Nino sono del primo genere, o furono rappresentate in Napoli con successo. Per Milano poi compose il melodramma semiserio La Guerra aperta (1796), che non piacque, ed il Soffi Trippone, che ottenne molti e meritati applausi; ma venuto in cognizione che questo melodramma buffo contenea coperte allusioni politiche, che gli si erano tenute celate, prese la ferma risoluzione di non iscrivere mai più per teatro, e tutto si dedicò alla comnosizione della musica sacra. Fit così che cominciò a serivero Messe, Credi, Vesperi, sì a grande che a piccola orchestra o per organo solo, ed Introiti, Graduali, Offertorii ed Inni per le festività della Vergine e per quelle dei santi, e Litanie e Salve Regine, e musicò il Passio di S. Giovanni e le Sette parole dell'agonia di N. S., ed altra infinità di musiea chiesastica, parto della qualo conservasi nel monastero di Regina-Coeli, dove fu per molti anni maestro, altra nell'Archivio di questo Collegio, e la maggior parte poi cho possedeva il suo figlio Giuseppe in numero di 84 componimenti tutti autografi, questi ebbe la felice idea di regalarla alla nostra Biblioteca musicale, come si noterà in fine della presente biografia. In forza di tal generosa donaziono B' è divenuto proprietario questo Real Collegio, che ora la rende ostensibile agli studiosi, e per servire di modello non solo ai giovani alunni, ma a coloro tutti che coltivano la bell'arte e che amano di apprendere ed attingere alle fonti del voro bello, non già per disenire plagiarii, ma compositori originali di quella musica sacra ora tanto negletta da alcuni, per correre dietro alla corrusione dei tempi che vuol trasorottata nello chiese la musica teatrale.

L'anno 1805, nella ricorrenza della gran festività del Corpo di Cristo, scrisso il Ruggi un sacro oratorio inticha to Giosne al Giordane, sopra parole di Valletta, pel Catafaico (1). Quando re Ferdinando IV., reduce dalla Sicilia in Napoli (1815), ordinò che questo stesso Oratorio si ripetesse per la stessa sacra funzione, il maestro tornò a riscuotore giuste o meritatel lodi.

Per la grande opinione che godeva nel paese anche come valente maestro di canto, re Giascchino Murat lo chiamò per dare lezioni alle suo figlie, e col vistosissimo onorario di cento ducati al mese. Le Reali Principseas opprendevano da lui il canto tre volte per settimana. Allorchè l'Educandato dei Niracoli venne istallato sotto il patronato della regina Maria Carolina Annunziata Murat, il Ruggi a sua insaputa ricevò il decreto cho lo nominava maestro di canto del detto reale stabilimento, col soldo annesso a tal posto di cento ducati unensuali, e coll'obbligo di dar leziono tre volte per settimana a venti di quelle nobili donzelle: ma cell'i sucolici il Ro a a venti di quelle nobili donzelle: ma cell'i sucolici il Ro a

(1) Chianavasi Catafalco una gran macchina in legne che ergerasi temporanemente, fatta per lo più in quadro a piramidio, controsamento addobbata di drappi di raso, di festoai, di fori e con gran numero della festa del Corpus Domini. Su di un talte capazineo palco, a cui della festa del Corpus Domini. Su di un talte capazineo palco, a cui della festa del Corpus Domini. Su di un talte capazineo palco, a cui tampiato col peristilito apperto, promonata del elegante cupola, e vi si tampiato col peristilito apperto, promonata del elegante cupola, e vi appresentara in masca na fatta della Divina Strittura, allegorico al mistero eucaristico. La possia della Cantata e la musica corrispondente venivaca admita sempre a letterati e masciri di alta fanta, como pure i più scelli cantori el i più chiari professori di orchestra erana invittati al secogniti.

volcrio esimere da questo troppo enorevole incarico, dappoichè nella sna delicatezza credera non potere nelle due ore di lezione assegnato rispondere di aleun profitto dello alliere, ed a suo modo di vodere, a lui pareva che il soldo che avesse percepito sarrebbe un danaro rubalo. Il re lo feco pago, e nominò altri in vece sua, ritenendo la sua dimissione. Questo atto di squisita delicatezza lo rese più accette alla famiglia reale.

Egli nella sua modestia si compiaceva di raccontare un tale anceddoto, non per vanità od altro motivo, ma solo per voler dimostrare che poche oro di lezione per molte persone non menano ad alcun buono risultamento; ed è perció che in Collegio restava al di la delle ore assegnate da "egolamenti del luogo, onde daro ampia soddisfazione a tutti i suoi discepoli, che anche per questo suo amorevol tratto di afferzione e disinteresse lo rispettavano e amasvano non poco-

In luglio 1825 ebbe partecinazione dal presidento della Reale Società Borbonica, che S. M. il Re erasi benignato di nominarlo socio ordinario in detta Accademia (classe filarmonica) in luogo del defunto Cottrau, Cômpito maggiore e più lusinghiero eragli riserbato. Allievo di un illustre Conservatorio napoletano, ei doveva continuare la serie di quei chiari uomini, anche usciti dagli altri Conservatorii, che colla loro dottrina l'aveano reso celebre, e tramandaro, come quelli fecero, la tradizionale nostra scuola, che orgogliosamente traversando i secoli, era rimasta sempre incolume sull'apogeo della sua gloriosa grandezza. Egli, lo scolare del Fenaroli, l'amico intimo dello Zingarelli, il maestro di Carafa, e di altri che non furono meno stimati nell'arte, per la morte di Giacomo Tritto veniva a succedere a costni come maestro di contropunto il 21 agosto 1825, e gli era assegnato a compagno, dividendo con lui l'ufficio d'insegnatore ed il soldo, il maestro Pietro Raimondi. Avvenuta la morte di Giovanni Furno, il Ruggi fu adoperato ad insegnare il partimento od armonia sonata, ed il difficile pondo d'insegnare contropunto e composizione venne meritamente affidato al solerte ed instancabilo Gactano Donizetti. So non che, dovendo questi spesso assontarsi per cagione dello rappresentazioni de' melodramani che seriveva per le grandi città d'Italia, fu il Ruggi preseelto a supplirlo interinamento nello sue assoneze, ed allora nella suculo del partimento suppliva al Ruggi il maestro Gennaro Parisi. Così durarono le coso, finchè abbandonando il posto Donizetti, rimaso Francesco Ruggi solo maestro di contropunto e composizione.

Ottimo padre di famiglia, tutto adoperavasi per la buona educazione dei figliuoli ch'obbe da Rachelo Cirillo, a
lui congiunta in matrimonio sin da' 15 febbrajo 1795, e finita duo anni prima di lui, dopo 48 anni di unione. El vide
i suol figliuoli tutti ben collecati innanzi alla sua morteun ultimo ferrente desiderio restavagli, ed era quello di
vedere allogata aneora l'unica figlia. Iddio coronava i voti
del buon padre, e cinque giorni dopo il matrimonio di costei, il di 23 gennajo 1845 spirava per morbo catarrale in
età di oltre 77 anni.

Conoscendo di non poter fare di meglio, riportiamo letteralmente l'opinione del nostro rispettabile amico sig. Emmanuelo Rocco, sul merito e valore della musica chiesatica del Ruggi, opinione con la quale pienamente noi concordiamo-

del Ruggi, opinione con la quale pienamente noi concordiamo.

« Fra le molte musiche sacre risplendono principalmente

una Messe a grando orchestra col Credo, e le Agonie di

« N. S. La sua musica da chiesa, senza mai cessar di essere nobile o sublimemente religiosa, come il biblico lioguaggio, è patetica a segno da far piangere: gli stessi

artisti che l'eseguivamo n'eran commossi, e ben sel sanno

Davide, Nozzari, Rubini, Lablache. Non vi soorgi per

entro pedanteria, non quella sterilità di affetto che si appalesa nel lavori della mente a cui il cuore non abbia avuto parte. Imperciocchè la scienza musicale fu veramente

in lui non iscopo a se stessa, ma vero mezzo dell'arto:

arte di muvere gli affetti, A tal mode mette l'intelliarte di muvere gli affetti, A tal mode mette l'intelli-

" dell' antica scuola, l'ignaro ascoltatore, senza sospettare " dell'artifizio, versava pianto di pentimento o di affetto, pe-" netrato dentro l'anima dalla potenza di quelle melodie. Che « il Ruggi abbia precipuamente avuto in mira più l'arte che " la scienza, più l'affetto che l'orditura, il sanno bene i di-« scepoli suoi, a'quali, dopo averli ben fortificati ne'princi-" pii, e fatto lor gustare lo bellezze de'classici, raccoman-" dava di lasciar libera la vena al canto, alla melodia, e " di non più rimaner come schiavi legati strettamente alle " forme, in cui teneva sol costretti i principianti. Ammira-" bile nell'insegnamento, non meno che nel componimento e " nell'amore per l'arte, punto non rimet teva, benchè di vec-" chia età, dall'usato zelo nell'esercizio dell'importante suo · uffizio, e godeva come del bene de' proprii figliuoli del " progresso de' discepoli suoi. Ed a'buoni cultori dell'arte. « non adulatori del balzano e mutabilo gusto della gente. « deve assai esserc rincresciuta la morte sua: perocchè la " voce di quest'insigne maestro poteva dirsi se non la so-« la, almeno la più autorevole a soffermar l'invasione del « capriccio nell'arte e la smania di novità procurata a spe-« se della verità e del bello semplice ed eterno; a mante-« ner vivo il privilegio degl' Italiani creato da noi Napoli-« tani, quello della melodia e del canto spontaneo, in vece " del quale gli nomini poveri di genio c di cuore tentano « sacrilegamente di porre in soglio col nome di armonia una « confusione e un frastuono che il nome ne usurpa. " Questa opinione medesima sentivano di lui i celebri a maestri Cherubini e Donizetti c Zingarelli, di cui i due a primi inviarongli studiosi di musica di altremonte, come " al solo cho in Italia potesse ammaestrarli nel contropun-" to; c il terzo nel leggere lo Agonie di lui, tocco da en-« tusiasmo, esclamò aver in quella musica raggiunto il su-

" Appartenne il Ruggi alla severa scuola del Durante; e

a blime.

#### - 2131 -

- α ben ne sarebbe stato l'ultimo rappresentante, se l'amor
- " dell'arte non avesse a Carlo Conti fatto accettare il posto " occupato dal Ruggi e da Donizetti come maestro di contro-
- " punto e composizione. Ed in vero a lui che già ne era mac-
- « stro onorario, a lui successore di Zingarelli nell'Accademia
- " di Belle Arti, a lui maestro di Bellini, a lui ben s'aspettava
- " di continuar la serie di quei valentuomini che nel santua-
- « rio della Scuola musicale Napolitana vegliano , come il
- "Ruggi veglio, a mantenerne sempre vivo il sacro fueco."

### I. Composizioni di Francesco Ruggi esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- 1.º La Guerra aperta, opera semiseria in due atti. Milano 1796.
- 2.º Dixit per quattro voci e più strumenti in si bemolle terza maggiore.
- 3.º Altro idem in sol terza maggiore.
- 4.º Mottetto per più voci e più strumenti in si bemolle terza maggiore.
- 5.º Altro id. idem.
- 6.º Messa per più voei e più strumenti in si bemolle terza maggiore.
- 7.º Altra per tre voei con organo in si bemolle terza maggiore.
- 8.º Te decet hymnus, salmo per quattro voci con violini o basso in si bemolle terza maggiore, seritto per la festività di S. Michele.
- Sepulto Domino per quattro voci alla palestrina in fa terza maggiore.
- 10.º Christus e Miserere per quattro voci eol solo basso in sol terza minore.
- 11.º Stabat Mater in sol terza minore per due voci con or-
- 12.º Serenata per due cori con più strumenti eseguita nella Villa Reale nel 1789.

### II. Autografi di Francesco Ruggi donati e depositati nell'Archivio del Real Collegio di Napoli da suo figlio Giuseppe.

4º Giorne al Giordano, oratorio. - 2º Cantata sacra per 5 vecl con orchestra. - 3º Mottetto per 5 voci in sol terza maggioro con orchestra. - 4° Altro per 4 voci ln mi bemollo terza maggiore con orchestra .- 5° Altro per 4 voci in si bemollo terza maggiore id. -6º Frammenti d'una Cantata num. 4 pezzi o coro finale per grande orchestra. - 7° Aria per tenore con coro ed orchestra. - 8° Altra per soprano id .- 9º Messa per 5 voci in mi bemollo terra maggiore ner grando orchestra .- 10° Altra per due tenori o basso in mi bemolle terra maggioro per piccola orchestra. - 11º Altra per 8 voci in mi bemollo torza maggiore per orchestra.- 12º Altra per 4 voci in si bemolle terza maggiore id .- 13° Altra per duo tenori o bassoin mi bemelle terza maggiore per grande orchestra .- 14º Altra ld. in is terza maggiore per organo. - 15° Altra per due voci in sol terza maggioro in pastorale con organo. - 16º Altra per due teneri e basso in la terra maggiore con clarinotto, violoncollo ed organo .-17º Messa funchre per due tenori o basso in sot terza minore con organo .- 18° Qui Mariam absolvisti, versettl del Dies irae per soprano solo con orchestra. - 19° Gratias per soprano con arpa obbligata ed orchestra. - 20° Domine Deus por due soprani e tenore in si bemolle terza maggiore con orchestra .- 21° Osi tollis per tenoro in mi bemollo terza maggioro per grande orchestra .- 22º Altro per soprano solo con coro in mi bemolle terra maggiore con orchestra. - 23° Altro per tenoro solo con coro in do terza maggiore per orchestra. - 24° Qui sedes per soprano con violino obbligato in la terza maggiore id. - 25° Credo per 8 voci in do terza maggiore per grande orchestra. - 26° Altro per due tenori o basso id. diviso me'suoi 12 articoli .- 27º Altro id. per piccola orchestra .- 28º Altro a due voci in si bemollo terza maggiore per organo. - 29° Et incarnatus est per tenoro solo in do terza minoro con violo e violoncello obbligato. - 30° Dixit per 4 voci in si bemolle terza maggiore per grande orchestra .- 31° Altro id. in sot terza maggiore id .-32° Altro per tre voci con organo. - 33° Juravit Dominus in sol terra maggiore per basso con orchestra .- 34º Virgam virtutis, duetto per tenore e basso in do terza maggioro id. - 35º De torrente per tenore in si bemolle terza maggiore con orchestra .- 36º Gloria

Patri per soprano solo con coro in mi bemollo torza maggiore per orchestra .- 37° Altro per soprano solo in mi bemolle terza maggiore per orchestra .- 38° Altro per due tenori e basso in mi bemolle terza maggiore con accompagnamento di clarinetto e violoncello. -29° Altro per soprano solo da servire anche per Tantum ergo, in mi bemollo terza maggioro per orchestra. - 40° Magnificat per 4 veci la re terza maggiore per orchestra .- 41° Altro per tre veci la si bemelle terza maggiore per organo. - 42° Salve Regina per due teneri e basso lu mi bemolle terza maggiore con accompagnamento di clarinetto e violoncello. - 43° Altra per tre soprani in la terza maggiore con organo. - 44° Altra per tenore solo con coro in mi bemolle tersa maggiore per grande orchestra,-45° To Deum per 5. voci in re terza maggiere per grande orchestra. - 46° Altro per 4 voci ld. per piccola orchestra .-- 47° Altro por due soprani in si bemolle terza maggiore per organo .- 48° Altro per due tenori e basso in do terra maggiore per orchestra .-- 49º Pange lingua, Tantum orgo e Genitori in pastorale in mi bemolle terza maggiore per due soprani con organo .- 50° Altro id. per tre soprani in fa terza maggioro per ergano. - 51º Tantum ergo e Genitori per duo tenori e basso in si bemolle terra maggiore con clarinotto, violoncello obbligato od organo .- 52° Tantum eroo per tenoro e basso in mi bemolle terza maggiore con soli stramenti da fiato. - 53º Pange tingua , Tantum ergo e Genitori per basso solo la si bemolle torza maggiore con coro per grando erchestra .- 54º Tota pulchra per due soprani in fa terza maggiore con clarino e violoncello obbligato per organo. - 55° Altra per 4 vocl in mi bemolle terza maggiore con orchestra .- 56° Christus e Miserero per due tenori o basso con accompagnamento di seli strumenti da fiato, -57° Miserere per 4 voci in fa terza minore con violini viola o basso .- 58° Altro per 3 voci id. con violoncello e basso. - 59° Christus e Miserere per 4 voci alla palestrina in sol terza minore. - 60° Altro per due teneri e basso in do terza minore con organo,-61º Nonna per soprano solo con coro per grande orchestra .- 62º Altra id. in sol terza maggiora per organo. - 63° Altra per tenore solo con coro in fa terza maggiere con arpa e flaute. - 64º Turba del Passio per la Domonica dello Palme e pel Vonerdi Santo per duo tenori e basso con organo. - 65° Le tre ore di agonia per due tenori e basso, con viole, violoncelli e basso, in mi bemolle terza maggiore. - 66° Introduzione allo Stabat dl Pergolesi per due violini, viola e basso. -67° Domine ad invandum, salmo per 4 voci in ro terza maggiore per orchestra. - 68º Laudato pueri per tenore solo con coro ia fa terza maggiore per grando orchestra con arna obbligata. - 69° Lauda Sion, inno per due teneri e basso con organo.-70° luno in onore dei Ss. Arcangioli Michelo e Raffaele per 4 voci e grando orchestra. - 71° Aitro pei Boato Aifonso per due soprani con organo .-72° Altro pei Patriarca S. Giuseppo per tre voci con organo. - 73° Vexilla Regis, inno delia S. Croce per duo tenori e basso con arpa e violoncolio .- 74º Ave Maris Stella per tenore e basso per grande orchestra .- 75° Sepulto Domino, antifona pel Giovedi Santo per duo tenori in sol terza minoro con organo .- 76° Veni Sancte Spiritus per duo soprani con organo .- 77º Popule meus, improperii poi Venerdl Santo per due tenori e basso con organo. - 78° Surge quae dormis, antifona per monacazione per 3 voci in fa terza maggiore per orchestra. - 79° Sanctus e Benedictus per due tenori e basso in fa terza maggiore per orchestra .-- 80° Agnus Dei per due tenori e basso in si bemolie terza maggiore per orchestra.-81° O salutaris hostia per tenore e basso con organo .-- 82º O sacrum convivium, antifona per tre voci in la terza maggiore per orchestra .- 83º Aitro per due tenori e basso in la bemolie terza maggiore con viole e basso .- 84° Veni sponsa Christi per tenore solo con coro in si bemoilo torza maggiore per grando orchestra.

# LUIGI NICCOLINI

Luigi Niccolini, tratello dell'architetto Antonio Niccolini, nacque in Pistoja nel 1769. Molto giovino ancora si recò in Firenze per cominclare i suoi studii musicali sotto la direzione di Marco Rutini, che dopo di averlo bene intiziato nei sani principii dell'arte, gli idioce il consiglio di lasciar Firenze e prendere la volta di Napoli per istabilirsi in quel Conservatorio della Pietà de' Turchini , ove in quel tempo dirigeva gli studii musicali Nicola Sala, da cui apprese il contropunto e la composizione. Tritto e Paisiello poi gli diedero de consigli si per la condotta dei pezzi di musica vocale, come per la maniera di orchestrare. Uscito dal Conservatorio nel 1786, scrisse una Cantata per voce sola di soprano con accompagnamento di quartetto a corde. Nel 1870

compose la musica di alcumi balletti pel Real Teatro di San Carlo a Napoli, Trascorsi due mui, verso il 4780, da Leopolio Gran Ducadi Toscada, vomen nominiato mestro di cappella della Cattedrale di Livorno, posto che occupara ancora nel 1842. Luigi Niccolni compose poi gran quantità di musica sacra, assai stimata degli cruditi dell'arte, dottamonto e liturgicamento bene seritta, e molti divertimenti testavali che rimascro inediti. Cessò di vivere in Livorno nel l'anno 1820, l'asciando onorata memoria di se, e del suo saprer musicalo nella branca chiesatica, a cui ergi sestie sivamente dedicato, Certese con tutti quelli che l'avvicinarano, non è forza anche, una soddisfariore della vita di lasciare ai futuri un nome norato e riputziciono di valentia artistica? Questi pregi adorarono sempre Luigi Niccolini, e con lini secsoro nel sopolero.

- Composizioni di Luigi Niccolini esistenti nell' Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Cantata per voce sola di soprano con accompagnamento di quartetto a corde, 1786.
  - Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º Due balletti eseguiti nel Teatro di S. Carlo.—2º Messe, Dixit, Litanie, e svariata altra musica chiesastica, espressamente composta per la Cattedrale di Livorno.

# GHSEPPE NICCOLINI

Come scrisse il Gurvasoni, nacque in Piacenza nel 1771. Secondo le notizie poi pubblicate dalla Gazzetta generale di musica di Lipsia (43º anno), la vera data della sua nascita sarebbe nell'aprile del 1763. Egli era figlio d'Omobono Nic-

colini, maestro di cappella in Piacenza. Fin dalla sua giovinezza mostrava le più fellci disposizioni per la musica, che per einque anni coltivò sotto la direzione del padre. Poi ebbe delle lezioni di canto da Filippo Macedone, e finalmente entrò nel Conservatorio di S. Onofrio in Napoli, ove dimorò per sette anni, uscendone nel 1792, dopo aver terminato tutti i suoi studii sotto la direzione di Giacomo Insanguine, Nel carnevale del 1793 fece rappresentare in Parma la sua prima opera, intitolata La Figlia stravagante. Nella primavera del 1794 scrisse in Genova due opere buffe. Il Principe Spazzacamino ed I Molinari. Chiamato In Milano, ivi diede nell'autunno Le Nozze campestri. Nel 1795 compose l'Artaserse per Venezia, ove pure fece rappresentare nel carnevale del 1796 La Donna inpamorata, Nella seguente quaresima scrisse per Cesena un Oratorio diviso in tre parti. Genova lo richiamo pel 1797 per iscrivere pel carnevale l'opera seria Alzira. Il successo, che fu splendido, proclamò Niccolini tra i migliori compositori italiani di quel tempo. Nell'autunno dell'anno medesimo, invitato si recò a Livorno, ove compose La Clemenza di Tito, che venne egualmente accolta con favore. Crescentini, che allora trovavasi all'apogeo dei suoi mezzi, eccitò in quest' opera la più entusiastica ammirazione. I Due Fratelli ridicoli successero a questa composizione, in Roma, nell'autunno del 1798. Quaranta giorni bastarono a Niccolini per iscrivere nel 1790 le due opere serie Bruto per Genova e Gli Sciti per Milano. Dopo la rappresentazione dell' ultima, il compositore si recò in Napoli, impegnato a scrivere l'Oratorio della Passione. Di ritorno a Milano nell'autunno dello stesso anno, ivi fece rappresentare Il Trionfo del bel sesso. Nel carpevale del 1800 compose per Genova L'Indativo, e nel carnevale del 1801 diede in Milano I Baccanali di Roma . e fu in quest'opera che la cantatrice sig.ª Catalani, che poi divenne celebre, cominciò a richiamar sopra di se l'attenzione degl'Italiani. Dopo il gran successo di questa musica,

la riputazione del Niccolini s'ingrandi ogni giorno di più, e le principali città lo chiamareno l'una dope l'altra a comporre pei loro teatri. Così scrisse nel 1802 I Manlii per Milane; La Selvaggia per Roma nel 1803; Fedra ossia Il Ritorno di Teseo nella medesima città l'anno seguente, e pel San Carlo di Napeli Geribea e Telamone : nella primavera del 1805 Il Geloso sincerato . Le Nozze inaspettate pel Teatro Nuovo, e nell'autunno Gl'incostanti nemici delle donne; pel 1806 in Milano compose Abenhamet e Zoraide; nel 1807 Trajano in Dacia per Roma. Nel tempo che Niccolini seriveva quest' opera , Gli Orazii e Curiasti di Cimerosa con isplendido successo erano stati rappresentati in Rema. Mettersi in concorrenza con quest'opera pareva una temerità. ed il direttore del teatro avea proposto a Niccolini di aggiornare la rappresentazione del Trajano; ma questi reclamò in vece l'esatto adempimento del suo contratto, ed il suo ardire venne coronato dal più lusinghiero successo che avesse mai ottenuto in tutta la sua carriera teatrale, perchè il suo Trajano in Dacia feco guadagnare all'impresario più di 17,000 scudi romani. Fu in quest'opera che Volluti prese il primo posto sopra i cantori che allora brillavano in Italia. Nel 1808 Niccolini scrisse anche per Roma" Le Due Gemelle ; nel 1809 Coriolano a Milano; nel 1810 Dario Istaspe, e nel 1811 Angelica e Medoro, ambedue in Torino; pei Abradame Direca a Milano, Quinto Fabio e Le Nozze dei Morlacchi in Vienna: quest'ultima per commissione del Principe Lobkowitz. Nel 1812 scrisse La Feudataria a Piacenza. Dopo quest'anno la grande attività dell'artista videsi un poco rallentata. Ad onta di ciò scrisse ancora per Milano La Casa dell'Astrologo e Mitridate; L'Ira di Achille, Baldaino a Venezia, Carlo Magno a Reggio d'Emilia e Il Conte di Lemos a Parma; Annibale in Bilinia, Cesare nelle Gallie, Adolfo, La Presa di Granata, L'Eros di Lancastro, Aspasia ed il Teuzzone non si conosce per quali città o teatri le avesse composte. Chiamato in Piacenza nel 1819 nella qualità di maestro di cappilla di quella Cattedrale , Niccolini lasciò per melti anni di scrivere per teatro. I grandi successi di Rossini avevano onasi chiuso le porte delle scene d'Italia a tutti gli altri compositori; non pertanto l'autore dei Baccanali volle cimentarsi di bel nuovo, e si presento nel Teatro di Bergamo il 14 agosto 1828 coll'opera Ilda d'Avenel, ove si rilevano ancora le tracce del suo ingegno. La Conquista di Malneca, Witikindo ed Il Trionfo di Cesare, che scrisse dopo, sono delle debeli composizioni. Ad un numero sl'considerevole di opere drammatiche, bisogna aggiungere cinque Oratorii, di cui scrisse tre per Venezia e due per Bergamo; trenta Messe di gloria; due Requiem; cento Salmi; tre Miserere; due De Profundis; sei Litanie della Vergine; Cantate diverse; Sonate per pianoforte; Quartelli per istrumenti : Raccolla di molte canzonette per camera. Niccolini morl a Piacenza nel mese di aprile del 1843. Egli non ebbe il genio della creazione, ma avea qualche attrattiva nello stile buffo, mentre il sentimento melodico e la sua maniera di orchestrare non mancavano di effetto e d'interesse.

# Composizioni di Giuseppe Niccolini esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- 1.º Il Geloso sincerato, farsa. Teatro Nuovo 1804.
- 2.º Geribea e Telamone, opera seria in due atti. Teatro San Carlo 1804.
- Le Nozze inaspettate, opera semiseria in due atti. Teatro Nuovo 1805.
- 4.º I Manlii, opera seria in due atti. Milano 1802. Teatro San Carlo 1812.
- I Baccanali di Roma, opera seria in due atti. Milano, carnevale 1801. Teatro S. Carlo 1814.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º La Figlia stravagante, Parma 1793.—2º Il Principe Spassacamino, Genova 1794 .- 3º I Molinari, idem 1794 .- 4º Le Nosse campestri, Milano autunno 1704. - 5º Artaserse, Venezia 1795 .-6° La Donna innamorala id. id .-- 7° Oratorio sacro, Cesena 1796 .--8° Alzira, Genova 1797,-9° La Clemenza di Tito, Livorno 1797,-10° I due Fratelli ridicoli, Roma 1798 .- 11° Bruto, Genova 1799 .-12° Gli Sciti, Milano 1799. - 13° Oratorio della Passione, Napoli 1799. -14° It Trionfo del bel sesso, Milano autunno 1799. - 15° L' Indativo, Geneva carnevale 1800 .- 16° La Selvaggia, Roma 1803 .- 17° Fedra ossia Il. Ritorno di Teseo, Roma 1804.-18° Gli Incostanti nemici delle donne, Napoli 1805. - 19" Abenhamet e Zoraide, Milano 1806. - 20° Trajano in Dacia, Roma 1807. - 21° Le due Gemelle, Roma 1808. - 22° Coriolano, Milano 1809. - 23° Dario Islaspc. - 34° Angelica e Medoro, Torino 1811.-25° Abradate Dircea Milano: - 26° Quinto Fabio, - 27° Le Nosse dei Morlacchi, per commissione del Principe Lobkowitz, Vienna 1811.-28° La Feudateria, Piacenza 1812.-29° La Gasa dell'Astrologo, Milano,-30° L'Ira di Arbille .- 31º Baldwing, Venezia .- 32º Carlo Magno, Reggio di Emilia. - 33° Il Conte di Lemos, Parma. - 34° Annibale in Bitinia .- 35° Cesare nelle Gallie .- 36° Adolfo .- 37° La Presa di Granata -38° L' Eroe di Lancastro .- 39° Aspasia ed il Teussone, (Queste sette opere non si conosce per quali città e teatri le avesse composte) .- 40° Ilda di Aveneli Berganio 1828 .- 41° La Conquista di Malacca .- 42° Witikindo .- 43° Il Trionfo di Cesare .- 41° Oratorii n. 3 scritti per Venezia. -- 45° Oratorii num. 2 per Bergamo. -- 46° Messe di gloria num. 30. - 47° Messe di requiem numero 2. - 48° Salmi aum, 100; Miserere num. 3,- 49° De profundis num. 2,- 50° Litanie della Vergine num. 6,- 51° Cantate diverse .- 52° Sonate per pianoforte. - 53° Quartetti per istrumenti - 54° Raccolta di molte canzenetto per enmera.

### GHISEPPE MOSCA

Nacque in Napoli nel 1772. Mostrando, ancorché bambino, voloutà di apprendere la musica, ciò determinò suo padre a collocarlo nel Conservatorio della Madonna di Loretα, ove

apprese dal Fenaroli contropunto e composizione. Giunto al suo 18º anno, chiamato in Roma vi scrisse per quel Teatro Tordinona la sua prima opera Silvia e Nodane, e l'altra La Vedeva scaltra. Di ritorno in Napoli compose il Folletto. onera buffa in due atti, pel Teatro Nuovo nel 1797; poi I Matrimonii ed Ifigenia in Aulide per Milano, e quest'ultima per la celebre Catalani nel 1798. Da quest'anno sino al 1801 scrisse Armida per Firenze, e per Venezia L'Apparenza inganna. Le Gare fra Limella e Velaficco, e la Gastalda, farsa in dialetto napolitano. Ritornato in Milano scrisse nel 1801 Il sedicente Filosofo, La Ginevra di Scozia ed I Ciarlatani, e nel 1802 La Fortunata combinazione. Nel 1803 si reco a Parigi scritturato come maestro accompagnatore al pianoforte in quel Teatro Italiano, ove compose due opere, Il Ritorno inaspettato e L'Impostore smascherato, che punto non piacquero. Allorquando dopo il clamoroso successo della Vestale prese a dirigere quel Teatro Italiano Gaspare Spontini nel 1809, Giuseppe Mosca fece il meglio che far potea, cioè di ritornare in Italia, ove compose le opere seguenti: Con Amore non si scherza, ossia I Pretendenti de-Iusi, per Milano nel 1811, e riprodotta poi in Napoli nel 1814: La Romilda pel Teatro di Parma; nel 1812 l'opera buffa in due atti Gli Amori e l'Armi pel Teatro Nuovo di Napoli; per Venezia nello stesso anno Le Bestie in uomini, Il Finto Stanislao e La Gazzetta: D. Gregorio in imbarazzo per Roma nel 1813, che poi l'anno seguente si riprodusse in Napoli con successo. Qui pel Teatro Fiorentini scrisse l'opera buffa in due atti La Diligenza. Ritornate in Roma, diede la farsa I tre Mariti, poi rappresentata in Napoli nel 1814. ed in questo anno diede ai Fiorentini il melodranima Avviso al Pubblico, ed la Milano l'altre melodramma Carlotta ed Enrico, riprodotto pure in Napeli nel 1815 al Teatre dei Fiorentini. Nel 4816 scrisse Il disperato per eccesso di huon cuore. Nel 1817 fu nominato direttore della musica del Teatro Carolino di Palermo, ed ivi scrisse il

melodramma in due atti Federico II, e La Gioventù di Enrico IV, poi rappresentata in Firenze nel 1818, con l'altra nuova opera per colà composta Attila in Aquilea. Pei torbidi politici avvenuti nella Sicilia l'anno 1820, prese Giuseppe Mosca il partito non solo di rinunziare a quella teatrale direzione, ma di abbandonare ancor l'isola, e recatosi a Milano, scrisse nel 1821 La sciocca Astuzia ed Emiro: poi Il Filosofo in Vicenza: La Vedova misteriosa in Torino: e l'opera buffa in due atti La Poetessa errante nel Teatro Nuovo di Napeli nel 1822. In questo stesso anno tornato a Milano scrisse La Dama Locandiera, ossia L'Albergo dei Pitocchi, ed il dramma serio Emira Regina di Egitto nel 1825. L'ultima sua opera, L'Abate de l' Epée, la compose pel Teatro del Fondo in Napoli nel 1826. In questo tempo venne chiamato alla direzione musicale del Teatro di Messina. Ivi fermò sua stanza, e dono molti anni vi mort

Per tante onere che scrisse, Giusenne Mosca avrebbe dovuto acquistare una certa celebrità; ma siccome era sprovvisto di genio creatore, non legò alla posterità che il semplice nome delle sue produzioni, che resteranno solo come ornamento delle biblioteche. Erano suoi pregi però una facile forma di fare ed una spentaneità di melodie, che quantunque non novissime, pure erano si hene condotte e contornate con tanto buon gusto, che al pubblico riuscivano gradite, e le sue opere, sebbene non durature sulle scene, nondimeno pel tempo che si raporesentavano, venivano, debbesi dirlo, generalmente applaudite. Giuseppe Mosca ebbe il poco spirito di fare stampare e propagare un suo walzer che scrisse in Milano nell'opera Con Amore non si scherza, ossia I Pretendenti delusi (1811), mostrando come n'erano state ricavate da Rossini alcune frasi e poste nel suo Barbiere di Siviglia. Come potesse tal puerile idea venire accolta dal pubblico che tanto ammirava quell'opera, s'intenderà ben di leggieri. Si rideva della cosa, e maggiormente poi quando si sentiva dire a Rossini, con quella sun aria scherzevole è canzonatoria, che avea trovato un gran rivale nel mestro delle morche. Con tali picciolezze, è vero, si pervinen qualche valta ad acquistare una certa momentanea popolarità, o almeno ad ottenere di far parlare di se; una questo nè anche riusci al nostro compositore!

## Composizioni di Giuseppe Mosca esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- R Folletto, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1797.
- Con Amore non si scherza, ossia I Pretendenti delusi, opera buffa in due atti. Milano 1811, poi rappresentata in Napoli al Fondo 1814.
  - 3.º Gli Amori e l'Armi, opera buffa, id. id. Fiorentini 1812.
  - 4.º La Diligenza, opera buffa, id. id. Fiorentini 1813.
  - I tre Mariti, farsa, Roma 1813, e poi in Napoli al Teatro Fiorentini 1814.
  - 6.º D. Gregorio in imbarazzo, opera buffa in due atti. Roma 1813, poi rappresentata in Napoli 1814.
  - Federico II Re di Prussia, melodramma in due atti, scritto per Palermo nel 1817, e poi rappresentato in Nanoli nel 1824.
  - 8 ° La Poelessa errante, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1822.
  - 9 ° L'Abate de l'Epée, opera buffa in due atti. Real Teatro del Fondo 1826.

### II Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º Sibria e Nodane, Roma: Teatro Tordinona 1790.—3º La Fedica es cattra al. id.—3º? I Matrimonii, Miliano 1798.—4º Ilgenta-in Astide vi al. scritta pe la celelag Gatalani.—5º Annida, Firenno—6. Le Gare for Londie v Velafico v La Gatiebla, Garsa in disiella magistane. Inter edge no. Veneria.—7º R. seffecture Floraine Michael Magistra de Carte de Cart

Lno 1801. — 8° Cineiro di Sevizi ili, il. — 9° I Giardani il.
idem.—10° La Fortunata combinozione, melotramun, Milano 1802.—
11° Il Bilorno inaquettalo, l'aripi 1803.—12° L'Impostore suncateralo ili, ili.—13° La Romilda, Testro di Parma.—14° Il fato Stanialoo, Le Bestie in somini, e la Giavetta, justi tre per Venezia nel 1812.—15° Aeriso of Pubblico, Napoli 1813.—16° Carlotta ed Enrico, meloderama, Fiseraluli 1811.—17° Il Diregordo per eccesso di buon cnore, Fiseraluni 1810.—18° La Gioventa di Enrico IV, Pellermo 1817, ripedotti in Firence 1818.—19° Attilio in Aquileo, Firence 1818.—90° La reicocca datusia ed Emiro, Milano 1831.— 21° La Buma Losandicro, essia L'Albergo del Filocchi, Milano 1822.— 21° Emira Regigna di Egitto, melocaruma, Milano 1852.—

### LUIGI MOSCA

Luigi, fratello di Giuseppe Mosea, nacque in Napoli nel 1775. All'età di 12 anni entrò nel Conservatorio della Pietà dei Turchini, ed apprese dal Fenaroli, che quivi insegnava, il contropunto e la composizi ne. S'ignora perfettamente in quale anno cessasse di essere alunno, ma si conosce che appena lasciato il Conservatorio gli venne offerto il posto, che accettò e che ritenne per molti anni con successo e con decoro, di maestro accompagnatore al cembalo nel Real Teatro di San Carlo. Nel 1797 ebbe richiesta di scrivere pel Teatro Nuovo un'opera buffa in due atti intitolata L' Impresario burlato. Il felice successo che n' ebbe gli procurò di scriverne una seconda nell'anno appresso, La Sposa tra le imposture, e questa piacque tanto, che venne richiesto a comporre una terza nel 1799, Un imbroglio ne porta un altro, ed una quarta nel 1800, Le stravaganze d' Amore, tutte opere buffe in due atti che incontrarono la generale approvazione. In questo medesimo anno serisse pel Teatro di Corte il componimento drammatico L' Omaggio sincero. Nel 1801 diede ai Fiorentini l'opera buffa in

due atti L'Amore per inganno, ossia L' Amoroso inganno; nel 1802 la commedia Il Ritorno impensato; nel 1803 Gli Sposi in cimento e La Vendetta feminea. Invitato per comporre una grau Messa solenne per la monacazione di una figlia del Duca Lucchesi Palli, Luigi Mosca si recò in Palermo nel 1806, e dopo l'udizione della Messa, che generalmente piacque, venne dall'impresario del Teatro di Santa Cecilia invitato e premurato a comporre l'oratorio Gions, ch'ebbe buon successo. Ripatriatosi, scrisse pei teatri di Napoli le seguenti opere: pei Fiorentini, nel 1807, quolla buffa in due atti I finti Viaggiatori; pel Teatro S. Carlo nel 1812 l'opera seria Il Salto di Leucade; e L'Audacia delusa pei Fiorentini nel 1813. Delle altre qui appresso notate non si conosce per quali teatri le avesse scritte, nè in quale anno siensi rappresentate. Esse sono conosciute sotto i titoli: Chi si contenta gode: Chi troppo vuol veder diventa cieco: L'Impostore: La Sposa a sorte; e la farsa Il sedicente Filosofo. Tutte queste giocose produzioni gli acquistarono la rinomanza di buon compositore, specialmente nel genere buffo, e ricercato in Milano, colà si recò per iscrivere L'Italiana in Algieri, ch'ebbe splendida accoglienza. Tornato in patria dopo tal successo, fu nominato primo maestro di canto al Collegio di Musica, allora residente in S. Sebastiano, e maestro in secondo della Real Cappella Palatina. A datare da quest'epoca lasció di scrivere per tentro e si dedicò interamente all'insegnamento del canto, del pari che a comporre musica chiesastica. Oltre la gran Messa scritta in Palermo, se ne conoscono altre due, una per quattro voci con orchestra in sol terza maggiore che porta la data del 1789, e l'altra anche per quattro voci con orchestra in sol terza minore. Compose pure un Tantum ergo in mi bemolle terza maggiore per vece di soprano con orchestra, ed altro simile per due voci con orchestra; un Pange lingua in sol terza maggiore per quattro voci con orchestra; ed altro simile. Quantunque il Fétis asserisca che molte sacre composizioni

avesse scritto Luigi Mosca, pure noi non conosciamo che le sopraccennate, che a vero dire, come merito artistico sono di pochissima entità. Successe al Fenaroli come socio ordinario all'Accademia delle Belle Arti, chiamata allora Reale Sceietà Borbonica. Egli godera l'amicizia di Paisiello e l'intimità del Zingarelli. Diresse per molti anni la musica al Teatro Nuovo con intelligenza e lode. Era stimato ottimo accompognatore al pianoforte, o godeva in Napoli il primato come maestro di canto, in che successe all'egregio Saverio Valente. Di modi gentilissimi, voniva ricercato nelle pità distinte brigate e nei pubblici concerti. Ancor giovine di anni (non ne contava che 40), cessò di vivere in Napoli il 30 novembre del 1824.

### I. Composizioni di Luigi Mosca esistenti nell'Archivio del Real Gollegio di Napoli.

- L'Impresario burlato, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1797.
- 2.º Le stravaganze d'Amore, id. idem 1800.
- L'Amore per inganno, ossia L'amoroso Inganno, id. id. 1801.
- 4.º Gli Sposi in cimento, id. idem 1805.
- 5.º I finti Viaggiatori, id. idem. Teatro Piorentini 1807.
- 6.º Il Salto di Leucade, opera seria in due atti. Napoli Teatro San Carlo 1812.
- L'Audacia delusa, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Fiorentini 1813.
- Messa per quattro voci con più strumenti in sol terza maggiore 1789.
- 9.º Altra idem la sol terza minore.
- Tantum ergo in mi bemolle terza maggiore per voce di soprano con orchestra.
- 11.º Altro idem per due voci con orchestra.
- 12.º Pange lingua in sol terza maggiore per quattro voci con orchestra, ed altro in sol terza minore id. idem.

#### H. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º La Spont tra le importure, Nopoli Teatro Nuoro 1786.—2º Un subregifo id. M. 1792. — 2º U Chnaggio interco, componienced drammatico. — 4º Il Bilorso impensato, commedia. Testro Fiorential 1802. — 5º La Vendetta feminea 1803.— Cº Giosa cratorio. — 7º Chi si contenta gude, Chi iropo vuol veder distrual esco. L'Impostore, Il sedicente Filosofo, farse. — 8º L'Italiana in Algieri, Milano.

## GIUSEPPE BORNACCINI

Giuseppe Bornaccini nacque in Ancona nel 1805. Nel 1810 tutta la sua famiglia si traslocò in Roma, e colà, in età di sette anni, intraprese lo studio della musica sotto il maestro Sante Pascali, organista in S. Pietro al Vaticano. Più tardi continuò a studiarla sotto il maestro Valentino Fioravanti, a consiglio del quale (contava allora 17 anni) venne a stabilirsi in Napoli ed entrò in San Sebastiano nel 1822, ove ebbe a maestri Furno, Mosca, Tritto, ed alla morte di costui passò sotto l'insegnamento del direttore Zingarelli, col quale terminò i suoi studii musicali. Scrisse in Collegio svariati pezzi vocali o strumentali, e più una Messa, un Dixit per quattro voci a grande orchestra, ed una Sinfonia, che venivano eseguiti dai suoi compagni alunni nelle diverse chieso di Napoli, e particolarmente in un'annua solennità che si faceva nel monastero di San Marcellino. Abbandoné il Collegio nello scorcio del 1825, e si recò in patria, ove scrisse e fece eseguire diverse sue composizioni, che incontrarono la pubblica approvazione, e la prima tra queste fu una Cantata in onore di S. Cecilia per voce di tenore con coro ed orchestra. Poi compose un Album di sei pezzi vocali per soprano e tenore con accompagnamento di pianoforte. Nel 1827 scrisse una gran Messa, Credo e

Vespero per sei voci e coro con orchestra, che si esegni nella Chiesa Cattedralo di S. Ciriaco in Ancona. Nel 1830 invitato a Tolentino scrisse espressamente per la festa di S. Nicola, patrono di quella città, un gran servizio sacro composto di una Messa per quattro voci, Offertorio, Dixit. Magnificat, Laudate pueri, Tantum eroo, ed una Sinfonia in mi. Dopo lo splendido successo che ebbero le sopraddette composizioni, venne nominato direttore del nuovo Teatro delle Muse già eretto in Aucona fin dal 1827, e deve scrisse molti pezzi per favorire gli artisti che colà rappresentavano; inoltre tre Sinfonie ed un Concertone per oboe e corno inglese: Nel 1832 invitato in Venezia scrisse per quel Teatro Malibran l'opera buffa intitolata Aver monlie è poco, quidarla è molto, che sortì ottimo successo, lvi rivide il suo caro collega Vincenzo Bellini, ed assistè a molte pruove della Beatrice di Tenda, ch'egli giudicava opera pregevolissima sotto tutti i rapporti; ma obbligato di ritornare in Ancona, non-pote essere presente all'inginsta accoglienza che i Veneziani le fecero, Il Bellini per lettera gli partecipo (1) il non lieto esito del suo lavoro, e questo fatto spiacquegli tanto, e produsse nell'animo suo sconforto tale, che prese la ferma risoluzione di non iscrivere più opere teatrali, perchè, come egli diceva, non poteva in alcun medo più accettare il giudizio di un pubblico che, capricciosissimo e sordo ad ogni ragione quando vede di traverso, molte volte applaude e ciecamente a ció che riprovar dovrebbe, e viceversa. Ma, per anteriori impegni che trovavasi di aver preso, dove scrivere ner la rianertura del Teatro Apollo (1833) nella stessa Venezia l'opera seria Ida, e per Roma nel carnovale del 1833 a 1834 al Teatro Valle I due Incogniti, ossia Il Misantropo di Kotzebue, che ebbe ad esecutori la Persiani-Tacchinardi, Giorgio Ronconi, il 1enore Poggi, il basso Valentini ed il buffo Lauretti. Quanting-

<sup>(1)</sup> Vedi biografia di Bellini pag. 746, in nota.

que queste produzioni avessero ottenato il pubblico suffragio, pure egli si tenne saldo nel suo propenimento, e decisivamente volle abbandenare la carriera melodrammatica. Noi non conosciamo le opere sopraccennate, ma possiamo asserire can fondamento che dall'attituttine che in Collegio mostrava di avere per la composizione e dagli sperimenti ivi dati, anche per lui gloriosa sarebbe stata la palestra testrale se l'avesse continuata, como fu pei suoi condiscepoli, educati nello stesso tempo ed alla stessa scuola, Bellini cioè, i due Ricci, Costa ed Errico Petrella, di cui fu muestrino nelle scuolo esterme del Collegio.

Invitato, con vantaggiose condizioni, a recarsi in Trieste, ivi si dedicò interamente alla musicale istruzione, insegnando il canto, l'armonia, il contropunto e la composizione, e nel periodo di quattordici anni che ivi si fermò ebbe allievi di qualche importanza, i quali ora esercitano la professione e come maestri e come cantanti. Nel 1844, in occasione che l'Imperator Ferdinando II e l'Imperatrice Maria Anna visitarono quella città, ebbe incarico dalla Società del Llevd Austriaco di comporre una Cantata, che fu eseguita sul mare in presenza degli augusti personaggi da parecchie centinaia di esecutori, si dilettanti come artisti. Terminata che fu, l'Imperatore ne chiese la replica, e di moto proprio gli accordo la gran medaglia d'oro di gran dimensione (Recta tueri). La Società poi del Lloyd lo regalò di un servizio da caffè in argento. Ritornato in patria nel 1848, fu nominato maestro della Cattedrale, direttore dell'Accademia filarmonica e professore della Scuola comunale di Musica. Ivi scrisse una Cantata che si esegui nel Teatro delle Muse, allorquando si consegnarono le bandiere alla Guardia Civica, che portava per titolo Il Giuramento Italiano, sopra parole scritte da un suo cognato, avvocato Angelo cavalier Mazzoleni, e vi presero parte due orchestre, cioè quella addetta al teatro, e l'altra dell'Accademia filarmonica, da lui medesimo dirette. Nel 1849, 50 e 51 in diverse serate

musicali si produssero nella sala dell'Accademia molti suoi allievi di canto, e nelle circostanze vi compose svariati pezzi di musica, e tra questi due cori per voci bianche e due grandi sinfonie che ebbero lieta accoglienza. Nel 1852 fu nuovamente chiamato in Tolentino per la stessa festività del S. Nicola, ed allora scrisse, come nel 4830, un nuovo servizio chiesastico per quattro e per sei voci con coro e grande orchestra, Nel 1853, solennizzandosi la festa dell'Immacolata Concezione, fece eseguire due altri grandi servizii, uno nella Chiesa degli Zoccolanti e l'altro in quella dei Cappuccini, ove intervennero anche i cantori di Loreto, e vi scrisse appositamente due Ave Maris Stella e due Tota pulchra. Nel 1855 fece eseguire una gran Cantata intitolata L'Inaugurazione, per sei voci, coro e grande orchestra, nell'occasione che si collocò il busto di Pio IX nella sala comunale: ed altra simile intitolata Il Tributo, nel tempo che fu creato Cardinale il vescovo di Ancona. Nel 1856 pel centenario di S. Ciriaco compose un nuovo gran servizio per otto voci concertanti, coro ed orchestra. Nel 1857, per l'arrivo in Ancona di Pio IX, un'altra novella apposita Cantata, eseguita nella gran Piazza di S. Domenico la sera del 27 maggio da 200 voci e da tre corpi d'orchestra, quella del teatro, la banda austriaea e la fanfarra dei Cacciatori. Per la proclamazione dello Statuto (1861), compose pel Teatro Vittorio Emmanuele l'opera in un atto intitolata L'Assedio di Ancona del 1174, con poesia dell'anconitano sig. Filippo Barattani, che ebbe lieta accoglienza. Anche in patria, ove attualmente ritrovasi, il Bornaccini formò dei distinti allievi, sì nel canto, come nel sonare il pianoforte e nella composizione, Amato, rispettato e carezzato dai suoi compatrioti, gode colla stima universale, la più lusinghiera condizione cui un artista possa aspirare, in una città musicale come Ancona, ch'è pur la patria sua. Fattosi col proprio ingegno e con l'esercizio di quell' arte che ha sempre con alacrità coltivata, un onesto e comodo stato, da qualche anno si decise ad abbandonare a mano a mano i posti che la si decorosamente occupati per l'ungo spazio di tempo: e così fece nel 1863 riunnziando alla Cappella della Cattodralo, e nel 1869 alla direcione dell'Accademia cd alla Scuola comunale. Or pensa di rittiarsi del tutto dall'escretirare ulteriormente la professione, onde godere in una calma domestica gli altri anni cha a Dio piacerà concedergli, e che noi gli naguriamo moltissimi. Il Municipio di Ancona, grato e riconoscente a quanto il Bornaccini operò di bene coll'arte sua per illustrare sumpre più la sua patien, gli accordò la meritata pensione di ritiro. Giuseppe Bornaccini è fregiato delle seguenti onorificenze:

- 1. Accademico filarmonico ordinario dell'Ateneo Forlivese.
- 2. Maestro compositore onorario dell'Accademia filarmonica di Bologna.
- 3. Maestro compositore dell'Accademia filarmonica di Lugo.
  4. Maestro di cappella della Congregazione ed Accademia
- di S. Cecilia in Roma.
- 5. Socio promotore del monumento a Guido d' Arczzo.
- Socio corrispondente della Reale Accademia Raffaello d'Urbino.
  - 7. Socio onorario dell'Accademia filarmonica di Ancona.
  - Maestro onorario ed Archivista della Cattedrale di Ancona.

## Composizioni di Giuseppe Bornaccini menzionate nelle diverse biografie

4º Aerr moglie è poco, guidarla è molto, opera buffa, Venetia, Tectaro Nalliema 1822.—2º Ma, opera seria, Nemaia, Tectaro Nalliema 1822.—2º Ma, opera seria, Nemaia, Tectaro Apliema e a seniories. Bonan, Tectaro Nalle 8334.—4º P. Aerade di di Arcano del 1174, Anzona, Tectaro Ville 8334.—4º P. Aerade di di Arcano del 1174, Anzona, Tectaro Villerio Emmanuele 1861.—6º Cantata per più voci e grande orchestra in noner di S. Cedilia.—6º Cantata per più voci e grande orchestra, composta per la venata dell'Imperatoro Perpilianado II in Trieste 1814.—7º Altra Identi in Propilianado II in Trieste 1814.—7º Altra Identi in Triest

titolata Il Giuramento Italiano. - 8º Altra idem, Ancona 1849 .-9° Alira idem, L'Inaugurazione, per sei voci, coro o grande orchestra. Ancona 1855 .- 10° Altra idem. Il Tributo, Ancona 1855 -- 11° Altra idem pel centenario di S. Ciriaco, Ancona 1856. - 12º Altra idem per l'arrivo di Pio IX in Ancona, 1857. - 13º Due cori por voci bianche con orchestra. Ancona 1847 .- 14° Inno per più voci e grande orchestra, Ancona, Teatro dello Muso 1848. - 15º Messa per 4 vocl o Dixit idem, con orchostra, scritti in Collegio 1825 .- 16° Altra per sei voci col Credo e Vespero, coro ed orchestra. Ancona 1827 .-17° Gran servizio completo, Messa, Offertorio, Dixit, Magnificat, Laudate pueri, Tantum ergo, ed nna Sinfonia in mi, scritto per la festa di S. Nicola In Tolentino, 1830. - 18° Altro servizio simile. Tolentiuo 1852. - 19° Altro idem esegnito nella Chiesa del Sagramento in Ancona .- 20° Altri due idem scritti per la festa dell' Immacolata Conceziono con dne Ave Maris Stella e duo Tota Pulchra. Ancona 1853 .- 21° Altro idem con nn Lauda Sion, Lauda Jerusalem e Litanio diverse -22° Altro idem pel centenario di S. Ciriaco. Ancona 1856 .- 23° Altro idem con accompagnamento d'organo e controbasso. - 24° Beatus Vir per quattro vocl ed organo .- 25° Nisi Dominus per tre voci idem .- 26° Credidi per quattro voci idem .-27° Stabat Mater per dne corl alla palestrina.-28° Messa funebre per sei voci e coro con orchestra .- 29º Landate pueri per solo voci bianche con orchestra. - 30° Confitebor per 4 voci con organo. -31° Dizit per sei voci con organo .- 32° Magnificat a coro con orchestra .- 33° Credidi per tre voci ed organo. - 34° Salve Regina idem idem. - 35° Graduale per intti I Santi, Timete Dominum per cinque voci ed organo. - 36° Sequentia haec dies per Pasqua per einque voci ed organo .- 37º Graduale per l'Ascensione Ascendit Deus per sei voci e coro con organo .- 38° Miserere per cinque voci alla palestrina .- 39º Musica per la Domenica delle Palme per otto voci alla palestrina. - 40° Num. 6 Offertorii per tenore o basso con organo. - 41° Num. 2 O Salutoris hostia per tenore con organo. -42° Num. 9 Sinfonie a grando orchestra .- 43° Concertone per oboe e corno inglese .- 44° Elegia in morte di Vincenzo Bellini per canto e pianoforte .- 45° L'Elitropio e la Lucertola musica per camera .-46° Album di sci perzi vocali per soprano e tenore con accompagnamento di pianoforte.

#### SALVATORE AGNELLI

Nacque nel 1817 in Palermo da Francesco e Margherita Clemente, agiati negozianti di tela. Fin da quella prima ctà in cui non la ragiono, ma l'istinto mostra le naturali tendenze di un bambino, l'Agnelli palesava quale fosse la sua vocazione. Spesso lo si vedeva cogli occhi irrigati di lagrime quando sentiva una musica flebile, e divenire ilare ed allegro quando in vece questa era giocosa. I suoi genitori, che da bel principio volevano addirlo al commercio, smisero tale proponimento, quando si convinsero quale impero esercitasse la musica sul cuore del loro figliuolo; per la qual cosa si decisero di collocarlo nel Collegio di Palermo, conosciuto allora sotto il nome degli Esperti, ed ora detto del Buon Pastore. governato in quel tempo dall'emerito Barone Pisani, Benchè contasse il giovinetto Agnelli soltanto otto anni, pure non è a dirsi con quanto amore ed impegno cominciasso i suoi preliminari studii musicali. Pervenuto agli anni dodici, ebbe la sventura di perdere il padre, e quantunque afflitto da indicibile dolore, pur non si arrestò dai proponimenti presi, cd indefessamente o senza interruzione alcuna continuò a lavorare. La madre di lui passò a seconde nozze col barone Agosta Bagnesio, che vedendo qual profitto avesse tratto il Salvatore in quel musicale istituto, si determino, per meglio farlo progredire nell'arte, di mandarlo a sue spese nel Real Collegio di Napoli, ove nell'anno 1830 venne ammesso come alunno a pagamento. Sotto la direzione di Furno e Zingarelli cominciò i suoi studii di partimento e contropunto, e compi quelli della composizione sotto Gaetano Donizetti, che lo annoverava tra' suoi allievi prediletti. In questo tempo (cgli contava appena quindici anni ) fatalmente venne anche orbato della madre. Il padrigno, che per lui non poteva avere lo stesso interesse, si negò di continuare a dargli quei pochi mezzi

che fino allora somministrato gli avea, onde continuare e finire poi la sua istruzione musicale nel Collegio. Allora il sempre buono, il caritatevole direttore Zingarelli, mosso a nietà della critica condizione del giovinetto Agnelli, che pur tanto lo amava, lo allogò nelle sue stanze, nutrendolo ancora pel rimanente del tempo cho restò in Collegio. Nel 1834 ne usel, e più tardi poi nel 1837 diede sulle scene del Teatro Nuovo la prima sua opera intitolata I due Pedanti, che piacque, Nel 1838 serisse l'opera semiseria II Lazzarone Napolitano. In questa originale produzione egli senne con la miù gran verità rendere al vivo le nassioni e le naturali tendenze di questo allegro popolo. Nello stesso anno recatosi a Palermo scrisse per quel Teatro Carolino la farsa Una notte di Carnevale, e nell'anno susseguente nello stesso teatro si rannresentarono lo altre suo opere I due Gemelli, I due Forzati o Giovanni Vallese, Ritornato in Napoli nel 1839 musicò pel Teatro Nuovo l'opera semiseria in due atti La Locandiera, e nel 1840 l'altra pur semiseria in dne atti La Sentinella notturna pel Teatro Partenone. Scrisse per la Fenice nel 1841 le opere buffe L' Omicida immaginario ed I Due Pulcinelli simili, e nel 1842 l'opera semiscria Il Fantasma. Tutte le sopraccennate produzioni ebbero, qual più qual meno, un lusinghiero accoglimento. Nel 1846 decise di abbandonare Napoli, e si recò a Marsiglia, ove si stabill e si trattenne per quindici anni. E qui giunti crediamo di non poter far di meglio che riportare nella sua integrità un articolo del giornale francese Gazette des Etrangers, cost concepito :

- « Nous avous entendu, dans un salon, plusieurs morceaux
- " d'un opéra, Cromwell, écrit récemment par le maestro Agnelli. Le succès de Cromwell, destiné à la scène ita-
- " lienne, sera certain. Il y a dans chaque morceau ce souf-
- " fle inspiré, cet air grandiose qu'on trouve seulement dans
- " les opéras des grands maîtres.
  - « Le maëstro Agnelli n'est pas un nouveau venu dans

" la brillante pléiade des illustres compositeurs italiens. Il 
" habite la France depuis vingt-cinq ans. Avant d'y venir, 
" il a fait jouer à Naples les opéras suivants : I due Pe-

danti, La Sentinella notturna, La Locandiera, La Larva,

R Lazzarone napolitano, I due Gemelli, I due Forzati.

" Le Grand-Théâtre de Marseille a donné de lui un opéra en cinq actes, Léonore de Médicis; un opéra en trois

a actes, La Jacquerie; un opéra en deux actes, Les Deux Avares; trois ballets: Calisto, Blanche de Naples, La Rose.

" En 1856, le maèstro Agnelli composa une cantate ly-" rique intitulée L' Apolhéose de Napoléon I. Cette cantate " fut exécutée par trois orchestres, dans le Jardin des Tui-

" leries, et elle y obtint un vrai succès.

"Outre l'opéra Cromwell qui est en quatre actes, le "maëstro Agnelli a dans son portefeuille deux autres opéras d'une égale valeur: Stefania, trois actes; Sforza, "quatre actes."

L'Agnelli compose anche molta e svariata musica chiesastica. Fra questia emerge un Miserere per due cori concartati, che, esaminato da Rossini, in Bologna, gli valse da costui, ai 16 ottobre 1846, il segnente certificato:

» Dicliaro per la pura verità aver trovato in questo importante lavoro molte cose pregevoli, tanto per l'ingenuità della melodia ed espressione ben sentita, che per istramentale rigoroso e bene claborato. In fede, G. Rossesta, Anche dello Stabat Mater pri vivoci en orchestra, che dedici al suo maestro Donizetti, costui scrisse all'Agnelli queste luisaplière parole:

a Accetto la dedica del tuo Stabat. Ho veduto con molto piacere in questa tua composizione de'pezzi di grande effecto. I cori di stile severo; la faga finale è degna di uno a scolare di Zingarelli. Fa esegnire questo tuo lavoro, e vedrai che di te si parlerà come di nu maestro profondo nel genere di musica di chiesa. Parigi, 16 del 1847. Do-NIZETI...

Dono tali assicurazioni a noi non incumbe far comenti di sorta. Giudicate da que due sommi, il nostro Agnelli ha diritto alla stima universale.

Salvatore Agnelli venne ultimamente (al cominciar del 1872) in Napoli per compiere un voto che da tanto tempo sorrideva al suo cuore, quello cioè di far rappresentare il suo Cromwello nel massimo nostro Teatro, e ciò per mostrare ai suoi compatrioti i progressi che nel giro di 30 anni aveva fatti nell'arte difficile del comporre. Ma, per quante pratiche adoperasse, tutto tornò inefficace, ed ei dovè ripartire per la Francia. Qual disinganno! Ed è così che s'incoraggiano i maestri figli della nostra scuola ed allievi del nostro Collegio di musica, quando dopo un'intera carriera ritornano in patria per far bella mostra del loro ingegno, e per giustificare la fama acquistata meritamente altrove?..

- I. Composizioni di Salvatore Agnelli esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- 1.º I due Pedanti, opera semiseria in due atti. Teatro Nuovo 1837.
- 2.º Il Lazzarone Napolitano, id. Teatro Nuovo 1838.
- 3.º Una notte di Carnevale, farsa. Palermo Teatro Carolino 1838.
- 4.º La Locandiera, opera semiseria in due atti. Teatro Nuovo 1839
- 5.º La Sentinella notturna, id. Teatro Partenope 1840.
- 6.º I due Pulcinelli simili, opera buffa in due atti. Teatro Fenice 1841.
- 7.º L' Omicida immaginario, id. Teatro Fenice 1841.
- 8.º Il Fantasma, opera semiseria in due atti. Teatro Fenice 1842.
- 9.º Canto XXXIII di Dante per voce di baritono con accompagnamento di pianoforte.

# II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1.º I dec Gemelli, opera nomiscria.—2º Giornani Vallece o i Duc Forzati, Palermo 1938.—3' Londone dei Medici 3 alii, Sariglia. 2º Le Laquerie 2 alti, id.—5' Les deux Aures, id.—6' L'Apolhèces de Napolden I, Parigi 1856.—7' Cromedil.—8' Stefania.—9' Sforzation 1975.—1' Biance dei Napola.—12' Le Resa (isono tre balli).—13' Canalta in concer di S. Rassilia per più voti con coro e piena orchestra.—11' Messa per qualtro voci e grando orchestra.—13' Messa per qualtro voci e grando orchestra.—13' Messa per qualtro voci e grando orchestra.—13' Messa per qualtro voci e grando orchestra.—11' Lilania num. 3' id. idem.—18' Miscree, per due cori concertati e grand' orchestra.—15' Stefania Meter per più quoi, iden idem.

# EMMANUELE DE BOXAS

Da Giuseppe de Roxas, oriundo spagnuolo di nobile stirpe castigliana, che esercitava il mestiere delle armi, nacque in Reggio di Calabria il figlio Emmanuele, il di 1 gennaio del 1827. Destinato dal padre fin dall'infanzia a seguire la carriera degli avi suoi, fu dedito agli studii che alla milizia conducono. Divenuto poi adulto, allorche volevasi collocarlo nel Collegio di Marina, egli fece presso i suoi genitori vivissime istanze, onde permetterghi di dedicarsi alla coltura della musica, per la quale sentivasi fortemente inclinato. Derogando ai pregiudizii di famiglia per la professione che voleva abbracciare, il giovinetto, annuirono i suoi che si fosse ascritto come alunno nelle scuole esterne del Real Collegio di San Pietro a Majella, e ciò avvenne nello scorcio dell' anno 1840. Egli si addisse a studiare l'oboe, strumento che con più probabilità poteva facilitargli l'entrata gratuita nel Collegio; e così infatti avvenne, perchè elassi pochi mesi, fu in grado di sostenere un concorso dal quale risulto meritevole del posto gratuito. Nel novem-

bre del 1841 ammesso in Collegio venne annoverato fra gli allievi del maestro Giambattista Belpasso, dalla cui scuola sono usciti i più valenti sonatori di oboe o corno inglesc, alcuni dei quali distinguonsi ed occupano i primi posti in Napeli, ed altri trovansi bene allogati in cospicue città straniere. Il Roxas, quantunque facesse grandi progressi nel sonar l'oboe, pure perchè dotato dalla natura di una bella voce di baritono, ottenue dal direttore Mercadante di cambiar di classe, e venne perciò ammesso fra gli allievi della scuola di canto, dove insegnava il valente maestro Alessandro Busti. Ebbe poscia speciali lezioni dal cav. Girolamo Crescentini, col quale fini di perfezionarsi nella difficile arte di ben cantare. Contemporaneamente cominciò lo studio dell'armonia sonata con la scorta del maestro Giacomo Cordella, e per quello del contropunto venne più tardi addetto al maestro Ruggi, sotto la direzione del quale termino il corso regolare della composizione. Avea già, nell'estate del 1846, scritto su parole di Raffacle Colucci una briosissima commediola, recitata col più gran successo e per un'intera stagione, su un teatrino particolare di Vico, vicino Sorrente; avendo di poi nell'autunno del 1847 abbandonato il Conservatorio, si dedicò a tutt'uomo a musicare un libretto fattogli da un suo antico camerata di Collegio (l'attuale maestro Michele Ruta), intitolato La Figlia del Sergente, che rappresentato nel 1848 nel Teatro così detto delle Fosse del Grano, in vicinanza di quello costrutto poi col nome di Teatro Bellini, ebbe felicissimo incontro, e tale che fu dopo invitato a scrivere un'opera giocosa in tre atti nel Teatro Nuovo, che andata in iscena nel luglio del 1852, venne generalmente applandita, ed in particolare un duetto fra i due soprani (Di te si susurra) incontrò talmente la simpatia del pubblico, che in tutte le sere ne dimandava la replica. In seguito compose per commissiono del Conte Giuseppe Gaetani di Laurenzana una gran Messa di gloria con Credo e Veni sponsa Christi, per solennizzare la monacazione di una sua sorella: e per incarico ricevuto dal parroco della Chiesa della Rotonda D. Gaetano Salzano, scrisse le Sette Parole dell'agonia di Nostro Signore G. C. per tre voci, tenori e basso, con accompagnamento di quartetto di corde, oboe, corni, flauto, fagotti e pianoforte, che eseguite nella Chiesa di S. Anna di Palazzo, ed anche in quella della Rotonda, ottennero il pubblico suffragio. Scrisse eziandio diverse composizioni chiesastiche, Litanie, Tantum ergo, Magnificat e Credo. Nell'agosto del 1857 diede al Real Teatro del Fondo la nuova opera semiseria in tre atti intitolata Rita, che punto non piacque. Fu in questo per lui tristissimo anno ch' ebbe la sventura di perdere il padre, ed obbligato da circostanze di famiglia, volontariamente abdicò la carriera di compositore teatrale, nella quale avea si bene esordito, e che pur meritando serii e non distratti studii, non da poi, e ciò neanche sempre, che ben incerti e tardivi guadagni. Per tali considerazioni il Roxas prese il partito di dedicarsi esclusivamente ad insegnare il canto, con quei sani, e si può dire infallibili principii che appresi avea dal sommo che con tanto senno e sapere dirigeva questa pur difficile branca dell'arte nel Real Collegio di Musica. Il più bell'elogio che può farsi del maestro Roxas è quello di qui ricordare che dalla sua sonola uscirono il tenore Mario Tiberini, la Emilia Rossi (contralto), ed il baritono dalla bella voce Luigi Colonnese, i quali calcano le più grandi scene di Europa, come pure altri valentissimi che per brevità omettiamo.

Avendo il Roxas dismesso di scrivere per teatro, si diede a comporre musica per camera, ed arricchì in breve periodo di tempo questo interessante repertorio di Surnelli, Serenate, Cantate, Romanze e Canzoni sopra parole
italiane, francesi, ed anche in dialetto napoletano. Molte tra
queste obbero successo di voga; ma divenaero poi popolari
Il Puguialetto, ballata spagnuola, e la canzone napoletana La
Coraltara, che serisse per la Rosina Penco, non meno che
Il Marinaro e la serenata intitolata L'Estasi, composte per

l'egregio Gaetano Fraschini, ed altre moltissime, ricercate ed appliandite sempre dalla generalità, e che fornamo la delizia dei saloni nelle invernali serate. Qui sotto ripurtiamo tutta la musica ch'è a nostra conoscenza di aver egli composta per cancra. Emmanuele de Boxas è uno de'unestri di canto più accreditati di Napoli, il muestro in moda di tutte le eleganti nostre signore e dello forestiere che qui convengono; ma in particolare poi di coloro che intendono dedicarsi alla earriera teatrale, perocchè col suo ben couducente sistema ne abbrevia il più possibilmente il tirocinio di seuola. Come maestro insegnante egli lascerà un nome onorato nell'arte, che gli allievi suoi di tutte le categorie ingrandiranno e renderanno sompre più rispettato.

### Composizioni di Emmanuele de Roxas esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- La Figlia del Sergente, opera semiseria in due atti-Napoli Teatro delle Fosse del Grano 1848.
- Gisella, opera giocosa in tre atti. Napoli Teatro Nuovo 1852.
- Rita, opera semiseria in tre atti. Napoli Real Teatro del Fondo 1857.
- 4.º Fantasia per pianoforte.
- Immagini d'Amore, album vocale di sei pezzi eon accompagnamento di pianoforte.
- 6.º Raccolta di canti per camera num. 42, con accompagnamento di pianoforte.

## II. Altre mentovate nelle diverse biografie.

4º Num, 4 albun con la denominazione—1, Haliane—11, Nepoli-tane—111, Francesi—IV Miste, edite in Milano da Ricordi.—2º line album—1 Immagini d'Amore, II. Le Bresse Napolitane, edite da Cotteat.—3º Due Album di sei perzi, editi da Giudici e Strada in Torino.

#### CONCLUSIONE

Giunti al termine del nostro lavoro, perchè si possa pronunziare su di esso esatto giudizio, è forza ricordare ciò che trovasi detto nel Manifesto con cui se ne annunziò la pubblicazione.

"Quanto riguarda la Scuola Musicale di Napoli, la quale non può mettersi in dubbio essere stata per ben lungo sapazio di tempo predominante in Europa, trovasi di già detto, ma disperso in moltiplici opere, a seconda dello seopo cui tendevano; ma chi della Scuola di Napoli vo-lesse formarsi un concetto isolato e preciso, non parmi ebe avrebbe over cirorrere." E più inanzai sello streso Manifesto si dice: "Adopro il nome di Cenno Storico e non già quello di Storia, tanto perchè quest'ulimo avrebbe di troppo pesato sugli omeri mici, quanto perchè il mio intenimento si linuita a porre una prima pietra al monumento che la Scuola Musicale di Napoli merita di velersi inaltato, augurandomi che altri di maggiore ingegno, spinti dall'esempio, lo portiona e compirmento."

Ora ne sorrile la lusinga di eredere che la Seudo Musicole di Nopoli trovisi rammentata e narrata il meglio che da noi putcasi fare, ossia nel molo più ampio che finora satanti stato adoprato da altri, e che tono una pitera soltanti siasi posta, na bensì preparato gran parte del materiale occorrente ad innalzare il monumento cui questa Scuola ha diritto di attendersi.

Raccogliendo dovunque ei veniva fatto, notizie, memorie, indagini et ratizioni, non intendevamo lasciare in ciò lacum di sorta; eon cossienza e instaneabilità lo abbiam praticato, e speriamo di aver conseguito lo scopo prefissori. Molte mende vi sarebbero a correggere, e di non poche noi stessi ei siamo aceorti; ma se l'opera del Pétis initiolata Biographie universelle des musicious et bibliographie generale de

La musique, che a buon diritto ora gode di tanta riputazione, poteva nella sua prima edizione dirsi opera piuttosto mediocre, maggior venia deve avere il nostro Genno, che esplorava un campo finor quasi intentato. Per altro, omissioni, inversione di ordine, superfluità, come pure qualche inesattezza, tutto sarebhe riparato e rettificato qualora si vedesso il bisogno di fare una seconda edizione; alla quale dedicheremmo, come abbiam fatto per la presente, tutte le nostre forze, non meno che la maggior rettitudine della volontà e delle intenzioni.

## Note al quadro precedente

- (a) Documenti posteriori, giuntici quando già ne avevamo pubblicata la biografia, ci mettono in grado di affernare che Giuseppe Aprile nacque no in Bisceglie cone e il e creduto sempre, ma a bartina il 29 ottobre 1732, ove ritirossi negli ultimi anni di sua vita, vi scriisso pure un Te Deum, e vi morì il 1814, venendo sepollo nella Chiesa di S. Martino.
- (1) Queste arie vennero eseguite nel Teatro S Bartolomeo in Na-
- (2) Quest'operetta fu scritta in Napoli pei dilettanti, ma s'ignora in qual Teatro venisse rappresentata.
- (3) Non si conosce l'opera nella quale esordi, ma si sa aver rappresentato la parte di donna, come allora si praticava dai sopranisti.
- (4) Quest'opera venne eseguita per la prima volta nel Teatro Aliberti, in Roma.
- (5) Quest'opera venne eseguita nel Teatro Tordinona, in Roma.
   (6) Questo Teatrino trovavasi temporaneamente eretto nel refetto-
- rio del già Conservatorio, poi Collegio della l'ietà de Turchini.
  (7) Quest'opera venne rappresentata al Teatro Nuovo (autunno 1837).
  - (8) Quest'opera in due atti venne rappresentata nel Teatro Argentina in Roma.
  - (9) Non si conosce në l'anno në il Teatro ove venne rappresentata quest'opera in Napoli.
  - (10) Quest'opera, rappresentata al Teatro di Parma, ebbe buon successo.
  - (11) Quest'opera venne rappresentata al Teatro Tordinona in Roma.
    (12) Quest'opera, rappresentata al Teatro Nuovo, ebbe buon suc-
  - cesso.
    (13) Questa Messa venne per la prima volta eseguita nella Chiesa
  - del Monastero di donne in S. Marcellino.

    (14) Quest'opera venne rappresentata al Teatro Nuovo di Napoli.
  - (15) Quest' opera venne rappresentata al Teatrino provvisoriamente eretto nel locale detto dello Fosse del grano, che poi venne distrutto quando si demoli quel fabbricato.

# INDICE ALFABETICO

DEI MAESTRI COMPOSITORI E DEI CELEBRI CANTANTI CONTENUTI
\* NELLA 2ª PARTE DI QUEST' OPERA

| Agnelli Salvatore          |   |   |   |   |   | 0154 |
|----------------------------|---|---|---|---|---|------|
|                            |   |   |   |   |   |      |
| Andreozzi Gaetano          |   | • |   | ٠ | ٠ | 2121 |
| Anfossi Pasquale           |   |   |   |   |   | 435  |
| Aprile Giuseppe, cantante  | • |   | ٠ | ٠ | ٠ | 2065 |
| Bellini Vincenzo           |   |   |   |   |   | 709  |
| Bornaccini Giuseppe        |   |   |   |   |   | 2146 |
| Braga Gaetano              |   |   |   |   |   |      |
| Broschi Riccardo           |   |   |   |   |   |      |
| Broschi Carlo, cantante .  |   |   |   |   |   |      |
| Cafaro Pasquale            |   |   |   |   |   | 565  |
| Capotorti Luigi            |   |   |   |   |   | 350  |
| Carafa Michele             |   |   |   |   |   | 2021 |
| Casella Pietro             |   |   |   |   |   | 353  |
| Catugno Francesco          |   |   |   |   |   | 617  |
| Ciccarelli Angelo          |   |   |   |   |   | 888  |
| Cimarosa Domenico          |   |   |   |   |   | 442  |
| Coccia Carlo               |   |   |   |   |   | 528  |
| Conti Carlo                |   |   |   |   |   | 677  |
| Conti Claudio              |   |   |   |   |   | 1065 |
| Conti Gioacchino, cantante |   |   |   |   |   | 2061 |
| Cordella Giacomo           |   |   |   |   |   | 2017 |
|                            |   |   |   |   |   |      |

#### \_\_ 9170 \_\_

| Costa Michele .                                                                                         |     |    |      |    |    |   |   |    |   | 894  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|----|----|---|---|----|---|------|
| Costa Michele .<br>Cotumacci Carlo<br>Curci Giuseppe                                                    | •   | •  | •    | •  | •  | • | : | :  | : | 235  |
| Cotumacci Carlo                                                                                         | •   | •  | •    | •  | •  | • | • | •  | • | 902  |
| Curci Giuseppe                                                                                          | •   | •  | •    | •  | •  | • | • | •  | • | 502  |
| Duni Egidio Romu                                                                                        | ald | 0  |      |    |    |   |   |    |   | 382  |
| Duni Egidio Romu<br>Durante Francesco                                                                   | )   | •  | ٠    | •  | •  | ٠ | • | ٠  | • | 219  |
| Fabrizj Paolo .<br>Fago Nicola<br>Farinelli Giuseppe                                                    |     |    |      |    |    |   |   |    |   | 1083 |
| Fore Nicola                                                                                             | 1   |    |      |    |    |   |   |    |   | 217  |
| Farinalli Ginsenne                                                                                      |     |    |      |    |    |   |   |    |   | 585  |
|                                                                                                         |     |    |      |    |    |   |   |    |   |      |
| Tea Provence                                                                                            | •   | Ċ  |      | Ċ  |    |   |   |    |   | 668  |
| Fighers Salvatore                                                                                       | •   |    |      |    |    |   |   |    |   | 527  |
| Fiede Vincenzo.                                                                                         |     | ì  |      |    |    |   |   |    |   | 615  |
| Figureventi Valenti                                                                                     | no  | Ċ  |      |    |    |   |   |    |   | 587  |
| Fenaroli Fedele. Feo Francesco . Fighera Salvatore Fiodo Vincenzo . Fioravanti Valenti Fiorillo Ignazio |     | :  |      |    |    |   |   |    |   | 390  |
| Fischetti Domenic                                                                                       |     | i  |      |    |    |   |   |    |   | 336  |
| Fornasini Nicola                                                                                        |     | Ċ  |      |    |    |   |   |    |   | 1075 |
| Furno Giovanni                                                                                          | :   | :  |      |    |    |   |   |    |   | 347  |
| Gallo Ignazio .                                                                                         |     |    |      |    |    |   |   |    |   | 229  |
|                                                                                                         |     |    |      |    |    |   |   |    |   |      |
| Gazzaniga Giusep<br>Giannetti Raffael<br>Giosa (de) Nicola<br>Gizzi Domenico.                           | ne  | Ċ  |      |    | Ċ  |   |   |    |   | 337  |
| Giannetti Raffael                                                                                       | p.  |    |      | Ĭ. |    |   |   |    |   | 1088 |
| Giaco (de) Nicole                                                                                       |     | Ī  | Ī    |    |    |   |   |    |   | 995  |
| Cieri Domenico                                                                                          |     | Ĭ  |      |    |    |   |   |    |   | 263  |
|                                                                                                         |     |    |      |    |    |   |   |    |   | 219  |
| Guglielmi Pietro                                                                                        | :   |    |      |    |    |   |   |    |   | 398  |
| Insanguine Giaco                                                                                        | mo  | ٠. |      |    |    |   |   |    |   | 341  |
| Jommelli Nicola                                                                                         |     |    | ٠.   |    |    |   |   |    |   | 270  |
| Lablacha Luisi                                                                                          | car | ta | nte. |    | ٠. |   |   |    |   | 2067 |
| Latilla Gastano                                                                                         |     |    |      |    |    |   |   | ٠. |   | 267  |
| Lablache Luigi,<br>Latilla Gaetano.<br>Leo Leonardo                                                     |     |    |      |    |    |   |   |    |   | 547  |

#### - 2171 -

| Lillo Giuseppe                              |     | ٠.  |    |    |    |    |   |    | 973  |
|---------------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|---|----|------|
| Logroscino Nicola                           |     |     |    | ٠. |    |    |   |    | 380  |
|                                             |     |     |    |    |    |    |   |    |      |
| Maio (de) Gianfrance<br>Majorano Gaetano, o | SC  | ۰ 0 | ٠. | ٠. |    | •  |   | ٠  | 342  |
| Majorano Gaetano, o                         | can | tan | le | ٠. | ٠. |    |   | ٠. | 2039 |
| Mancini Francesco.                          |     |     |    |    |    |    |   |    | 361  |
| Maniroce Nicolanton                         | 110 | •   |    |    |    |    |   |    | 629  |
| Manna Gennaro                               |     |     |    |    | ٠. |    |   |    | 394  |
| Marchetti Filippo .                         | ٠.  |     |    |    |    |    |   | ٠. | 1039 |
| Marinelli Gaetano.                          |     |     |    |    |    |    |   |    | 523  |
| Mercadante Saverio                          |     |     | ٠. | ٠. |    |    |   |    | 640  |
| Mirate Raffaele, can                        | tan | te. |    |    |    |    |   |    | 2108 |
| Moretti Giovanni .                          |     |     |    |    | ٠. |    |   |    | 1079 |
| Mosca Giuseppe .                            |     |     |    |    |    |    |   |    | 2139 |
| Mosca Luigi                                 |     |     |    | :  |    |    |   |    | 2143 |
|                                             |     |     |    |    |    |    |   |    |      |
| Niccolini Luigi .<br>Niccolini Giuseppe     |     |     | Ċ  | ٠  | •  | •  | • | •  | 9135 |
| and     | •   | •   | •  |    | •  | •  | • | •  | 2100 |
| Paisiello Giovanni.                         |     |     |    | ٠. |    | ٠. |   |    | 313  |
| Palma Silvestro                             |     |     |    |    |    |    |   |    | 524  |
| Parenti Francescopac                        | olo |     |    |    |    | ٠. |   | ·  | 584  |
| Pavesi Stefano                              |     |     |    |    |    |    |   |    | 610  |
| Perez Davide                                |     |     | i  | ı. |    | Ġ  |   | ı. | 386  |
| Perez Davide<br>Pergolesi Giambattis        | ta  |     |    |    |    | i  |   |    | 237  |
| Petrella Errico                             |     |     | i  | ·  |    |    |   |    | 962  |
| Piccinni Nicola                             |     |     | Ī  | :  |    | :  | : |    | 290  |
| Pistilli Achille                            | Ċ   | Ċ   | Ĭ  | ·  | Ċ  |    | Ĭ | Ī  | 1091 |
| Porpora Nicolantonio                        | Ċ   | :   | i  | •  | •  | •  | • | •  | 363  |
| Prota Giusenne                              | •   | •   | •  | •  | •  | •  | • | •  | 236  |
| Prota Giuseppe<br>Puzone Giuseppe .         | •   | :   | :  | •  | •  | •  | • | •  | 1006 |
| - and anaboppe .                            | •   | •   | •  | •  | •  | •  | • | •  | 1000 |
| Raimondi Pietro                             |     |     |    |    |    |    |   |    | 619  |
| Ricci Luigi                                 |     |     |    |    |    |    |   |    |      |
| Ricci Federica                              | -   | •   | :  | •  | •  | •  | • | -  | 016  |

#### - 2172 -

| Rispoli Salvatore .                 |     |         |     |     |   |   | 346  |
|-------------------------------------|-----|---------|-----|-----|---|---|------|
| Rossi Lauro                         |     |         |     |     |   |   | 948  |
| Rossi Lauro .<br>Roxas (de) Emmanue | le  |         |     |     |   |   | 2156 |
| Ruggi Francesco .                   |     |         |     |     |   |   | 2125 |
| Ruta Michele                        |     | •       |     | •   |   | • | 1012 |
| Sacchini Antonio Ma                 | ri  | G       | asj | par | 8 |   | 418  |
| Sala Nicola                         |     |         |     |     |   |   | 562  |
| Sarmiento Salvatore                 |     |         |     |     |   |   | 991  |
| Sarri Domenico                      |     |         |     |     |   |   | 543  |
| Savoja Paolo                        |     |         |     |     |   |   | 1096 |
| Scarlatti Alessandro                |     |         |     |     |   |   | 201  |
| Scarlatti Domenico                  |     |         |     |     |   |   | 2011 |
| Serrao Paolo                        |     |         |     |     |   |   | 1030 |
| Speranza Alessandro                 |     |         |     |     |   |   | 407  |
| Spontini Luigi Gaspa                |     |         |     |     |   |   | 594  |
| Stabile Francesco .                 |     |         |     |     |   |   | 1077 |
| Tarchi Angelo                       |     |         |     |     |   |   | 580  |
| Terradellas Domenio                 | 0   |         |     |     |   |   | 264  |
| Traetta Tommaso .                   |     |         |     |     |   |   | 393  |
| Traetta Tommaso .<br>Tritto Giacomo |     |         |     |     |   |   | 571  |
| Vento Mattia                        |     |         |     |     |   |   | 441  |
| Vespoli Luigi                       |     |         |     |     |   |   |      |
| Viceconte Ernesto.                  |     |         |     |     |   |   |      |
| Vinci Leonardo                      |     |         |     |     |   |   |      |
| Zingarelli Nicolanto                | nic | ·<br>). | ٠.  |     |   |   | 473  |
| Zoholi Giovanni                     |     |         |     |     |   |   |      |

. . .

# NOTIZIE SU I TEATRI

E SUI

POETI MELODRAMMATICI NAPOLITANI

Come compimento del nostro laroro, stimiamo apporvi la seguente natizio, la quale può servire di rischiaramento a molti futti raccantati nelle presenti biografie.

Verso la fine del 1500 esisteva ancora un teatro presso la Chiesa dell'Incoronata e chiamavasi TEATRO BELLA COM-MEDIA VECCHIA. Niuno storico fa menzione della sua origine. La nazione genovese lo comprò verso il 1587 : fu per demolirlo ed edificare l'attuale Chiesa di S. Giorgio, detta tuttavia dei Genovesi (1). Ma già fin dal 1583 il più nobile e quasi solo teatro di Napoli era quello di S. BARTOLOMEO: anzi il re l'ilippo II di Spagna avendo un jus patronato su di esso, ed una parte da esigere sul lucro dei commedianti, cedette questo allo Spedale degl'incurabili. Il teatro fu danneggiato moltissimo nella rivolta di Masaniello (1647), avendone i soldati spagnuoli preso i legnami per accendere il fueco. Il Vicerè conte di Ognatte le rifece, e v'introdusse le commedie in musica all'uso di Venezla, le quali già faceva cantare nel palazzo reale di allora, in un luogo addetto a quest'uso innanzi al giuoco della palla (2). Il Teatro S. Bartolomeo fu bruciato un'altra volta nel 1681, e fu poi con molta spesa ricostruito, rimanendo così sino al 1737. Celebre in tutta Italia, quivi si videro le macchine e le decorazioni del Bibiani e di Cesare del Po, e quivi furono ascoltate le voci

<sup>(1)</sup> Sino alla fine del 1600 questa Chiesa chiamavasi ancora San Giorgio alla Commedia Vecchia.

<sup>(2)</sup> Questo giuco della Palla o del Pallone si faceva, come si è praticato sino al prime quarto di questo secolo, nelle, così chiamate, Fosse del Castello Nuovo, da quella parte che viene immediatamente dopo il Real Palazzo, ed accorreva gran quantità di popolo a vederlo. Da molti anni è andato i o dissuo fra nol.

incantatrici della Bulgarelli (Marianna Banti), soprannominata la Romanina, e della Vittoria Tesi-Tramontini. Nel 1737. inutilizzato a causa della edificazione del massimo dei teatri, qual fu il San Carlo, venne dall'architetto di questo. il Carasale, demolito, formandosi della platea una chiesa, tuttora esistente. Questa s'intitola la Graziella; ed in un vicoletto alla sua sinistra, per dove ora si entra nella sagrestia, ravvisansi ancora l'ingresso ai palchi e la scala dei medesimi. L'opera speciale dei Napoletani era la commedia lirica: e sin dal secolo antipassato si veggono i nostri maestri di cappella chiamati dalle corti straniere, e perfino in Polonia, in Russia (1), in Austria, per farvi rappresentare e cantare le loro opere più favorite. Chi ha letto le precedenti Vite dei maestri e le Notizie del nostro Archivio che vi abbiamo premesse, avrà di leggieri ravvisato che accanto alla musica sacra e all'alta drammatica, nasceva ed aggrandivasi maravigliosamente la musica giocosa, nella quale veramente fummo insuperabili. Sorgente di essa troverete i nostri famosi Conservatorii, i quali la raccolsero dalle panche e dalle piazze, e la nutrirono nell'arte vera. Le commedie rappresentate ne' Conservatorii, e specialmente in quello della Pietà de Turchini, ne fanno testimonianza. Ma accanto a teatrini dei Conservatorii si veggono sorgere qua e là i teatri dell'opera buffa ne'rioni più popolari. Al tempo del teatro della Commedia vecchia e prima del teatro S. Bartolomeo, si nomina il Teatro della Pace, ma non si conosce nè l'anno della fondazione, nè quello della sua fine. Chiamaronlo, qualche volta, ma erroneamente, Teatro della Lava, dal nome d'un vicolo dirimpetto, alla cui iscrizione leggesi ancora Vico della Lava. Però il vero nome era Teatro della Pace, ed infatti esso sorgeva alle spalle d'una chiesa che pur oggi è detta della Pace. Era esso veramente teatro del popolo presso

<sup>(</sup>i) Fu un napolitano, Francesco Araja, il prime che portò in Russia l'opera italiana.

S. Martiniello, piccola contrada che al finir del secolo XVII fu incorporata allo spedale di San Giovanni di Dio, detto della Pace, ed è precisamente il luogo dove si vede il secondo atrio di quel nobile e pietoso nosocomio.

Noi abbiamo, nell'ampia collezione di libretti testrali che conservansi nell'Archivio del Collegio, delle commedie buffe in dialetto napolitano ivi rappresentate per la prima volta, scritte da famosi maestri di cappella c da poeti originali colori del populo e la mordace critica dei nostri autori. Basti dire che il Trinchera, valoroso poeta meloltrammatico, ebbe carcere e fit bandito dopo la prima rappresentazione della Tavernada Abbeaturosa, dove pose in mostra ed in ridicolo le male arti di un ipocrita plebeo, sedicente eremita laico, pieno di vizi, che non altro secondava che le sue indegne passioni. Questo teatro popolare cedè quindi la sua fama al Teatro dei Fiorentini e al Teatro Novo.

Sotto lo stesso Vicerè Conte di Ognatte su edificato nel 1652 il Teatro dei fiorentini, detto così perchè era presso la Chiesa, tuttavia esistente, di S. Giovanni Evangelista,

(1) Queste Commedie portavano i titoli come appresso:

1. Maximo Puppino, 1718. Postia anomina, musica di -2. E-tarco, 1719. Postia di Silvio Stampiglia, musica anomina. 2. Le Corriso, 1736. Postia di Pietro Trinchera, musica di Giar, Guzlachor Brunetti.—4. Le Tavernola Abbenturosa, 1739. Postia di Trinchera, musica di Carlo Cocree. —5. Le Taverno de Mostaccio, 1748. Poetia di Saddumene, musica di Pietro Gomes.—6. Ciommetella correcuta, 1743. Postia di Angelo Morbilli, musica anomina.—7. Bon Padanoo, 1745. Poetia di Trinchera, musica di Ungrocino.—
9. Le Zite ngalera, 1743. Poetia di Trinchera, musica di Gomes.—
10. Lo Chiacchirone, 1748. Poetia di Trinchera, musica di Gomes.—
10. Lo Chiacchirone, 1748. Poetia di Trinchera, musica di Gomes.—
11. Lo Tatore Nammorato, 1749. Poetia di Trinchera, musica di Nicolo Calandra.—12. Le Z. L'Ante Collorene, 1749. Poeti di Trinchera, musica di Nicolo Calandra.—12. L' L'Ante Collorene, 1749. Poeti di Trinchera, musica di Nicolo Calandra.—12. L' Alvate Collorene, 1749. Poeti di Trinchera, musica di Nicolo Standra.—12. d'Anne musica di Calandra.

la quale apparteneva si nuti in Firener, o, come allora dicerasi, alla nazione fiorentina. Vi si rappre-entavano commodie spagnuole; gli attori venivano appositamente di Spagna. Durante il 1700 fu assegnato alle rappresentazioni meloframnatiche, e nel 1772, anno in cni il Cimarosa vi eserdiva con l'opera buffa Le Strongonze del Conte, seguita dalla farsa Le Pazzie di Stellidara e Zoronatro, veniva a ciò ingrandito, come ora travasi, dall'architetto Francesco Searola.

Qui si producevano i giovani compositori educati nei Consectatorii, e fecero ivi i printi anni Gianbattista Pergolesi, Leonardo Vinci, Nicola Porpora, Niccolò Piccinni, Antonio Sacchini, Giovanni Paissillo, ed altri. Fino al 1818 fu adoperato per rapprosentazioni melodrammatiche, en el primordi del nostro secolo pervenne all'apogeo della grandezza, quando cantaronvi i a Chabrand, la Cottellini, la Miller, la Bardanelli, la Canonici, la Guidi, Crivelli, Donzelli, Rubini, Pellegrini, Filippo Galli, e gli inimitabili per le loro lepidezze Antosio e Carlo Casaccia e Gennare Luzio.

Dal 1819 in poi il teatre de l'increntini è occupate da compagnie drammatiche e vi, si rappresenta ogni ragione di componimenti scenici in prosa; da molti anni è diretto dal signor Adamo Alberti. È di bella e giusta capacità; sono cinque gli ordini dei palchetti, ed ogni ordine ne conta 17, esclusi i due posti ne platstri del proscenio.

Il Tearno suovo fu costruito nel 1724, là dove era un giardino, detto giardinello di Monteculeurio, dall'architetto Carasale. Fu denominato allura Teatro soto Monte Calvario. e conne il giardino, dal nome di una gran chiesa vicina. Ristaurato, fu detto perciò Nesso, divenendo cost rivale di quello de' Fiorentini. Taluni scrittori lo attribuiscono all'architetto Domenico Autonio Vaccaro. Vi recitavano spesso gli artisti del S. Carlino, potche la corte a quei di, assai compiacendosi delle nostre famose ed antiche maschere, e non interrenendo in quel bugigattolo di teatrino sotterraneo del S. Carlino, ordinò che fosse alternata la musica con la presa

nel vernacolo nostro, nel Teatro Nnovo. Fu ceduto poi alle compagnie di prosa lombarde; in seguito vi ritornazono anche quelle di musica, e vi si rappresentazono opero semiserie, composte non solamente dagli alunni e dai maestri usciti dai Conservatorii, ma ancora da eliari compositori, como Aspa, Fioravanti Vinenzo, ed altri; ed in ultimo dai giovani, che, sebbeno non facessero i loro studii nel Collegio di S. Pietro a Majella, sono pure la fiana di valentissimi, come il Miceli, il Sarria e Nicola d'Arienzo. Brucisto nel 4864, veniva ri-fatto qualche anno dopo, introducendovisi la compagnia in prosa in dialetto napoletane che prima recitava al S. Carino. Ora vi si esegue della musica thrida, sotto l'impresario Giuseppe Luzi (1).

Il Real Teatro S. Cardo fu fatto costruire nel 4737 da Re Carlo Ilti disegno fu di Giorami Medrano brigadiere dei reali eserciti, e l'essenzione fu affidata ad Angelo Carsale, il quale avendo speso più del convenuto, nè valendogli al cospetto dei ragionieri la testimonianta di sua povera vita, fu chiuso in Castel Santelmo, dove cel pane del fisco rimize alcuni anni fino alla morte. Vi furono impigati sol 270 giorni dalla delineazione del disegno al primo spettacolo; e venne terminato interramente in tutti i suoi accessorii sette Ferdinando IV nel 4707. Dopo dieci anni, l'architette Ferdinando Eggs, chiamato a rimnovare l'interno, lo fece om pore gusto. Le pareti erano a specchi; al di sopra della sesti fila sporgeva un cornicione di sette palmi. Nell'anno 4840 ottenee alcune modifiche dall'architette ex-Antonio Niccoli

<sup>(1)</sup> Non è che non appijemo il decadinento di queste scene, ove da qualche anno si vanno esquescado, ora Le più stane delle musiden buffe francesi, ed ora vi si alternano, senza hono criterio nella scelta, alcune buffe o sorie del repertorio italiano, i cui escenzione è adfidata ad artisti quasti tutti di prosa. Voglismo sperare che sotte la differzione di un impresario che rispotta l'arte, torni questo lective ad essere palentra di quella buona musica buffa nella quale sono stati eccellenti i mescriti appolitani.

ni, sì nella pianta, come nella facciata. Bruciato nel 1816, fur rifatto dal detto cavalier Niccolini in sette mesi, spendendovisi 230,000 ducati. Nel 1818 veniva ristaurato di movo, ed anche ora è stato riabbellito sotto la direzione del cav. Fausto Niccolini. Il sipario è del rinomato cav. Giuseppe Mancinelli.

Fin qui le nostre notizie; e siccome noi non manchiamo di valerci, nella compilazione della presente opera, di tutti i ragguagli di che ci possono giovare i contemporanei, non abbiamo mancato di prepare, a proposito del S. Carlo, la famiglia dell'ithimo costruttore di esso, l'illustre cav. Antonio Nicolini, la quale ci ha gentilmente trasmesso quanto appresso:

"Carlo III di Borbone, che protesse le arti e la civiltà del reame, non avea però alcuna passione nè per la musica, nè pe leatri. Non così la regima (1), di cui egli era innamoratissimo; e perciò solamente a contentare la sposa, di tratto in tratto assisteva alle opere che rappresentavasi nel principale teatro musicale ch'eravi in quel tempo a Napoli, il teatro di S. Bartolomeo. Avvenne che una sera nel recarvisi, essendo disagrovio di molto quella strada, in cui le carrozze a stento poteano penetrare, caddero malamente i eavalli, la regima si spaventé, ed appena riavutasi volle tornare indictro, protestando al marito che con gran sacrificio della sua passione pel teatro, mai più sarebbe ita in quello di S. Bartolomeo.

Bisognava adunque contentare la sovrana, costruire un altro teatro, e perchè tornasse agevole alla corte d'andarvi, volle il re che sorgesse presso la reggia, e volle pure che prendendo il titolo di S. Carlo, per ampiezza e splendore

<sup>(1)</sup> Fu nella ricorrenza del matrimonio con Amalia di Walburg figlia di Federigo Augusto re di Polonia, che Carlo III ritornando in Napoli insieme con la moglie nel 2 luglio 1738 istitul il cavalleresco ordine civile di S. Genuaro coi motto: In sanguine fuedus.

superasse quanti n' erano stati fino a quel punto costruiti in Europa (1).

- A Giovanni Medrano, brigadiere dell'esercito, fu commesso il desgono, e la securione affidata ad Angelo Carasale, nato di plebe, ma per ingegno ed opere ardite salito in grassissima fama (2). bope 40 anni il Fuga no rimorbò l'interno; ma venuti i Napoleonidi al governo del regno, e chiamato a Napoli da Firenzo l'illustre architetto Antenio Nicolini, Gioschino Murat gli commisse di decorrar novellamente la sala del S. Carlo, e questi superando un concorso all'unopo bandito, e di in cui lo stesso insigna rachi:
- (1) Yu questo force il motivo che dette la spinta al pensioro del munificente re, di dettor. Napoli di tal misque monumento artituc. Chi aveza fatto imanizare e il Musseo, e la Reggià di Gaseria, e di Palazza di Capolimonto, e l'Edificio del Cramili, e il Grache Albergo dei Poscri cc. ec., non potera trascenzro di aggiungeri uno spinadido tostro, cho stesso a paro coi detti monumenti.
- (2) A proposito del San Carlo, è risaputo l'aneddoto che lovò grido all'epoca della sua prima solenne apertura: cioè che Carlo III.º.º entrato nel suo palco di gala, e non mai sazio, assieme alla regal famiglia ed alla corte, di ammirare tanta magnificenza, fu chiesto rispettosamente dal Carasale, che gli stava dappresso, come gli piaceva, e se avesse ad osservargli cosa alcuna. « Tutto va benissimo, mio caro ingegnere (rispose Il monarca); se non che trovo che per farmi da palazzo reale entrare in teatro, mi abbiate fatto attraversar la strada; eppur sono uniti l'uno all'altro! . S'inchinò l'architetto, e sel tenne per detto; intanto lo spettacolo cominció e la corte sel gusto tutto. Ma quando esso termino, ed il Ro e la real famiglia si levarono per andar via, ecco che il Carasale si presenta e tutto coverto di sudore ed acceso nel volto: « Maestà, ouli disse, vi piaccia seguirmi. . E il condusse, assieme alla real famiglia ed alla corte, per un passaggio aperto nel frattempo, e che menava dritto al real palazzo: improvisato Il per Il, era stato coverto di tapezzerie. Sorpreso a questa maraviglia, il monarca non potè frenare la gioia di che si senti invaso, o rivolto al valoroso artista: « Voi ci avete avvezzato ai prodigi, gli dissa, e questa seconda vostra opera, ideata . ed eseguita in un attimo, vale bene la prima! »

tetto francese Lecomte si dichiarò vinto, aggiunse all'edifizio la facciata e l'atrio, come ora si veggono.

- " Le novelle decorazioni furono dal pubblico, raccolto in teatro, così fragorosamento applaudite, che Gioacchino chiamato nel suo palco reale il Niccolini, e porgendogli la decorazion del Merito, dissegli: lo militare ho il debito di decorarvi sul campo di battaglia, ed il campo della vostra vittoria è questo bel teatro che avete rifatto. Ma l'opera ancora recente del toscano architetto era serbata a divenire preda delle fiamme. Nel 1816, una lucerna non bene spenta, dopo la pruova generale di un ballo, mentre stavasi per chiudere l'edifizio, appiccò il fuoco alle tele ed alle macchine del teatro, che in poche ore fu ridotto in un cumolo di cenere e di rovine. Vollesi allora che il S. Carlo risorgesse più grandioso di prima, e fra molti e varii progetti fu scelto quello del Niccolini, che più splendido degli altri, presentava pure il vantaggio della minore spesa, tanto tenue, che parve a tutti impossibile bastare all'opera progettata, meno che all'ardito intraprenditore Domenico Barbaia, il quale confidando nell'apprezzo dell'architetto, assunse, come suol dirsi, a sacco chiuso, l'esecuzione materiale dell'opera, e vi riuscì con universale meraviglia.
- a L'incendie (u tale che correnne al Nicolini ricdificare il teatro dalle fondamenta; però in meno di sette mesi, del quali quaranta giorni furono spesi nello sgomberare il terreno dagli avanzi delle passate rovine, in meno di sette mesi, diciamo, dalla sera del funesto incendio, risorse questo tempio dell'arte, e schiuse novellamente le sue porte collo stesso spettacolo dell'ultima sera prima dell'incendio, per modo che parve al pubblico che non fossero state neauche interrotte le rappresentazioni del suo gradito S. Carlo.
- Nel 1844 il Niccolini medesimo, coadiuvato dal cav. Fausto Niccolini suo figlio, migliorò molte parti del teatro; rifece gli apparecchi del palcoscenico, ricostrul in ferro i sedili della platea, ed in fine, poco dopo una bella opera d'arte fece

più leggiadra questa bellissima scena: intendiamo accennare del sipario dipinto dal nostro illustre cay. Mancinelli, opera che certamente onora l'arte napoletana ed il chiaro pittore.

a A questi brevi cenni non crediamo aggiungere parola per encomiare il San Carlo. Bull 'pepca della sua riedificazione fin oggi, non pochi e grandi teatri sono surti in Europa; ma il nostro non è stato ancer vinto, e ad onta di molti anni e della cangiata moda, è rimasto sempre giovane. Il San Carlo musicale è pur troppo decaduto dallo splendere a cui lo innalazono e Rossini e Bellini e Donizetti, la Malibran, Rubini e Lablache; ma il S. Carlo monumertale non ha perduto il suo primato (1).

Non istimiamo pertanto sia opera da sfatare, se giunti a questo punto, facciamo alcun po' di descrizione del nostro maggiore tempio dell'Armonia, e come adesso trovasi. Quando il Niccolini venne a tinnovare il testro, fecevi innanzi tutto il frontespizio onde mancava si hel monumento. V ha un portico di cinque archi, dei quali i que estremi e quello

(1) Sostenendosi tatti i giotni, o senza pruova di fatto, ma per proprio colpo d'octhio o capriccio, i più assurdi paragoni fra la grandezra dei più vasti o rinomati Teatri d'Italia, quali sono La Scala ed il San Carlo, crediamo opportuno ripotrar qui l'estilisima misura degli stessi, presa soppa luogo dall'ingenero Baly.

SCALA-S.CARLO

| Distanza fra la porta di platea e la ribalta, metri | 23 | 75 - 24 70 |
|-----------------------------------------------------|----|------------|
| id. fra la ribalta e il telone                      | 5  | 50 - 5 60  |
| id. fra il telone e il fondo della scena »          | 23 | 90 - 26 45 |
| id. fra la porta di platea e il fondo della         |    |            |
| scena                                               | 53 | 15 - 56 62 |
| Diametro delta sala tra i parapetti dei palchi      | 21 | 70 - 23 67 |
| Larghezza dell'apertura della scena »               | 15 | 00 - 15 90 |
| Altezza dell'imposta della cupola sul più basso     |    |            |
| della platea                                        | 18 | 30 - 24 60 |
| Altezza della freccia della cupola o cornice        | 1  | 50 - 0 65  |
| Massima altezza della sala                          | 19 | 80 4 25 25 |
| Larghezza della scena fra i piloni »                | 26 | 35 - 21 16 |

di mezzo rispondono alle magnifiche scale che menano al teatro, ed i rimanenti due ad altrettante nicchie che sono destinate a contener le statue di Apollo e di Minerva. I pilastri dell'arcate sono a bugne. Il bugnato è interrotto di sopra da cinque bassorilievi, ne' quali sono figurati i prodigi della lira di Antione ed Orfeo, in quello di mezzo Apollo e le Muse, e negli altri le apoteosi di Sofocle ed Euripide. Una balaustrata di travertino su le camere del portico, ed al piombo de sottostanti pilastri elevansi quattordici colonne ioniche di bianco marmo con l'intero superiore corrispondente intavolamento, al quale sovrasta un frontone triangolare che sull'acroterio di mezzo sostiene una Partenope in piedi, la quale corona i genii della Tragedia e della Commedia, e su gli acroterii laterali sono due tripodi. Ai due estremi dell'intercolunnio ne' muri in tela ti si parano incisi in grandi lettere due supremi triumvirati della scena, da una parte Alfieri, Metastasio, Goldoni, dall'altra Pergolesi, Jommelli, Piccinni,

Le sale che adornano questo piano, destinate un tempo a pubblica bisca, furon poi donate da re Ferdinando 11º al-1' Accademia de Cavalieri quando essa lasció il palazzo Berio ove prima riunivasi. Dal 1864 sono legiadaramente messe ad uso di ballo, raccogliendo i patrizii napolitani e le persone più ragguardevoli della nostra cittadinanza cui furono concesse da re Vittorio Emmanuele, e prendono il nome di Casina dell' Unione. Totto questo prospetto non meno nella sua forma generale che nelle sue parti, ne' bassorilieri, nei fregi, dimostra l'uso al quale è destinata la gran mole che fronteggia, ed a questo uffizio rispondono del pari gl'interni ornamenti di questo mirabil tempio dell'ermonia.

Quando al Niccolini fu data facoltà, dopo l'incendio del 1816, di ricostruire il teatre, egli ampliando il paloscenico e fabbricando in cima all'edifizio le capaci sale per gli artefici, fu certo per l'altra parte meno che avaro di oramenti. Serbò l'antica figura interna d'un semicerchio prolungato pe' suoi estremi della periferia con due linee con vergenti verso il palcoscenico, racchindendosi in esso una platea lunga metri 24,70, larga nel diametro metri 23,67 (1). I sei ordini, ciascuno di 32 palchi, sono lavorati nel parapetto a ricche dorature; e ciascuno ha un suo fregio di particolare disegno. Anzi per dare maggiore varietà, in ciascun ordine, meno che nel primo e nell'ultimo, dopo il terzo palco, il quarto è sempre ornato di un bassorilievo dorato con genii ia esso figurati e con insegne allusive alla commedia, alla musica, alla danza. Sorge splendidissimo sulla porta di entrata il palco reale, occupando lo spazio di due palchi della 2ª e 3ª fila, poggia sopra due grandi palme dorate che adornano i lati del maggiore ingresso, ed è ricoperto da un ricco panneggiamento purpureo, il quale cadendo da una corona dorata vien raccolto o sostenuto ai due lati da due Vittorie. Ide I gots form I stylen.

Con non minere splendidezza à adornate l'arce del palcoscenico di metri 20,62 di corda, sendo in esso effigiate in bassorilievo le Arti della scena appresso al Tempo, che col dito levato in alto segna le ore incise sur una zona circolare che giragli sul capo, mentre una Sirena tosta di tratenerlo quasi, perché a coloro che stanno a gedere i diletti del teatro non assisio così veloci le ocosì veloci.

Degno di tutta la ricchezza di si magnifica sala è l'ornamento della soffitta: ha essa la forma di un velario, e quindi in ciascuna divisione de' palchetti di sesta fila figura un'asta

<sup>(1)</sup> Il paleosenico un tempo era più lungo di quello che non sia di presente, avea in più mett 190,4 m. gel firomo tolti quando si vellero ampliare la retali scuderie. Ma ora che non vi sono più ni scuderie nè cavalli, perchè il paleosenico non ritora quello che era? Ricordamo a tal proposito che ci vedemno agire 60 cavalli une la hallo La Centeratola, nel Sessiri, e al a volta innestavansi negli spettacoli di corografia perino delle evaluzioni di cavalleria. In ostri vecchi sostenevano che un tempo si scorgesse perfino il mare; e ciò prista che i fabbricati interposti in teoligoscero la vista;

dorata come a servire di sostegno alla gran tela, la quale fregiata nel mezzo di vivaci figure, mostra all'intorno un campo giallo ornato di gigli, terminando al lembo con ricche françe d'oro, le quali vengono, come dall'estremità del velario, a cadere intorno su i palchi. Nel mezzo della gran tela è rappresentato Apollo il quale conduce a Minerva i principali poeti del mondo da Omero ad Allieri. Il dipinto à di Giuseppo Cammarano.

Taxno san Carlino. Esistera durante il 1700 un teatrino sotto le scale della porta maggiore di San Giacomo. Era destinato alla recita delle commedio in dialetto napoletano, nelle quali pigliavano parte tutte le maschere inventatte dà nostri maggiori. Nel 1770 si tolse di sotto la Chiesa, e ne fu costrutto un altro a poca distanza, che si chiamò San Carlino, alternadovisi la musica alla prosa, edivento celebro dappoi che Lablache cantò in esso nel 1812. Oggi, comunque questo teatro sia grandemente decaduo, che gli attori permettonsi rappresentare certe scempiaggini dove non sempre il pudore è rispettato, vi accorre folto uditorio, in maggior numero di forestieri, i quali prendomo diletto nel vedere presentati, benchè con isprositate esagerazioni, i costumi e di fatti popolari napoletani.

TRATRO DEL FONDO. Vi era in Napoli un'amministrazione del ramo militare che avea diversi proventi, detti lueri. Dopo l'abolizione dei Gesuiti nel secolo soorso, quest'amministrazione venne incaricata ancho dei beni di quelli. Però gli introtti si divisero, e la cassa fu detta Fondo della seprazione dei lueri. Dall'e suberanna di rendite si formò nel 4779 un Teatro così detto, come si leggeva nel marmo del prospetto, e per abbreviazione poi Teatro del Fondo: ora vi si legge Teatro Mercadante, già Teatro del Fondo. L'architetto ne fu Francesco Securo siciliano. Da prima venne addetto agli spettacoli eroici ed alle più splendide rappresentazioni coreografiche; poscia fu destinato alla commedia giocosa ed a balli grotteschi, quando il solo S. Carlo divenne scena delle

I Trogic

tragedie liriche e dei gran balli. Fino a un decennio fa, una sola compagnia di cantanti e ballerini alternava le rappresentazioni col San Carlo. Da circa un lustro ceduto a compagnie di prosa, la musica giocosa tacque quasi del tutto, tranne che nci due anni decorsi, per cura dell'impresario sig. Giovanni Trisolini, risonò dei divini concenti del Matrimonio Segreto, del Conte Ory, del D. Giovanni, di Così fan tutte, e dell' Elisir d'Amore. E perchè pure in questo anno (1872) il solerte sig. Trisolini, con quel gusto ed accorgimento che tanto le distinguono, aprirà di bel nuovo le porte di questo teatro a spettacoli melodrammatici, ho fede che negli anni avvenire, almeno in ogni estate, si rappresentino le nite accette commedie liriche, e s'invitino giovani di eletto ingegno perchè ne scrivano di nuove. Solamente a questo modo non può sembrare un'amara ironia il nome del Mereadante or ora apposto a questo teatro! Destinandosi queste scene nella stagione estiva a spettacoli di musica giocosa. potrebbe ritornarc in pregio l'antica commedia lirica che oggi ben poco decorosamente si tace, come se la predilezione nel genere tragico avesso fugata dall'anime de' maéstri e de poeti la galezza e la giocondità. Nel 1848 da una commissione di architetti coll'ispezione dei signori del Giudice e Niccolini, spendendovisi circa 64,000 ducati, questo teatro fo rifatto.

TEXTO S. FERDIXNO. Fu edificato nel 1791 dal rechietto Camillo Leonti o Liondi, come scrivono altri. Ad una principessa, figlia del re Ferdinando IV, ammalata, fu dai medici prescritta l'aria di quel rione, che restava un poce appartato dalla città, ed allora poteva dirisi quasi in campagna. Insicme con un palazzo addetto ad uso suo e della sua corte, venne costrutto questo teatro, onde servire di passatempo all'inferma. Altri voginon inveco che questo teatro, aperto in un giardino del Principe di Ripa Francone, si volle edificato colà e perchè era cresciuta ivi la popolaziono e perchè glia iltui teatri rimanevano troppo lontani per racco-

glere l'ordine de ginifici, degli avvocati o di tutte le persone forensi, non mene cho degli altri cittadini colla abitanti. Checchè ne sia della sua origine, egli è certo che questo teatro è ben comodo e spaziose, varendo un palcoscenico atto a grandi spettacoli, ciaque condini di palchetti molto ampii ed una lunga platea. Sino agli ultimi tempi non vi è mai allignata una compagnia fissa: ora però è da qualche amo in esercizio. Anche esso è stato ultimamente ristaurato, e vi si danno opere in musica ed in prosa.

TEATRO DELLA FENICE, formatosi nel 1806, è ricavato sotterrancamente dalle scuderie del palazzo dei duchi di Frisia, dove giace, ed è chiamato così dal nome del fondatore.

TEATRO PARTENOPE, cretto nol 1838 dall'architetto Giovanni Mazzanoto, ha tre ordini di palchi con un loggione. Serrì sul principio per l'opera in musica, indi per quella in prosa. E situato nel già Largo delle Pigno, oggi detto Piazza Carowar, quasi presso la Porta S. Gennaro.

TRATIO BELLINI, cretto nel 1805 vicino al luogo ore prima trovavasi quello detto delle Fasse del Grano al largo del Mercatello, presso alla Porta Alba, da Carlo Sorgente architetto. Era a forma di circo, con due ordini di logge ed uno di palchi, e ricordava un poco i teatri francesi. Ha servito ordinariamente all'opera in musica. Un incendio, non si sa se procurato o accidentalmente avvenuto, nell'inverno del 1869 in poche ore lo distrusse del tutto, e s'ignora se verrà riedificato; però siamo certi che ne sorgerà un altro, ehe ci si dice avrà lo stesso ume dell'immortale maestro, a spese di una società di capitalisti, che ne han dato l'incarico allo stesso architetto Carlo Sorgente, il quale diresse la costruzione del Bellini.

TEATRO GOLDONI. Da una cantina con bottega superiore posta dappresso l'entrata del già Chiostro di San Tommaso d'Aquino, fi a costruito questo Teatro nel 1860. Ha tre ordini di palchi e platea. Venne aperto per l'opera in prosa, indi vi furono rappresentato opere in musica, ed oggi ancora opere in prosa, musica, ed anche balletti.

Talino Fillmonto. Piccolo teatrino di forma elegante editaca nel 1870 nel già Largo del Castello, che adesso si chiama Piarsa del Municipio, di contro la strada S. Brigida, dall'architetto cav. Fausto Niccolini. Ha un ordine di loggioni, ripartiti in tre compartimenti, ed una platea. Vi si danno opere francesi in musica ed in prosa, accademie vocali e strumentali, ed al presente opere semierrie o buffe del repertorio italiano. È sempre frequentato da gente eletta, e und chiamarsi il teatro dell'aristocrazia napolitana.

Taxino Rossint, a dritta della strada fuori Porta Medina, costruito dall'architetto Liberti, vennea aperto al pubblico il 19 novembre 1870 con la Cenerentola di Rossini. Semplicemente e graziosamente decorato, ha una platea capace di 200 postie 42 palchi divisi in tre ordini. Destinato alle rappresentazioni in musica, è sempre affoltatissimo, nè per ora ha mai dismesso le opere del genere giocoso o hufflo.

TEATRO MERCADANTE. Piccolo teatrino edificato nel 1870 in Piazza Cavour, col nome Teatro Volpicelli. Ila due ordini di palchi. Si apri coll' opera in musica Pipiclè del maestro Ferrari. Agli 11 marco 1871 cambiò il nome di Volpicelli in quello di Mercadante, e fu inaugurato coll'opera del naestro Ferdinando Bonamici. Un Matrimonio nella Luna, ch'ebhe felico successo. Ora vi si danno opere in prosa con musica e con halletti.

POLITEAMA NAPOLITANO. È un gran Teatro con tre ordini di palchi, costruito a guisa di antiteatro nel 1871 nella strada Monte di Dio a Pizzofalcono. Fu dapprima destinata alle opere ia musica, ma la costruzione è tale da polor essere con più proprietà adoperato per Circo equestre, come è stato dappoi. Ed a proposito di Circhi, non discorreremo del Teatro al Giardino d'Inverno, perchè mezzo diruto; diciam solo, che fu dapprima adoperato per gli spettacoli di compagnie ippiche, poscia vi si successero compagnie di canto, una delle quali, composta dalle sorelle Marchisio e dal Patierno, incontrò gran favore: vi si rappresentarono per la prima volta Il Domino nero di Lauro Rossi, l'opera del Pedrotti Tulti in maschera, ed il maestre Alfonso Buonomo vi scrisse appositamente l'opera buffa La Mmalora de Chiaria, e tutti tre ebbero buon successo.

Non parliamo della DARSENA, teatro senza importanza nè storica ne artistica, che ha nicdiocrissime compagnie di prosa le quali vi recitano drammi e commedie triviali; e molto meno parleremo del Sebero, teatrino ove accorre l'infimo volgo che si diletta di spettacoli di malandrini e banditi, o che vi si reca nella quaresima ad udirvi produzioni che dovrebbero essere sacre, come Vita, miracoli e morte di S. Filomena; Id. di S. Margherita da Cortona; La Nascita del Verbo umanato: Il Diluvio Universale: La Morte di Oloferne colla bella Giuditta ec. cc., ma nelle quali produzioni interviene ad allietar lo spettacolo la maschera del Pulcinella : cd io ricordo di aver fetto negli anni trascorsi-affisso in tutti gli angoli di Napoli: " Questa sera (era quella del Venerdi Santo ) si rappresenta la Passione e morte di Nostro Signore G. Cristo, con Pulcinella buffo napolitano. " Eppure gli stranieri non lasciano la bella città di Partenone senza intervenire sorridenti a queste umili scene . godendo esse pure di una certa celebrità relativa-

Ricorderemo pertento un altro umile e popolare teatrino, ora dilmandato Apollo, e per lo innanzi Teatro in Personaggi, e di D. Peppa, secondo il volgo. D. Peppa, la preprietaria, fu moglie di Salvatore Petito, eccellente comico, e uno de migliori che sostemesse il caratter dei Pulcinella; su quel teatrino esordirono pure i quattro valorasi figliuoli di lui, Antonio erede della maschera paterna, artista singolare, e forse anche unico nella sua specialità. Davide pur bravo comico, Pasquale egregio brillante, e Gaetano, che poi datosi alla minica, è ogni anno serituvato al S. Carlo.

Ed ora ci si consentirà che alcun poco c' intratteniamo su'teatri filodrammatici.

Sorse il primo nel 1818 nel fabbricato del monastero di

San Severino, d'onde prese il nome, Costrutto in un locale che servi altra volta di cantina ai monaci Benedettini, era di forma ellittica, con tre ordini di palchetti, poteva contenere ben ottocento persone, ed era messo con gusto e decenza, e sempre fornito di quel che abbisognava per le rappresentazioni drammatiche e melodrammatiche. In poco tempo giunsero ad alternarsi in questo teatro sino a dieci compagnie drammatiche, le une indipendenti dalle altre, nelle quali si trovavano dilettanti che ben potevano rivaleggiar con artisti di grido, e vi è stata epoca, specialmente nei primi mesi dell'anno in cui s'incontra il carnovale, che vi era ogni sera rappresentazione. Molti bravi filarmonici vi concorrevano; ma quei che nel complesso di tutte le compagnie hanno lasciata maggiore finomanza, sono: por la tragedia. Francesco Corigliano dei marchesi di Rignano: nel dramma Nicola Tofano, che fu poi cotanto applaudito sostenendo le parti di primo attore nel Teatro do'Fiorentini; per le parti di caratterista Giuseppe Giannetti, senza dimenticare Giuseppe Cammarano che con una speciale compagnia tanto si distingueva sotto la maschera di Pulcinella.

Le compagnie di musica organavansi in perfetta regola; e solamente di rado ricorrevasi a qualche artista soprano, o ad alcuno fra' coristi del S. Carlo. Dilettanto era il direttore d'orchestra e i componenti di essa, tranne alcuni strumenti. In mancanza dunque invitavansi i migliori artisti, o si producevano i giovani usciti di fresco dal Collegio di Musica. E da quell'orchestra uscirnon professori valentissimi, fra gli valturi Luigi Sebastiani, che fu poi primo flauto al Teatro San Carlo; Antonio Panotta, che fu professore di violoncello al Collegio di S.-Pietro a Najella: Raffaele de Rosa, egregio sonator di fagotto; Riccardo Montaroi, eccellente comista; e Giovanni Lebran, divenuto poi direttore d'orchestra al teatro di Molta, sua patria.

Fra quelli che cominciarono ivi a cantare per diletto e che divennero poscia artisti segualati, citeremo il Winter. che al Teatro di S. Severino cantò nella Cenerentola, e poi esordi a S. Carlo nell'Otello con la Fôdor, e percorse spiendida carriera; le Scalese, l'esimio basso comico che ha calcato le prime scene di Europa; la Interlandi, che assunto il nome di Kinterland, esordì al S. Carlo, e poi fu scritturata per Londra; e la Marietta Fiocca, che meritamente venne festeggiata in tutta Italia. In quel teatro furono pure rappresentate opere scritte espressamente da giovani autori, e molti ricordano il favore con che fu accolta l'opera del Petillo I Nemici generosi, e I Mille talleri di Camillo Siri, farsa cho fu poi applauditissima su tutti i teatri. Dello stesso Petillo era pure un'altra partizione buffa intitolata Il Filosofo presuntuoso, che pure piacque; l'egregio Giuseppo Mascia, dilettante compositore, e primo violino, direttore d'orchestra del teatro di cui è parola, scrisse anche un'opcra comica Le Rivali generose, rappresentata e clamorosamente applaudita.

Ma questo teatro accademico, che evidentemente avera rendu osgantati servigi all'arte, dopo ventun anno di prospera vita, dal 1818 cioè fino al 1839, fu disfatto per un decreto del Re Ferdinando IIº che comandava si trasferisse nel locale di S. Severino l'Archivio generale dell'ex regno di Napoli.

Oltre al Testro di S. Severino, ve ne fu pure un altro accademico del pari, che chiamossi di Mezacoamones, percibe posto in un palazzo di quella viuzza, in un secondo piano: fu fatto costruire dal Barone Gian Carlo Cosenza per uso della sua compagnia di dilettanti che rappresentavano i suoi drammi, ma s'ignora l'epoca della sua fondazione. Dope qualche anno lo vende e prosegul a servirenne per la compagnia di dilettanti; oggi sarà forse pur esso disfatto. Poteva contenera 300 persone; aveva due ordini di palchetti, ma il palcoscenico era molto angusto e l'orchestra dava adito solamente a 16 o 47 sonatori. Tuttavia quando più non esisteva il teatro a S. Severino riprese un po di lena:

pareta proprio che nel carnevale del 1846 questo icatrino volesse emulare l'attività dell'altro, poichè nel 14 febbrio vi furono seguite due farse, l'una del giovine maestro Giuseppe Gargano portanto per titolo Quanti cani altorno ad un osso, del celebre Raimondi l'altra che initiolavasi La Verdummara de Puorto. Nella scra del 20 febbraio pure vi si cantò il Campanello del Donizetti e la Verdummara; ma poi vi regnò prodonò silenzio, tratto tratto interrotto dalle rappresentazioni di una compagnia di ragazzi, tutti figli al maestro Luigi de Luca, il quale per loro scrisse appositamente varie opere, fra le quali Un amore col Trovatore, o l'opera in dialetto napolitano Nu Surdato mbriaco dini'a la casa de Pulecenella.

Da ultimo non è fuor di proposito rammentare la Società Filarmonico (nondata nel gennaio del 1835). Senza riandare i suoi statuti, rammenterò che sorse nel quarto nobile al primo piano del palazzo del Principe della Rocca in via Trinità Maggiore, e nella gran sala fu edificato un teatrino con elegauti decorazioni. Dirigeva l'orchestra, composta di 50 professori del S. Carlo, l'incomparabile primo volino Giuseppe Festa, e venne inaugurata con un fano all'Armonia, parole espressamente scritte da Pierangelo Fiorentino, musicate dal venerando vegliardo Zingarelli, e poi da me, che fui il primo direttore della musica di quella Filarmonica, concertato e diretto. In appresso vi si esegul un'opera in un atto del maestro Camillo Paturzo, che passò senza lode e senza biasimo.

Anche da questo teatrino accademico uscirono dilettanti che quindi divenence eletti artisti. Ed invero la Granchi cantò a S. Carlo con la Ronzi, Basadonna e Barroilhet, nel Roberto Devereux che Donizetti scrisse apposimente. La Buccini, che sall tosto in meritata fama, aveva bellissima e potente voce di contralto: per lei furono scritte le parti di Climene nella Saffo e di Giunia nella Vestale, e il povero Lillo per lei dettò appositamente la parte pro-

tagonista di D. José mell'Osteria di Andujar, e perchè più non trovò altra artista che sì bene sapesse interpetrargli quel carattere, la ridusse per baritono, come al presente si esegue. Nè va dimenticata la sig. "Call che fin artista di vaglia, cantò di poi a S. Carlo, al Fondo ci ni molti fra più cospicui teatri del Napolitano e della Sicilia, e fu tolta in meglie da Pasquale Mignone, valoroso accompagnatore al pianoforte e mestro di bol canto.

Oggi pur sorge un'altra Filarnonica, c augurandole propera e lunga vita, di volo accenniamo qui che oltre a grandi concerti strimentali e vocali, fra quali uno per onorar la memoria dell'allor defunto Mercadante, nel quale si eseguirono una mia Sinfonia funobre ed un Coro del maestro Serrao appositamente seritti per la huttaosa circostanza, rappresentaronesi ancora, oltre le epore in presa tanto in lialiano quanto in francese, quattro nuevi melodrammi che elbero splendido successo: tre giocosi (due de quali del socio exa. Deliko - l'altra alcl' maestro Miceli, che di poi renne exeguito al Teatro Naovo con incontro strepitoso, e la Gilda del Salomô, poscia eseguitasi sulle seene del Fondo nell'inverno scorso.

Commque destinato per la presa, nel testro al Vico-Rilo una gia Collegio de Nobili si dotté una volta una rappresentazione della Traviata, e poi per quattro sere, nell'amo or caduto 1871, eseguissi un opera semiseria in due stii del maestro Nicola d'Arienzo, che ottenne l'esito più lieto, ed avea per titolo Il Cacciatore delle Alpi.

Quanto ai librettisti, convien dire che dopo Angelo Poliziano, il corretto ma languido autore dell' Orfeo, questo genere di letteratura non fece grandi passi nè molto felici, aggirandosi sempre, e assai imperfettamente, tra favole, eroi greci e romani, ed azioni sacre, le quali ultime venivano recitate altresì, e spesso in conventi di frati e monache, per ricrearsi nel carnevale, o per solennizzare feste di santi e Madoune titolari delle congregazioni spirituali. Tutto ciò durava ancora nel 1700, secolo in cui le comlizioni del nostro teatro melodrammatico migliorarono, como si legge nella Prefazione delle opere per musica del rinomato poela Giambattista Lorenzi (Napoli 1806). Noi trascriveremo questo brano, perchè narra a meraviglia tale importante periodo di storia letteraria nel nostro paese (1).

(1) Ad esuberanza di materie, riporteremo altresi guanto dice allo stesso proposito il dotto abate Luigi Galanti :

« Nel XV secolo comparvero i primi saggi del Teatro italiano in « Napoli, e si videro alcuno farso nel genore ridicolo. Nei due se-« coli seguenti però furono scritte tragedie e commedie che oggi « non più si leggono , quantunque fossero parto di uomini sommi e non mancassero di bellezza; tali si possono dire il Torrismondo

· e Gl' Intrighi d' Amore di Torquato Tasso , la Penelope, l'Ulisse e e 14 commedie del Porta, il Candelaio di Giordano Bruno e tante

« altre. Tasso con l'Aminta perfezionò un genere nuovo di poesia « teatrale, Pel teatro istorico erano in voga lo farse cavaiole, nello « quali si prendevano di mira gli abitanti della Cava (ora Cava dei

« Tirreni ), che per essere commercianti avevano fama di usurai e « di mala fede , come i Fiorentini, i Lombardi ed i Giudei per si-

« mil motivo l' avevano per tutta Europa. Molti uomini illustri dei « tempi di cui io scrivo furono grandi attori sulla scena comica ,

« come il Porta, il Bernini, e sopra tutti Salvator Rosa. Professarono

« si bell'arte Michelangelo Fracanzano e Tiberio Fiorillo, noto sotto « il nome di Scaramuccia, i quali si accasarono in Francia, Il Tea-

« tro musicale, che è il più gustato in Europa e il più hene inteso « in Italia, ebbe principio in Napoli nel XVII secolo; ma nel XVIII

· fu portato alla perfezione, tanto per la poesia cho per la musica « e gli attori. Metastasio, il principo dei poeti drammatici, ammire-

« vole per l'armonia dei versi e per l'espressione del sentimento,

« lu esaurito dai musici italiani e tedeschi. La sua lingua è l'espres-« sione di tutti i sentimenti. l'anima di tutti i cuori.

. Luigi Serio e qualche altro banno pur composto drammi, che « mal reggono al confronto di quelli del Metastasio. Un noco meglio « si sostengono quelli dell'altro nostro concittadino Saverio Mattei. . . . . . .

<sup>«</sup> Il Saddumene ed il Federici scrissero melodrammi huffi, pieni di « piacevolezze e di grazie. Nelle arti belle , la gloria appartiene a

" Già nei principii dello scorso secolo XVIII il teatro in " musica tanto serio che buffo era un ammasso di mostruo-" sità : basti pel primo leggere i drammi di Silvio Stam-" piglia , che fu pure poeta Cesareo ed antecessore di A-" postolo Zeno, e questi poi del Metastasio, per osservare " lo stato insoffribile e le incoerenze di quei tempi: da ciò « si argomenti qual esser dovea il secondo. Non prima del " 4730 cominció a dirozzarsi il primo per opera del testè

« coloro che si avvicinano alla perfezione; il mediocre è ben presto « dimenticato. Tali sono i melodrammi del Trinchera e del Palomba, e I quali hanno avuto un successo passeggiero, per la musica di nn « valentnomo, o per la voce di un'attrico cantante. Il Lorenzi è stae to l' nitimo a dare qualche dramma applaudito nel passato secolo a in tal genere, come il Divertimento dei Numi e il Socrate imma-« ginario , nel quale ebbe parte il Galiani. Oggi le commedie buffe « sono una specie di farse istrioniche che racchindono qualche bel-« lezza in mezzo a sciocchezze infinite, Primo Filippo Cammarano « ne dette moltissime, sostenendo benanche sulle scene con successo « la maschera del Pulcinella; nel qual genere si distinse altresl « Orazio Schiano con molte commedie scritte dopo il Cammarano. « Del teatro comico sa parte l'istrionico, il cni gusto è antichissi-« mo nel nostro paese. Ricordiamocl le favole atellane. Vi si rap-« presentavano per lo più i costumi del basso popolo, e la scnrri-« lità vi è divenuta l'oggetto favorito. Si è solo inteso a far ridere, « benchè talvolta si sacrifichi la decenza in mezzo alle lepidezze ed « alle grazie. Il Pulcinella ne è uno dei principali personaggi , il « quale rappresenta nna caricatora del napoletano volgare , senza « riflettere all'indecenza di attribuire un carattere esagerato e falso « alla propria nazione: carattere goffo, vile ed ampolloso che non è « del napoletano. Questo teatro istrionico ha avnto nel passato se-« colo grandi attori, tra gli altri Domenicantonio di Fiore nella sn-« detta parte di Pulcinella , come ai nostri tempi Giancola e Giu-« seppe Cammarauo, e molto più Massaro nel carattere tutto nuovo « di D. Fastidio. Il Massaro che nella Grecia avrebbe meritato delle a statue, è morto fra noi nell'indigenza.

« Il teatro tragico del XVIII secolo ha avuto pochi cultori fra « noi. Le tragedie di Annibale Marchese hanno qualche merito tra a i letterati, se non sul teatro, »

" nominato Zeno, ed a perfezionarsi colla sublime penna " dell'linimitabile allievo del Gravina; ma il secondo rimase « tuttavia nel suo squallore; e sebbene in Napoli Bernardo " Sadummene, Francesco Antonio Tullio, D. Francesco Oli-« va coll'anagrammatico cognome di Viola, Carlo di Palma " ed altri, varie commedie avessero scritte pei nostri tea-" tri buffi per farli risorgere; pur tuttavia avendo scelti essi « argomenti bassi e triviali e personaggi plebei, come orto-« lani, marinai, facchini, osti, barbieri, e che so io, riusciva " l'azione di poco momento e la favola languida e snervata. " Un tal notar Pietro Trinchera fu il primo che ruppe " il guado: pose in iscena qualche carattere singolare in « quei tempi, ed introdusse un notajo ignorante, come nel " Barone di Zampano e nelle Zite; un governatore sciocco « e presuntueso, come nella Vennegna (vendemmia); un " maestro di cappella furbo o destro, come nell'Abate Col-" larone e nel Concerto; un dottore senza dottrina, come " nella Simpatia del sangue, ed altri caratteri graziosi; « ma le sue poterono dirsi più satire che commedie, e ba-« sta leggere il suo Finto Cieco, in cui un padre si finge " tale per ostentare onoratezza e dare nel tempo stesso tut-« to il comodo alle figlie di far le cochette anche in sua « presenza; La Tavernola Abbenturosa, in cui il carattere " di Fra Macario è presso a poco il Tartufo di Molière o " il Don Pirlone del Gigli; La Finta vedova ed altre, per " osservare dove giungesse in quei tempi la mordace criti-« ca, il sarcasmo, l'insolenza, la sfacciataggine e la scom-« postezza del teatro.

"Più castigate fu senza alcun dubbio il notajo Antonio
Federico, che molti drammi diede alle nostre sene, assai
più regolari, costumati e molto ben condotti: ma quel
continuo distacco che i personaggi serii poco avean che
fare coi bulfi, rendeva delle voite l'azione quasi monotona e poco interessante. Anche il teatro fisso contribuiva
ni quei tempia a render l'onera fredda c noiosa; rireto

per tanto che con la penna del Federico il nostro teatro

 bullo ricerè non poco lustro e decenza. Lo scrittore del la Storia critica dei teatri, parlando di questo autore,
 lo vuole inimitabile « pel colorito tizianesco de suoi ritratti
 comici. » Questo colorito tizianesco io veramente non so

" comici. " Questo colorito tizianesco io veramente non so " ravvisarlo. « Il notajo Antonio Palomba fu più fecondo d'idee: co-" minciò egli a sfiorare tutti i novellatori, cominciando dal-" le cento novelle antiche, dall' Ecatomiti del Giraldi, da " quelle di Strapparola, di Masuccio Salernitano. del Ban-" delli, del Lasca, del Pecorone, e fino del notissimo Mes-« ser Giovanni Boccaccio, oltre all'aver saccheggiati tutti « gli antichi romanzieri, le Mille ed una notte, e i racconti « delle Fate; ma verso la fine di sua carriera teatrale diè " alle nostre scene varie commedie con più bei colpi di " scena, come nelle Magie, in Bernardone e Carmosina, " nel Curioso del suo proprio danno, nella Donna di tutti " i caratteri, nello Sposo di tre e marito di nessuna, nelle " Quattro mal maritate, ec. ec., ma tutto ciò ad altro non " servi che a render più mostruoso e strano il teatro, con u avere allontanata dal medesimo la huona commedia. Vi fu " taluno, come Domenico Macchia e Pietro Napoli Signo-" relli, che con alcune loro commedie, e fra le altre col " Geloso, coll'Astuto balordo, colla Furba burlata, coll'Inna-" morato balordo ed altre, cercarono sul teatro napoletano " ricondurre la buona commedia: ma non vi riuscirono, per-" chè il gusto era troppo alterato e corrotto. Vi riusci il " nostro Giambattista Lorenzi , il quale infinitamente ver-" sato nell'arte, colle sue grazie, delle quali dotato era a " ribocco, coi suoi sali attici ed arguti motti , con i veri « colpi e punti di scena, con un intreccio sempre regolato " dalla verosimiglianza, con angustiare perennemente e gra-" datamente in ogni scena nel suo proprio carattere la par-" te buffa, e più d'ogni altro colle particolari sue arguzie " e lepidezze a nessun altro scrittore prima di lui venute

#### - 2199 -

- a in mente, produsse un tal diversivo nel teatro buffo na-
- " politano, che incontro tanto il genio ed il gusto del pub-
- a blico e della nazione intera; e se i coloriti non saranno
- a stati tizianeschi, come nel Federico, saranno certamente
- " raffaelleschi nel Lorenzi, perchè più veri, più precisi e
- " più delicati."

Contemporaneo al Lorenzi, che morì nel 1807 in età di oltre gli anni 86, come si rileva dal Signorelli Storia critica de teatri, furono l'egregio Domenico Piccinni (fratello al celebre maestro Nicola Piccinni) e Michele Cimorelli, a'quali seguirono Giovanni Schmidt livornese ed Andrea Leone Tottola, che fornirono a Gioacchino Rossini i libretti delle opere che compose in Napoli; vennero poi Andrea Passaro c Domenico Gilardoni, che diedero ai maestri molte composizioni melodrammatiche, fino a che non apparve Salvatore Cammarano, che l'opinione pubblica collocò immediatamente dopo Felice Romani, e che se non ha la graziosa ed elegante facilità e scorrevolezza del primo nel verseggiare, è logico. ragionevole, offre situazioni drammatiche non arrischiate, e possiede spesso quella robustezza che manca talvolta al poeta genovese. Egli è l'autore delle seguenti opere: L'Assedio di Calais, Belisario, Roberto Devereux, Elena da Feltre, Pia dei Tolomei, I Ciarlatani, Il Conte di Chalais, che con alcuni cambiamenti fettivi s'intitolò poi Maria di Rohan, Saffo, La Vestale, Cristina di Svezia, La Fidanzata Corsa, Il Proscritto, Il Ravvedimento, Alzira, Stella di Napoli, Il Vascello di Gama, Buondelmonte, Orazii e Curiazii, Eleonora Dori, Merope, Maria de Rudenz, Poliuto, Luisa Miller, Folco d'Arles, Medea, Malvina di Scozia, Il Trovatore (1), La Battaglia di Legnano, Virginia; ed i grandi maestri che si sono valuti di lui, come Donizetti, Mcreadante, Pacini e Verdi, ne han fatto la stima più grande, e reclamavano un

<sup>(1)</sup> Lavoro rimasto incompiuto, ed al quale diè l'ultima mano Leone Emm. Bardare.

suo libro con premura. Molto prima del Cammarano il signor Vincenzo de Ritis dava fuori un' Ayanadeca, ch' egli trasse dal Fingal e intitolò « tentativo drammatico, » forse perchè innestò con la musica il ballo, comunque non mancassero innanzi luminosi esempii della danza intromessa nell'opera: valga per tutti la Vestale dello Spontini. La musica pertanto, che era del dilettante Carlo Saccente, non piacque, quantunque eseguita al S. Carlo dalla Colbrand, dal Nozzari, dal David, dal Benedetti e dal Ciccimarra nel 1817. È curioso l'osservare che l'autore dello spartito chiamò per collaboratore il chiaro cente di Gallemberg che scrisse la musica dei ballabili. D'allora in poi, per quanto ne sappiame, il de Ritis più non compose libretti per musica; il tentativo venne fallito tanto all'autore dei versi che a quello della musica, comeché entrambi pretendessero di far riterno all'arte dei Greci. Al tempo del Cammarano deesi rammentare Emmanuele Bidera, autore delle seguenti opere: Gemma di Vergy, Odda di Bernaver, I Pirati Spagnuoli, Bianca Turenga, La battaglia di Navarrino. Le due epoche o L'astuccio d'oro. Ricciarda, Adolfo di Geval, Costanza d'Aragona, Le Miniere di Freinberg, Fenicia, Marino Falliero, tutte degnissime di lode. Fra costoro, se non si fosse distratto coi suoi gravi studii di antichità patria e filologia, si sarebbe avuto in Raffaele d'Ambra un immaginoso e sensato continuatore del progresso del dramma musicale, come era stato il restauratore della vera commedia buffa, la quale si era smarrita in un ibrido semiserio, e dove s'era perduto argomento, intreccio, giuoco di scena, lingua, festevolezza, e quell'atticità restata al Saddumene, al Federico, al Trinchera, al Lorenzi, e che egli sapeva bellamente usare con ispontaneità per i colori ed i costumi del secolo. Di lui abbiamo Gli Artifizi di Amore, Il Biglietto e l'Anello, Il Lazzarone, La Larva, La Colomba di Barcellona, La Marchesa e il Tamburino, Castellammare, Il Mondo, Don Euforbio e L'Olimpo. Seguono ai medesimi, cd anche con successo, Pietro Salatino, che lasciò il teatro per il

chiostro: Marco d'Arienzo, autore del Proscritto, delle Due Guide, della Leonora, della Delfina, della Violetta, delle Preeauzioni, del Pelagio, di Piedigrotta, della Cantante, ec. ec., il cui ingegno si è mostrato assai lodevolmente pieghevole e nel genere comico e nel semiserio e nel serio; Domenico Bolognese, che dopo il Cammarano fu per 14 anni poeta concertatore de'reali Teatri di Napoli (S. Carlo e Fondo), ed è altresl autore di molti drammi per musica, tra cui Il Muratore di Napoli, Ermelinda o meglio Esmeralda. Elena di Tolosa, Marco Visconti, Elnava o l'Assedio di Leida, Morosina, Il Folletto di Gresu, Ettore Fieramosca, Statira, Giovanna Grey, Celinda, ec. ec.; e Leone Emmanuele Bardare, autore dell'Alina, di Osti e non Osti, della Fioraia, dell'Atrabilare e di altre opere teatrali di svariato genere, ben noto ancora come il d'Arienzo ed il Bolognese nella repubblica letteraria. Indi Almerindo Spadetta, fecondissimo librettista, autore del Don Checco; Leopoldo Tarantini, che diede alle scene eleganti libretti, come la Luisella, Maria d' Inghilterra, Foscarini, Alfonso d' Aragona, Corrado Pisani, Ettore Fieramosca, Lara, Matilde d'Inghilterra, D. Carlos, Bianca Contarini, R Giojello, I Savojardi, L'Osteria d' Andujar, La Gapanna Savojarda, Mattia l'invalido. Il Celibe maritato, I quindici, Lo Zio ed il Nipote, che brillano per gli elevati pensieri, per la chiara orditara del dramma, e per versi facili, passionati ed espressivi; Giambattista Cely Colaianni, Michele Cucinicllo, Giovanni di Giordignano, G. A. Limoncelli, Vincenzo Torelli, Ernesto del Preite, Giuseppe Sesto Giannini, uomo di forti studii e lodevole poeta, miseramente anni or sono mancato ai vivi al pari di Gaetano Micci e di Alessandro Trudi; Francesco Rubino, il professore Federico Polidoro cultore appassionato della storia della musica, il cav. Federico Quercia, oggi Provveditore agli studii per la provincia di Terra di Lavoro; ed in fine Gaetano Dura, Federico Bursotti, Giacomo Marulli, il Leoncavallo, il cav. Guglielmo Folliero de Luna, Michele Achille Bianchi, Antonio de Lerma dei Castelmezzano, Alfredo Morgigni, Errico Colino, Errico Osiciani, ed anche Goffredo Cammarano figlio a Salvatore. Ma fra i più valenti si dee annoverare l'egregio Achille de Lauzières, che scrisse in Napoli drammi per musica, come ne serive tuttavia, quantunque si sia stabilito a Parigi, che brillano per facilità di verso, splendore d'immagni e leggiadria di stile: ultimamente avemmo di lui il Figltuol Prodigo, che il Serrao rivesti di arcevole musica.

Non pertanto, con la morte di varii degli aecennati autori e col riposo di alcuni altri, il teatro lirico non si mostra ora tanto dovizioso di buoni libretti. Chi avrebbe notuto surrogare il Cammarano non è apparso, e dubitiamo molto che appaia, finchè le condizioni musicali volgeranno a questo modo, cioè schiave dello spettacolo e della pompa, proclivi all'esagerazione ed al paradossale di ogni sorta, e confederate in istretta alleanza col macchinismo, col baglier delle scene, con la luce elettrica, e perfino con tutte quelle risorse state finora di spettanza della coreografia (e peppur di quella di buona scuola, ove tanto emersero i Gioia, i Vigano, i Galzerani e per ultimo Giusenpe Rota!) Faccia il cielo che qualche autore che dorme si desti, oppure che alcuno ne sorga, il quale pessa richiamare a bella vita il teatro lirico italiano. Al che fare, si eviti, e non v'ha dubbio. nella condotta del melodramma quel convenzionalismo che oggi ragionevolmente è abberrito; ma si dia pure l'ostracismo all'artifizio coreografico, come pure si sappiano trattar le passioni e si svolgano sentitamente e logicamente con buoni versi, onde possa primeggiare la melodia, ch'è stata e sarà sempre la stella polare degl'italiani compesitori di musica. Ma, è giuocoforza pur dirlo, finchè nella musica italiana durerà la fatalissima moda (o meglio morbo) dell'ultramontanismo, potran valere a qualche cosa gli sforzi anche del meglio intenzionato librettista?

Numero complessivo delle opera musicali, cioè Tragodie, Drammi, Melodrammi, Commedie, Azioni sacre, Oratorii, Cantate, Farse ed Intermezzi, scriite e rappresentate nei secoli XVII, XVIII e XIX ai teatri di Napoli La Pace, San Bartolomeo, Fiorentini, Teatro Nuovo, Fondo (delto della Separazione dei lucri), San Carlo, Real Palazzo, San Carlino, San Ferdinando, Ernice, Partenope, Bellinii, Coldoni, Filarmonico, Rossini, Mercadante (alla Piraza Cavonr) e Politeama; come pure di quelle rappresentate il Teatri filodrammatici detti di San Severino, di Mezzo Cannone, della prima Filarmonica, della seconda Filarmonica, e del Teatro Accademico nel già Collegio dei Nobili al Vico Nilo, ed altre rappresentate nei Conservatorii dalla loro fondazione sino ad ora

Spendendovi ingenti cure ed indicibile tempo, abbiamo compilato di documenti che si conservano nel nostro Archivio, l'elenco completo e nominativo delle produzioni tutte rappresentate in detti teatri dall'epoca della loro fondazione; ma "leonorme mole del manoscritto ci trattiene dal pubblicarlo, onde non accrescere ulteriormente i fogli della presente opera. Del resto esso è ostensible presso di noi, a chiunque abbia vaglezza o curiosità, sia pure per trarne nottice abbisognecoli alla storia dell'arte.

#### TEATRO DELLA PACE

Dal 1718 al 1764 si sono rappresentate 18 opere buffe in dialetto napoletano (1).

(1) Le opere nuove, notate non solamente per questo ma per tutti, più altri teatri, non sono sempre tali. Talvolta sono le medesime col litolo cambiato, tal altra con diminuzione di qualche attore o di pezzi di musica. Ancora probabilmente possono trovarsi altre opere move, di cui la partitura ed il liberto manchino nell'Archivo.

#### - 2204 -

#### TEATRO SAN BARTOLOMEO

Dal 1671 al 1700 si sono rappresentate 21 opere.

#### TEATRO FIGRENTINE

Dal 1706 al 1800 si sono rappresentate 222 operc. Dal 1801 al 1813 si sono rappresentate 98 operc (1).

#### TEATRO NUOVO

Dal 1724 al 1800 si sono rappresentate 184 opere. Dal 1801 al 1860 si sono rappresentate 334 opere.

#### TEATRO DEL FONDO

Dal 1734 al 1798 si sono rappresentate 72 opere. Dal 1801 al 1870 si sono rappresentate 224 opere.

#### REAL TEATRO SAN CARLO

Dal 1737 al 1800 si sono rappresentate 156 opere. Dal 1801 al 1872 si sono rappresentate 458 opere.

#### TEATRO DEL REAL PALAZZO

Dal 1674 al 1824 si sono rappresentate 35 opere.

#### TEATRO SAN CARLINO

Dal 1791 al 1812 si sono rappresentate 4 opere, perchè quelle scene erano adoperate quasi sempre per la prosa.

(1) Sopra queste scene, adoperate dalla prosa fin dal 1818, fu rappresentato, nel 1869, un melodramma semiscrio col titolo Armando e Meria, musicato da Carlo figlio dell'impresario Adamo Alberti, il qualo ebbe felice esito e fece bene sperare del giovine autore.

#### TEATRO SAN FERDINANDO

Dal 1792 al 1857 si sono rappresentate 6 opere, per la ragione detta sopra.

#### TEATRO FENICE

Dal 1828 al 1872 si sono rappresentate 31 opere, per la medesima ragione di sopra.

#### TEATRO PARTENOPE

Nell'anno 1849 si è rappresentata un'opera, idem idem.

#### TEATRO BELLINI

Dal 1864 al 1869 si sono rappresentate 9 opere, tra le quali emerse per molti pregi quella del maestro cav. Claudio Conti La Figlia del Marinaro, applauditissima dal pubblico, e molto encomiata dagl'intelligenti.

#### TEATRO GOLDONI

Dal 1864 al 1872 (id.) si sono rappresentate 2 opere.

#### TEATRO FILARMONICO

Nel 1872 si è rappresentata in questo tentro una sola opera, la Maria di Torre del giovine maestro Vincenzo Fornari, che dà le più lusinghiere speranze del suo avvenire, ed ha ottenuto il più grande e ben meritato successo.

#### TEATRO ROSSINI

Dal 1870 al 1872, anno corrente, si sono rappresentate 8 opere, delle quali la più fortunata è stata Il Babbeo e I Intrigante del maestro Errico Sarria, ch'ebbe più che 70 rappresentazioni di seguito, stando il teatro sempre stivato di ascoltatori, non istanchi di applaudirla e di ammirarne le peregrine bellezze.

TEATRO VOLPICELLI poi detto MERCADANTE

Dal 1870 al 1872 (id.) si sono rappresentate 9 opere.

TEATRO POLITEAMA (1)

Nel 1871 si è rappresentata in questo teatro una sola opera, l'*Oreste* del maestro Carlo Alberti, ch'ebbe prospere sorti.

TEATRO SAN SEVERINO

Dal 1818 al 1836 si sono rappresentate 4 opere.

TEATRO DETTO DI MEZZO CANNONE

Nel 1846 si sono rappresentate 4 opere.

TEATRO DELLA PRIMA FILARMONICA Nel 1835 si è rappresentata un'opera.

TEATRO DELLA SECONDA FILARMONICA

Dal 1868 al 1872 si sono rappresentate 4 opere.

TEATRO ACCADEMICO AL VICO NILO

Nel 1870 (25 giugno) si è rappresentata un'opera, che piacque.

(1) Dei teatri dove non si eseguirono opere musicali, non si è fatta menzione nella riportata tavola. Per le opere rappresentate ai teatri dei Conservatorii, si riscontri ciò che si è detto di essi nel presonte lavoro.

# SOMMARIO LETTERA DEDICATORIA A ROSSINI . . . . pag. 5

Risposta dello stesso all'autore — Duca di Noia—Polibio — G. G. Rousseau — Conservatorii — Rivarol, De
Villars—Scrittori della Scuola musicale di Napoli. 9

PARTE PRIMA

Istituti d'istruzione musicale.

INTRODUZIONE I.— La musica del secolo XVI. — Lalande—

| Ingegno dei Napoletani—Scarlatti—Principii del hello<br>musiale—Duraute—Jommelli—Priccinin — Compositori<br>del secolo XVIII — Buon gusto della scuola di Napoli<br>in Italia, in Europa — Stranieri allievi di Napoli —<br>Gretry—Grossi—Lulli—Sacchini e Priccinin—Paisiello<br>e Cimarosa — Tritto, Guglielmi, Fioravanti—Zingarel-<br>li—Rossini—Bellini—Mercalante. — 17 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 Istituti d'istruzione musicale- Opinioni intorno alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| loro fondazione — Opinione dell'autore 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAPITOLO 1. — Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo.  § 1. Cenno storico. — Fondazione — Il Foscataro — Istruzione — Coverno — Engenio — Sigismondi — Guidetti —                                                                                                                                                                                                            |
| Soppressione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| § II. Osservazioni artistiche. — Primi incrementi dell'ar-<br>te—Scarlatti — Durante — Pergolesi — Bassi caminanti —                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unione di due violini — De Villars — Musica sacra—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vinci - Recitativo, Recitativo obbligato, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### § 1. Cenno storico. - Pietro de Stefano - Fondazione-Progresso - Governo - Primi maestri . . . . 31 \$ II. Osservazioni artistiche.-Progressi nell'arte-Quartetto d'accompagnamento, Jommelli - Paisiello, pezzi concertati, introduzioni alle opere teatrali, sinfonie, genere semiserio - I finali, Logroscino, Piccinni -Canto, Gizzi, Conti detto Gizziello . . . . . 33 CAPITOLO III .- Conservatorio di S. Maria di Loreto. § 1. Cenno storico. - Fondazione - Giovanni di Tappia spagnuolo - Privilegi - Governo- I Somaschi-Battimelli-Mordini-Esclusione dei Somaschi-Separazione delle fanciulle-Alunni a pagamento-Insegnamento-Maestri-Sinfonie di Fiorenza e di Haydn-Unione dei Conservatorii di S. Onofrio e di Loreto. . . . 36 \$ II. Osservazioni artistiche. - Scuola di canto italiana, Gizziello, la Celestina, Farinelli, Caffarelli, Porporino-Allieve del Porpora-Cantate e Recitativi-Pezzi d'insieme e concertati di Guglielmi-Terzetti e quartetti-Partimenti di Fenaroli-Zingarelli . . . . . 40 CAPITOLO IV .- Conservatorio della Pietà dei Turchini. § 1. Cenno storico. - Fondazione - Regole-Ampliazione - Modifiche alle Regole - Ricorso del Governo a Vienna-Maestri di Musica-Allievi celebri . . 43 § II. Osservazioni artistiche. - Nuova scuola di Leo -Sala-Tritto-Raimondi, l'oratorio Giuseppe trilogia-Mandanici - Spontini - Allievi del Tritto, di Zinga-

CAPITOLO V. — Collegi in S. Sebastiano e S. Pietro a Majella.

- & I. Cenno storico. Tendenza di unificazione Riforma del 1807-Perrino amministratore- Trattamento degli alunni, alunnati gratuiti-Disciplina ed istruzione letteraria-Proibizione delle musiche esterne-Restrizioni per le ammissioni - Abolizioni di pene - Maestrinilusegnamento perfezionato - Regolamento del 1809 -Teatro nello Stabilimento - Esenzione dalla milizia -Parlamento italiano-Inni religiosi del Perrino-Lavori teatrali - L'Alzira e l' Ecuba di Manfroce - Perrino profeta-Aberrazione-Triade di Tritto, Paisiello, Fcnaroli - Zingarelli direttore ed amministratore-Commissione amministrativa - Scuole esterne - Maestri ispettori-Scopo del Governo-Occupazione del Collegio 1820, 1826 - Raimondi - Zingarelli - Donizetti -Mercadante direttore-Conti - Attuale scuola di contropunto - Lillo-Serrao - Elogi del Conti-Elogi di Mercadante . . . . . . . . . . . . . . . . 51 S II. Osservazioni artistiche. - Progressi della scienza musicale - Superiorità della Scuola di Napoli nel secolo XVIII-Rivoluzione nella musica nel secolo XIX-Vestale dello Spontini-Alzira ed Ecuba di Manfroce-
- musicale Superiorità della Sesola di Napoli nel secolo XVIII—Rivoluzione nella musica nel secolo XIX—
  Vestale dello Spontini—Alzira ed Eruba di ManfrocaMayer, Paer e Generali—Progresso musicale, Rossini—
  Critici Musica giocosa, seria, religiona—Escudier—
  Segueti di Rossini Compositori della Scuola napoletana—Originalità di Mercadante, Pacini e Donizetti
  Stile di Ricci—Bellini sostenitore dell'antica scuola—
  Suo sentimento musicale—Epoca di Bellini—La musica
  è il trionfo dei Napoletani Ambrogio Thomas . 72

CAPITOLO VI. - Collegio delle Donne.

#### CAPITOLO VII. - Archivio musicale.

· Sua fondazione-Iscrizione del Barone Mattei-Donazioni di opere musicali al Conservatorio della Pictà - Archivista Sigismondi, opere, carte musicali e madrigali che arricchirono l'Archivio - Dono del Duca di Noia--Decreti 15 maggio 1795, 1811 e 1829 - Disposizioni in vigore-Doni della regina Carolina e del re Murat-165 volumi di Paisiello-Autografi di Cimarosa in 115 volumi venduti al Collegio - Originali di Piccinni comprati da Florimo e ceduti all'Archivio- Musica vocale e strumentale, ed antografi di celebri compositori acquistati da Florimo nei suoi tre viaggi all'estero-Doni di Florimo-447 opere di Zingarelli acquistato dal Collegio-Opere teatrali e chiesastiche di Tritto donate dal figlio Domenico-Decreto reale di maggio 1852-6000 volumi della Biblioteca - Catalogo generale, catalogo particolare, altro dei libretti - Compilazione di un nuovo inventario generale - Lacune della Biblioteca — Archivista Florimo — Nuovi acquisti — Cure def Florimo — Raccolta di ritratti di celebri maestri degli ultimi tre secoli — Dono dei medesimi al Collegio — Scopo del dono — Passione artistica del Florimo. 89

#### Nota su varie Biblioteche musicali di Europa.

## CAPITOLO VIII. — Ordinamento e metodo d'insegnamento degli antichi Conservatorii.

Opuscolo Imbimbo - I Conservatorii opere di carità cittadina-Abiti degli alunni - I preterelli- I conservatoristi- Chiese dei Conservatorii- Opera degli alunni posta a profitto - Le Paranze - Posti a pagamento-Le Flottole - Mali trattamenti degli alunni-Disordini nei Conservatorii-Amministrazione e reggenza del Collegio fino al 1844-Classi per l'istruzione musicale-Le Cartelle-Rinnione degli alunni inferiori nello studio - Metodo nelle scuole di canto - I mastricelli -Istruzione letteraria-Esami annuali-Punizioni pe'negligenti-Necessità di darsi gli esami semestrali interni, annuali pubblici - Età per l'ammissione al Collegio-Alunni gratuiti e pensionisti - Mutuo insegnamento. suoi vantaggi, esercizii d'emulazione non più continuati -- Leisti e i Durantisti -- Governi locali degli antichi Conservatorii-Riforme per decreto di re Giuseppe Napoleone, riconoscinte poi da re Ferdinando IV -Numero degli alunni di ciascun Conservatorio . 102

#### - 2212 -

#### CAPITOLO IX. - Conclusione.

Scarsi mezzi e grandi professori dati dagli antichi Conservatorii — Mezzi cospicui dell'attuale R. Collegio di Musica, maggiore incitamento allo studio— La musica unica gloria nelle sventure italiane — Mercadante direttore

#### DOCUMENTI PER LA PRIMA PARTE

#### PRIMA APPENDICE - Documenti del Conservatorio di Loreto.

#### Documenti del Conservatorio della Pietà dei Figliuoli Turchini

| Esposizione di Andrea  | Mammana   |      |     |      |     |     |     | 130   |
|------------------------|-----------|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| Platea del Conscrvator | io        |      |     |      |     |     |     | 137   |
| Origine, fondazione e  | governo d | el R | . ( | lons | erv | ato | rio | della |
| Pietà dei Turchini     |           |      |     |      |     |     |     |       |

### - 2213 -

| Seconde capitolazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECONDA APPENDICE — Documenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Conservatorio di S. Onofrio a Capuana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conservatorio della Pietà dei Turchini. 456 Decreto (1795) che ordina agl'impresarii il deposito Decreto (1795) che ordina agl'impresarii il deposito Conservatorio della Pietà degli spartiti che si rap- presentano in Napoli Decreto di Gioacchino Napoleone che ordina a'maestri di cappella di depositare nell'Archivio di S. Schastiano                                                      |
| la copia di ogni spartito che si farà rappresentare. 161  9. Rescritto del re Francesco I che ordina di bel nuovo la consegna dagli impresarii                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 41. Notamento della musica autografa raccolta da me siscome Archivista, en imiti viaggi, dagli autori che a mia dimanda graziosamente ne focero dono a questo Archivio; e di altra musica anche autografa di mia esclusiva proprietà da me del pari donata al Collegio. 164. 22. Lettera del segretario Francesco Bonito 170. 13. Della musica autografa del Cav. Michele Carafa devate al Calela. |

#### - 2214 --

| Due lettere di A. Carafa all'autore 172                      |
|--------------------------------------------------------------|
|                                                              |
| 14. Lettera dei Governatori del Collegio di Musica al        |
| Cav. Carafa                                                  |
| 15. Lettera di ringraziamento del Ministro Broglio. 174      |
| 16. Notamento della musica manoscritta regalata dall'e-      |
| gregio maestro Cav. Michele Carafa a questo R. Col-          |
| legio, 1869 175                                              |
| 17. Lettera del Governo del Collegio in occasione degli      |
| autografi donati dal Carafa                                  |
| 18. Corrispondenza relativa all'offerta della collezione dei |
| ritratti dal Florimo fatta al R. Collegio di S. Pietro a     |
| Maiella 177                                                  |
| 49. Elenco dei ritratti di cui è parola nella precedente     |
| corrispondenza, col secolo in cui vissero i compositori      |
| cui appartengono                                             |
| Nota-Articolo del Marchese de Lauzières de Thémi-            |
| nes, nella Patrie ivi                                        |
| Dono di ricchissima collezione di lettere autografe di       |
| uomini e donne eminenti-Calamaio dell'armonia. 183           |
| 20. Professori e maestri di musica insegnanti in S. Pie-     |
| tro a Maiella                                                |
| 21. Professori ed ispettori delle seuole esterne . 185       |
| Professori per l'insegnamento letterario nelle scuole        |
| interne del Collegio                                         |
| 22. Strumenti musicali dei quali è corredato l'attuale       |
| Collegio di Musica in S. Pietro a Maiella ivi                |
| 23. Commissioni e Governi che dal 1817 finora si son         |
| succeduti ad amministrare e governare i Reali Collegi        |
| di Musica di S. Sebastiano e di S. Pietro a Maiella. 187     |
| 24. Modo come vestivano gli alunni di tutti i Conserva-      |
| torii dalla loro fondazione sino al presente 189             |
| 25. Dei beni dei Conservatorii e specehietto corrispon-      |
| dente                                                        |
| 26. Speechietto della rendita degli aboliti Conservatorii di |
| Musica secondo il bilancio del 1812, e di quella del         |
| R. Collegio nel 1868 193                                     |
|                                                              |

#### - 2213 -

| 27. | Specchi | etto-dell' | orari | o del | R. | C | ollegio | di | Μı | isica | per |  |
|-----|---------|------------|-------|-------|----|---|---------|----|----|-------|-----|--|
| ie  | senole  | interne    |       |       |    |   |         |    |    |       | 194 |  |

#### PARTE SECONDA

#### Biografie.

|   | Avvertimento pag. 199                                      |
|---|------------------------------------------------------------|
| A | lessandro Scarlatti Ragione a parlarne - Opinioni          |
|   | sulla patria ed epoca della nascita-Sua tomba in Mon-      |
|   | tesanto-Precoce ingegno-Primi studii in Parma, in          |
|   | Napoli, poi in Roma- L'Oucstà in amore-Pompeo-             |
|   | Altre opere - Odoacre - Scarlatti in Roma-Pirro e          |
|   | Demetrio-Il Prigioniero fortunato-La Caduta de De-         |
|   | cemviri - Odicea e Berenice - Scarlatti maestro tito-      |
|   | lare in Roma, direttore di musica del Cardinale Otto-      |
|   | boni, decorato dello Speron d'oro- Suo ritorno a Na-       |
|   | poli, maestro del Conservatorio dei Poveri di Gesù Cri-    |
|   | sto-Operosità di Scarlatti, scrisse 106 opere teatra-      |
|   | li-Altre opere-200 musiche sacre-Giudizio di Jom-          |
|   | melli-Burncy-Pregi delle sue opere per arte e dram-        |
|   | matica — Fuga — Suo esteso sapere — Maestro di tre         |
|   | Conservatorii — Melodia — Allievi — Epoca della sua        |
|   | scuola 201                                                 |
|   | Iscrizione sulla tomba dello Scarlatti 210                 |
|   | 1. Composizioni di Alessandro Scarlatti esistenti nell'Ar- |
|   | chivio del R. Collegio di Napoli 211                       |
|   | Il. Altre menzionate nelle diverse biografie 212           |

Conscrvatorio detto dei Poveri di Gesù Cristo.

Nicola Fago — Sna nascita—Allievo dello Scarlatti e del Provenzale—Primo maestro della Pietà dei Turchini-L'Eustachio—Sno stile—Suoi discepoli—Sua finer 217

| 1. Composizioni di Nicola Fago esistenti nell'Archivio del         |
|--------------------------------------------------------------------|
| R. Collegio di Napoli 218                                          |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi                   |
| Gaetano Greco - Sua nascita - Suoi studii - Suo magiste-           |
| ro-Suoi discepoli-Sue opere 219                                    |
| Componimenti di Gaetano Greco esistenti nel R. Collegio            |
| di Napoli ivi                                                      |
| di Napoli ivi Francesco Durante — Opinioni sulla sua nascita — Sua |
| ammissione al Conservatorio dei Poveri di G. Cristo-               |
| Regole pel ricevimento degli alunni - Suo perfeziona-              |
| mento sotto Scarlatti - Se vero? e quando-Sue com-                 |
| posizioni e stile - Choron e Fayelle sono contradetti              |
| dal Villarosa e dal Fétis-Suoi studii sulla scuola ro-             |
| mana - La scuola napoletana nel secolo XVIII - Ten-                |
| denze dello Scarlatti per la drammatica-Tendenze del               |
| Durante per la musica religiosa - Suo stile - Effetti              |
| delle sue composizioni-Suoi meriti artistici - Durante             |
| modello-Suo metodo-Monteverde, Durante e Palestri-                 |
| na-Durante fondatore della scuola del secolo XVIII-                |
| Suo magistero-Correzioni-Suoi discepoli- Che rife-                 |
| riscono di lui Fétis e Liberatore - Temperamento di                |
| Durante -Sue mogli-Suo portamento in conversazio-                  |
| ne e nel vestire-Sue stranezze-Suo amore pel paese                 |
| natale-Cappella a S. Michele-Sua morte ivi                         |
| I. Composizioni di Francesco Durante esistenti nell' Ar-           |
| chivio del R. Collegio di Napoli 227                               |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 228                   |
| Ignazio Gallo Sua nascita Suoi studii Suo magistero                |
| in tre Conservatorii - Suo merito-Sue musiche-Sua                  |
| morte-Suo discepolo                                                |
| Leonardo Vinci - Sua nascita - Discepolo di Greco - Suoi           |
| studii - Opere più applaudite e scritte dal 1719 al                |
| 1731-Genere sacro-Sua tragica e prematura morte-                   |
| Suoi amici-Sue indiseretezze-Vinci padre del teatro                |
| musicale-Melodie ed innovazioni-Imagini vive - Re-                 |

| - 2217 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ritativo obbligalo — Vinci maestro della Real Cappella<br>di Napoli — Suoi funerali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| del R. Collegio di Napoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Carlo Cotumacci —Sua nascita e vocazione alla musica—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Suei studii e magistero in S. Onofrio — Organista —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Composizioni di chiesa — Regole dell'accompagnamento,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trattato di contropunto -Altre opere didattiche -Sua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fama — Morte ivi<br>Componimenti di Carlo Cotumacci esistenti nell' Archivio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| del R. Collegio di Napoli 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Giuseppe Prota-Sua nascita-Suoi studii-Suoi meriti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Suo discepolo-Suo opere ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Giambattista Pergolesi — Patria del Pergolesi — Mattei, Galanti, Grossi, Quadrio, Villarosa — Atto autentico della sua naesita — Sua ammissione al Conservatorio dei Poveri di Gesà Cristo — Suoi maestri — Suo slancio medolico — Suo Guglielmo di Aquitania — Suoi protettori — Suo genio — La Sallustia — Suoi competitori — Aria Per questo amore, il Recimero, terzetti — Suo opere sacre— Il Padre Raimo— Cantaleo, Orfeo— Altre opere teatrali — Successo dell'Olimpiade in Roma — Il Nerone di Duni—Merito della Salve Regina—Stabat, pregi di questo capolavoro e prezzo convenuto—Stabat di Rossini, entrambi sublimi—Giudizio di Gretry e degli auteri del Nuovo Disionario — Commazione e pro- |
| messa di Rossini—Chateaubriand e Grétry—Accusa del<br>Padre Martini—Confutazione—Giudizio di Rousseau—<br>Malattia del Pergolesi - Il maestro Feo — Morte del<br>Pergolesi— Suoi amori con Maria Spinelli—Pergolesi<br>rimovatore della musica— D'Alembert e Millia—Mar-<br>montel—Rousseau—De Villars—Le due musiche fran-<br>cese el italiana—De Brosses—Rafaello e Pergolesi—<br>Caristiana — Monumenta a Pazzudi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## \_ 2218 \_

| 1. Composizioni di Pergolesi esistenti nell'Archivio del   |
|------------------------------------------------------------|
| R. Collegio di Napoli 253                                  |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 256           |
| Riassunto pel Conservatorio dei Poveri di G. Cristo.       |
| Ouadro sinottico dei maestri compesitori 258               |
| Quadro chiornos del massir compensar.                      |
| Conservatorio detto di S. Onofrio a Capuana                |
| Domenico Gizzi - Sua nascita-Suoi primi maestri-Am-        |
| missione in Sant' Onofrio - Suoi compagni-Sue prime        |
| composizioni - Scuola di canto - Il Gizziello- Pregi       |
| delle musiche del Gizzi-Sua voce-Sua morte-Suoi            |
| scritti                                                    |
| Domenico Terradellas - Sua patria - Sua nascita-Ve-        |
| nuta in Italia-Ammissione in Sant'Onofrio-Sue opere        |
| Astarte, Artaserse, Romolo, Artemisia, Issifile, Merope,   |
| Mitridate, Bellorefonte- Suoi giudizii sul gusto musi-     |
| eale de Francesi — Rousseau— Terradellas a Roma—           |
| La Gazzetta di Lipsia — Jommelli— Morte del Terra-         |
| dellas                                                     |
| Composizioni del Terradellas esistenti nell'Archivio del   |
| R. Collegio di Napoli 266                                  |
| Gaetano Latilla — Sua nascita — Sua educazione musica-     |
| le — Sue opere Demessonte, Orazio — Sua malattia —         |
| Sue cariche a Roma e Venezia—Ferrari suo discepolo—        |
| Sua morte—Correzione del suo stile—Suo merito. 267         |
| I. Composizioni di Gaetano Latilla esistenti nell'Archivio |
| del R. Collegio di Napoli 269                              |
| Il. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi           |
|                                                            |
| Nicola Jommelli - Suei genitori - Sue prime istituzioni    |
| letterarie e musicali - Suo perfezionamento-L'Errore       |
| amoroso, l'Odoardo, il Recimero, l'Astianatte, l'Ezio -    |
| 11 Padre Martini - La Didone, l'Eumene, la Merope-         |
| Musica sacra - Jommelli arbitro-Altre opere e cari-        |
| che sue - Metastasio - Jommelli a Vienna-Albani-           |
|                                                            |

Musiche ecclesiastiche in Roma - Dieci opere in un anno - Joninielli a Stoccarda compone venti opere -Modificazioni nel suo stile sul gusto tedesco -Suo ritiro in Aversa-Invito del re di Portogallo - Suo ritorno all'arte -- Altre opere per S. Carlo, sua magnanimità - Apoplessia-La Clelia e la Cerere placata-Ricco compenso-Miscrere-Sua morte, ouori funebri, tomba-Merito di Jomnielli, gran compositore-Giudizio del Mattei - Di Gennaro Grossi-Strada Jommelli in Aversa - Suoi costumi -- Cenno biografico . . 270 Composizioni di Nicola Jommelli esistenti nell' Archivio' del R. Collegio di Musica . . . . . . . . . . . . 285 Nicola Piccinni - Sua nascita - Sua prima educazione-Sua istintiva passione musicale - Sua anunissione in Sant' Onofrio - Sue prime opere senza studio-Messa solenne da lui diretta - Applansi-Leo lo rimprovera e gli dà lezione - Sue prime opere Le Donne dispettose, Le Gelosie, Il Curioso del proprio danno, applaudite--Zenobia-Sibilla sua allieva e sposa-Alessandro nelle Indie. Cecebina - Ginguéné, finali con cori -Complesso scenico del Piccinni-Novità nei finali buffi - Giudizio di Jonimelli - L'Olimpiade-Suoi lavori, operosità, fama - Carattere di Piccinni - Anfossi - Ingratitudine dei Romani - Ancora di Alessandro nelle Indie-1 Viaggiatori felici-Oratorii e Cantate-Onori ed amarezze - Piccinni a Parigi-Cristoforo Gluck l'Ifigenia in Aulide-Maria Autonietta - Marmontel-Roland, i Piceinnisti-Glucchisti e Piccinnisti-Phaou -Piccinni maestro della Regina a Versailles, benevolenza della Regina-Piccinni direttore dell'Opera, l'Atys, I Ingenia in Tauride di Gluck e di Piccinni - Didone di Piccinni e Chimene di Sacchini-Riproduzione dell'Alys- Le Dormeur éveillé e Le Faux Lord-Piccinni maestro alla Scuola reale - Lucette e Diana ed Endimione accolte freddamente - Le Mensonge officieux e

Les Fourberies de Marine senza suecesso per nuovi intrighi-Il Ratto delle Sabine, grande effetto-Stile tragico sublime - Sno trionfale ritorno dalla Francia a Napoli - Riproduzione di Alessandro al teatro S. Carlo -Il Gionata, La Serva onorata-Matrimonio di sua figlia-Ercole al Termodonte fischiato-Sue sciagure-Domicilio coutto - Perdita dei suoi scritti a Parigi e della pensione a Napoli - Musiche di chiesa, sua miseria- Invito a Venezia-Ritorno a Parigi, applansi e sovvenzioni- Romanze e Canzonette - Sua malattia-Marcia per la Guardia conselare- Benevolenza di Bonaparte-Sua ultima malattia, sua morte-Tomba. 290 I. Composizioni di Nicola Piccinni esistenti nell'Archivie del R. Collegio di Napoli . . . . . . . Il. Altre menzionate in diverse biografie. . . . Giovanni Paisiello - Sua nascita - Sua prima educazione-Sue belle disposizioni per la musica-Sua ammissione a Sant' Onofrio-Suoi studii-Primo maestrino-Sue prime composizioni bene accolte - Suoi rivali -Opere pei diversi teatri italiani - Opere in Napoli -Dominio di Paisiello nei teatri d'Italia - Sua prima Messa di requie, altre opere per Milano e Venezia -Quartetti - Le duc Contesse per Roma, il Dario per Parigi - Inviti a Vienna, Londra e Russia-Suo viaggio a Pictroburgo - Sue opere applaudite - Maestro della Granduchessa - Composizioni didascaliche - Caterina II - Sua liberalità per Paisielle-Notevoli composizioni prodotte in Russia - Suo ritorne in Italia per Varsavia, per Vienna - Il Re Teodoro, settimino nuovo genere e modello, sinfonie concertanti- Maestro nella Real cappella a Napoli - Nuovi inviti esteri- Il Pirro, novità nell'introduzione e finale concertato, aria del tenore, banda musicale la prima volta sulle scene -Altre opere, Il Fanatico in berlina a Londra-La Nina pazza per amore - Pregi di questa musica - Grandi

trionfi di Paisiello nella riproduzione della Nina a San Carlo - Scuola del genere misto - Paisiello maestro della Nazione-Disgrazie con la Corte di Napoli-Sue umiliazioni-Nuovi onori-Paisielle a Parigi-Musiche per la cappella di Parigi-Te Deum e Messa per l'incoronazione-Cariche di Paisiello - Elogi dell'Imperatore-Proserpina-Il successore di Paisiello a Parigi-Sue cariche a Napoli-I Pittagorici, felice successo-Nuovi onori - Murat - Zingarelli - Sua povertà-Disprezzo di re Ferdinando - Malattia di Paisiello-Sua morte - Opori ed elogi funebri-Pregi del Paisiello-Strumenti non più negletti per lui-Miglieramenti arrecati nella musica-Paisiello e Bellini; la Nina pazza e la Sonnambula - Caratteri speciali della musica di Paisiello; stile-Poca generosità di Paisielle e invidia I. Composizioni di Giovanni Paisiello esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . 330 II. Altre menzionate nelle diverse biografie . . . 335 Domenico Fischetti - Sua nascita, suoi maestri - Viaggi in Germania - Sue opere . . . . . Composizioni di Domenico Fischetti esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . Giuseppe Gazzaniga - Sua nascita-Sua inclinazione per la musica - Pornora protettore-Suoi maestri-Prima opera per Vienna - Sue opere per Italia- Maestro a Crema - Composizioni sacre- Valente contropuntista; suoi pregi . . . . . . . . . . . . Composizioni di Gazzaniga esistenti nell' Archivio del R. Giacomo Insanguine - Sna patria, suoi studii e cariche in Sant'Onofrio - Sua mediocrità nel dramma - Opere sacre......... Componimenti di Giacomo Insanguine (detto Monopoli) esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . 341

| Gianfrancesco de Majo - Sua nascita-Illustre composi-               |
|---------------------------------------------------------------------|
| tore - Suo genio non comune - Sue opere teatrali-                   |
| Sua morte - L'Eumene-Composizioni sacre 342                         |
| 1. Composizioni di de Majo esistenti nell'Archivio del R.           |
| Collegio di Napoli 345                                              |
| Il. Altre menzionate nelle diverse biografie 346                    |
| Salvatore Rispoli-Sua nascita e primi studii musicali-              |
| Sue epero drammatiche, altre composizioni - Musica                  |
| chiesastica-Giudizio di Mattei-Morte ivi                            |
| Composizioni di Salvatore Rispoli esistenti nell' Archivio          |
| del R. Collegio di Napoli 347                                       |
| Giovanni Furno - Sua nascita-Disposizione musicale -                |
| Suoi studii in Sant'Onofrio-Sue cariche-Sue opere,                  |
| L'Allegria disturbata - Suoi insegnamenti, suoi disce-              |
| poli illustri, sua morte 347                                        |
| Composizioni di Giovanni Furno esistenti nell'Archivio del          |
| R. Collegio di Napoli 350                                           |
| Luigi Capotorti - Sua nascita e disposizione pel violino-           |
| Sua ammissione gratuita a S. Onofrio, suoi maestri -                |
| Sue opere teatrali - Musica chiesastica - Maestro di                |
| molte chicse-Suoi allievi, sno ritiro, sna morte. ivi               |
| Composizioni di Capotorti esistenti nell'Archivio del R.            |
| Collegio di Napoli 352                                              |
| Pietro Casella - Sua nascita, suoi studii, sue opere                |
| teatrali - Ispettore a S. Sebastiano-Maestre di molte               |
| chiese — Compositore di poca invenzione 353                         |
| Composizioni di Pietro Casella esistenti nell'Archivio del          |
| R. Collegio di Napoli ivi                                           |
| Riassunte pel Conservatorio chiamato di Sant' Onofrio a<br>Capuana. |
| Quadro sinottico dei maestri compositori 356                        |

#### Conservatorio detto di S. Maria di Loreto

Francesco Mancini - Sua naseita - Discepolo di Durante - Sue opere pel Collegio dei Nobili - Teatro S. Bartolomeo e del Palazzo reale - Secondo maestro della R. Cappella, poi primo maestro- Altre opere-Composizioni di Francesco Mancini esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . . . Nicolantonio Porpora - Sua nascita e suoi studii musicali - Prime opere teatrali in Napoli e Roma, elogi di Haendel - Altre opere teatrali e chiesastiche-Sua celebre seuola di canto e sommi artisti che ne uscirono - Porpora maestro al Consorvatorio di G. C .-Il Farinelli e le opere del Porpora - Adolfo Hasse -Fama ed indole del Porpora-Suo viaggio a Vienna-Germanico a Roma-Eunuchi Monticelli e Galimberti-L'Imperator Carlo VI - Siface a Venezia - Siroe del Vinei-Fine di Gabrielli-Ime neo in Atene-Meride e Selinunte-Arianna e Teseo-Parere di Fétis-Dodiei cantate - Esio, Ermenegilda in Napoli - Viaggi di Porpora - Trilli-Valburga sua discepola-Gelosia di Adolfo Hasse-Il Tamerlano ed Alessandro nelle Indie-La Semiramide riconosciuta - Tentativi al teatro Italiano a Londra-Opero ivi rappresentate-Dedica dello 12 cantate-Arcangelo Corell i-Il Gluck della Sonata-Suo ritorno a Venezia-Mitridate-Le Nezze di Ercole e di Ebe - Stabat - Di nuovo a Vienna - Sonate per violino e basso-Duetti latini-Metastasio-Haydn-La favorita del ministro - Porpora maestro a Napoli-II Trionfo di Camillo-Caffarelli e Raff-Sua ultima composizione - Miseria, informità - Sua morte-Burney. gindizii sulle opcre del Porpora-Suo earattere. 363 1. Composizioni di Porpora esistenti nell'Archivio del R. 

| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 379           |
|------------------------------------------------------------|
| Nicola Logroscino-Sua nascita-Buffo celebre, inventore     |
| dei finali-Piccinni-Logroscino a Palermo-Dispersio-        |
| ne delle sue opere, e perchè? -Il Governatore, Il vec-     |
| chio Marito, Tanto bene che male, Giunio Bruto -           |
| Sua morte                                                  |
| Composizioni di Logroscino esistenti nell'Archivio del R.  |
| Collegio di Napoli 382                                     |
| Egidio Romualdo Duni-Sua nascita-Il padre primo suo        |
| maestro-Sua educazione ne Conservatorii di Napoli-         |
| Emulo del Pergolesi a Roma-ll Nerone- Pregi della          |
| musica del Duni-Sua missione a Vienna-L'Artaserse          |
| a Napoli-Altre opere-Sua malattia - Suoi viaggi-           |
| Maestro a Parma - Opere francesi e opere italiane-         |
| Vantaggi alla musica francese - Sua seconda maniera        |
| di comporre a Parigi-Il Papa Duni ivi                      |
| Composizioni di Duni esistenti nell'Archivio del R. Col-   |
| legio di Napoli                                            |
| Davide Perez - Sua nascita-Discepelo di Gallo e Manci-     |
| ni-Maestro a Palermo-Sue opere a Palermo, a Na-            |
| poli ed altre città d'Italia-Perez in Portogallo, mae-     |
| stro della R. Cappella-Il Demetrio ed il Solimano-         |
| Suo amore e rispetto per gli altri maestri italiani -      |
| A Londra l'Ezio - Suo ritratto - Giudizio delle sue        |
| opere - Sua morte ivi                                      |
| 1. Composizioni di Perez esistenti nell'Archivio del Real  |
| Collegio di Napoli                                         |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 390           |
| Ignazio Fiorillo - Sua nascita - Discepolo di Durante e    |
| Leo-Sue opere - Viaggi - Cariche - Applansi - Sua          |
| morte-Altre composizioni-Opere principaliStile. ivi        |
| Composizioni di Fiorillo esistenti nell' Archivio del Real |
| Collegio di Napoli                                         |
| Gennaro Manna - Sua nascita - Istruzione musicale -        |
| Prima opera - Suoi meriti in arte-Maestro del Con-         |

| rito - Sua morte 391                                      |
|-----------------------------------------------------------|
| Composizioni di Manna esistenti nell'Arehivio del Real    |
| Collegio di Napoli 392                                    |
| Tommaso Traetta - Sua prima età-Istruzione completa       |
| musicale- Opere chiesastiche ed insegnamento in Na-       |
| poli-Ezio a Roma, encomii-Opere a Parma, a Vien-          |
| na-Suo stile - a Venezia, in Russia-Didone abban-         |
| donata, premio-Il Germondo a Londra disapprovato-         |
| Suo ritorno in Italia — Morte a Venezia — Suo carat-      |
| tere                                                      |
| 1. Composizioni di Tractta esistenti nell'Archivio del R. |
| Collegio di Napoli 397                                    |
| 11. Altre menzionate nelle diverse biografie 398          |
| Pietro Guglielmi — Natali — Sua educazione musicale in    |
| Napoli-Snoi oreechi lunghi-Fuga, oreechi di musi-         |
| cista—Sue opere a Torino, Venezia e Londra—Nuovi          |
| studii a 50 anni-Paisiello, sue trame contro Gugliel-     |
| mi-Cimarosa-Il Principe di Sansevero-Alleanza dei         |
| tre maestri—Guglielmi maestro a Roma—Opere chie-          |
| sastiche; pregi delle sue musiehe— Gindizii intorno le    |
| sue opere-Debora e Sis ara, altre opere degne di men-     |
| zione-Famiglia di Guglielmi-Sua vita dissipata-La         |
| cantante Oliva—Severità coi cantanti—Sua morte, ivi       |
|                                                           |
| J. Composizioni di Guglielmi esistenti nell' Archivio del |
| R. Collegio di Napoli 404                                 |
| 11. Altre menzionate nelle diverse biografie 406          |
| Alessandro Speranza — Naseita — Discepolo di Durante —    |
| Sua carriera ecclesiastica— Suoi allievi-Musiche sa-      |
| ere-Sua vita modesta e sua morte 407                      |
| Composizioni di Speranza esistenti nell'Archivio del Real |
| Collegio di Napoli 408                                    |
| Fedele Fenaroli - Nascita - Educazione musicale-Mae-      |

stro alla Pietà de Turchini - Suo carattere - Metodo d'insegnamento - Partimenti, loro pregi - Agginnzioni

| del Choron-Edizioni diverse e traduzioni-Musica chie       |
|------------------------------------------------------------|
| sastica- Giubilazione - Ultimi suoi allievi, Manfroce      |
| Mercadante, Conti-Sua ultima infermità, sua morte-         |
| Suo carattere-Conversazioni musicali con Zingarelli-       |
| Suc fattezze                                               |
| Composizioni di Fedele Fonaroli esistenti nell'Archivio de |
| R. Collegio di Napoli                                      |
| ntonio M.ª Gaspare Sacchini — Sua nascita—Disposi          |
| zione musicale-Durante in Pozzuoli protettore di Sac       |
| chini - Suoi studii in Napoli - Piccinni e Guglielm        |
| suoi emuli-Opere buffe in Napoli-Semiramide in Ro          |
| ma, Lucio Vero a Napoli- Composizioni sacre-Altre          |
| opere - Maestro a Venezia-Suoi viaggi-Buon euor            |
| e poco giudizio-Rauzzini-Saechini a Parigi, sue ope        |
| re francesi — Edipo a Colono — Maria Antonietta pro        |
| tettrice-Suoi funerall-Merito dell'Edipo-Pregi delle       |
| musiche di Sacchini-Lettera del Piccinni - Giudizi         |
| di Carpani-Sacchini nel Panteon a Parigi 413               |
| I. Composizioni di Sacehini esistenti nell'Archivio del R  |
| Collegio di Napoli 43                                      |
| 11. Altre menzionate nelle diverse biografio 43            |
| asquale Anfossi- Sua nascita-Suoi studii-Sue prim-         |
| opere a Venezia, L'Incognita perseguitata, La Finta Giar   |
| diniera-Intrighi contro Piccinni a Roma-L'Olimpia          |
| de-Sue opere tradotte a Parigi-Suoi viaggi a Lou           |
| dra, Berlino, Praga, Firenze — Maestro a Roma — Su         |
| merito — Gindizio di Yriarte — Opere musicali. 43          |
| 1. Composizioni di Anfossi esistenti nell'Archivio del R   |
| Collegio di Napoli 43                                      |
| 11. Altre menzionate nelle diverse biografie 44            |
| lattia Vento-Sua nascita-Studii, fama, opere per l'Ita     |
| lia-Londra-Opere stampate a Parigi-Sua morte. 44           |
| Composizioni di Vento esistenti nell'Archivio del R. Co    |
| legio di Napoli                                            |
| omenica Cimaraga - Pavori autuli - Suoi genitati           |

#### - 2227 -

Napoli - Padre Polcano - Manna suo primo maestro al Conservatorio di Loreto, poi Sacchini, Fenaroli-Progressi del Cimarosa-Sua istruzione vocale, istrumentale e letteraria - La signora Ballante-Prime opere teatrali - Domestiche sventure-Altre opere- Stile-Idee nuove-Molte opere - Il Valodimiro a Torino-Amedeo III-Altre opere meritevolissime-Suoi viaggi-Regali - La Vergine del Sole in Russia-Cimarosa a Vienna-Tiziano, Michelangelo - Il Matrimonio segreto, prodigio; bis dopo una cena-Il Matrimonio segreto a Napoli con varianti, centodieci ripetizioni-Gli Orazi e Curiazii a Venezia- Analisi di questa musica-Alenni tratti di modestia-Cimarosa e Mozart-Nanoleone I e Grétry-Terzetti, quartetti e parlanti nelle opere-Cimarosa precursore di Rossini-Cimarosa repubblicane-Sue sventure: i Russi lo salvarono-Emigrazione a Venezia-Artemisia-Inno Borbonico-Inno repubblicano-Opinioni intorno alla sua morte-Suo ca-I. Composizioni di Domenico Cimarosa esistenti nell' Archivio del R. Collegio di Napoli . II. Altre menzionate nelle diverse biografie. Nota, Un desiderio dell'autore.

# Appendice alla biografia di Cimarosa

| 1   | ₹am. | 1.   | Artur  | o Pon   | gin . |       |      |      |      |      |      |      |      | 463   |
|-----|------|------|--------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1   | Num. | H:   | L'aut  | ore e   | de '  | Villa | rs   |      | Ċ    |      |      | Ċ    | •    | 466   |
| ľ   | lum. | 111. | Lett   | ere di  | Orl   | andi  | e    | Me   | ca.  | dan' | le.  |      | Ċ    | 46    |
| ľ   | Vum. | IV.  | Cert   | ificato | del   | med   | lico | Pi   | ecie | oli  | sull | ап   | nort | le de |
|     | Cin  | aro  | sa—Is  | serizio | ne fe | inera | ıria | ١.   |      |      |      |      | ٠.   | 479   |
| 1   | ium. | ٧.   | Villar | osa, p  | artie | olari | de   | 'fan | era  | li-  | -Isc | rizi | оне  | . iv  |
| Nic | ola  | Ant  | onio   | Zing    | arell | i—C   | one  | osee | nza  | in   | tim  | ı dı | ell' | auto- |
|     | re i | into | no la  | vita    | di Zi | ngar  | elli | i —  | Na   | seit | 1. 0 | rfa  | no-  | -Al-  |
|     |      |      |        | Kares   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |       |

sicale-Discepolo del Fenaroli-Istruzione letteraria-Perfezionamento presso Speranza - I quattro pazzi -Sna povertà-La Duchessa di Castelpagano-Il Pigmalione - Montezuma, opera dotta - Molte sue opere a Milano; Alzinda scritta in sette di -Zingarelli a Parigi-Altre opere a Milano-Musica sacra, opere teatrali - Zingarelli macstro a Loreto - Annuale - Napoleone ammiratore di Zingarelli-Cappella pontificia -Altre opere -Nascita del Re di Roma-Miollis - Zingarelli a Parigi - Una Messa di venti minuti-Grande artista, uomo di ferro-Ritorno a Napoli-Il Direttore del Real Collegio di Musica-Suoi allievi Mercadante, Conti-Carattere di Zingarelli-Bellini-400 solfeggi-Adelson e Salvini-Il Ministro della pubblica istruzione-Corigliano-Selvaggi- Vincenzo Bellini-Crescentini, solfeggi-Esame sodisfacente -Congedo al Ministro-Uomo di ferro-Miserere, suoi pregi particolari-Altre musiche sacre - Solfeggi, partimenti, fughe -Onori - Sua efficie lui vivente, elogio, inno - Sua ultima infermità, morte-Onori funebri - Elogio di Basilio Puoti - Zingarelli uomo integerrimo - Parole di Fétis-Allievi dello Zingarelli-Monumento . . 473 Composizioni di Niccolò Zingarelli esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . . 499

## APPENDICE alla biografia di Zingarelli

Num. I. Giulietta e Romeo, giudizii di Carpani 540 Num. III. La neuia (di Tancredi, R. Liberatore. 511 Num. III. Stanze della Gerusslemme, R. Liberatore. ivi Num. IV. Miserere. Settembrini 512 Num. V. Lettera del dott. G. Schedow a Zingarelli. 513 Num. VI. Componiucenti raccolti dall'autore nell'inaugurazione del ritratto di Zingarelli-Lettera dell'autore a Zingarelli-Lettera di Bellimi all'autore —Poeti che scrissero nella ricorreara. Ottava . 514

#### - 2229 -

| Num. VII. Opinione di Fétis 516                            |
|------------------------------------------------------------|
| Num. VIII. Monumento di Zingarelli, Mastriani - Onori      |
| funebri, articolo dell' Omnibus letterario - Bernardo      |
| Quaranta, iscrizione-Benedetto Minichini, iscrizione-      |
| Busto di Giustino Leone a Roma 517                         |
| netano Marinelli-Sua nascita-Pareri interno alla sua       |
| educazione musicale-Buon compositore drammatico-           |
| Sue opere, sua morte 523                                   |
| Composizioni di Marinelli esistenti nell'Archivio del Real |
| Collegio di Napoli 524                                     |
| lvestro Palma, compositore drammatico-Sua nascita-         |
| Alunno del Conservatorio di Loreto-Otto arie nell'ope-     |
| ra Le vane gelosie - Sue diverse opere a Napoli e          |
| Roma — Sua fine ivi                                        |
| Composizioni di Palma esistenti nell'Archivio del R. Col-  |
| legio di Napoli 526                                        |
| alvatore Fighera - Sua nascita-Primi studii forensi-       |
| Allievo del Conservatorio di Loreto-Opere buffe a Mi-      |
| lano, musiche sacre, studio di canto 527                   |
| arlo Coccia, vivente Avvertenza dell'autore Nascita        |
| Allievo di Visocchi-Casella-Prime composizioni-Di-         |
| scepolo di Valente, Fenaroli e Paisiello-Suo perfezio-     |
| namento Maestro di Casa Reale Musiche sacre It             |
| Matrimonio per cambiale a Roma, la Clotilde a Vene-        |
| zia; altre opere teatrali a Lisbona, Venezia, Milano,      |
| Napoli, Inghilterra, Torino - Ispettore, maestro della     |
| Cappella di Novara-Musiche donate all'Archivio-Al-         |
| tre musiche sacre 528                                      |
| 1. Composizioni di Coccia esistenti nell'Archivio del Real |
| Collegio di Napoli 533                                     |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi           |
| iccardo Broschi, allievo di Loreto-Gran compositore-       |
| Sua nascita-Opere teatrali a Roma e Venezia. 534           |
| Composizioni di Broschi esistenti nell'Archivio del Real   |
| Collegio di Napoli 535                                     |
|                                                            |

#### - 2230 -

| Riassunto del Conservatorio della Madouna di Loreto<br>Quadro sinottico                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conservatorio della Pietà dei Turchini.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Domenico Sarri—Sna nascita—Allievo di Salvatore e Provenzale, protetto da Francavilla, maestro della Real Cappella—Musiche sacre—Opere teatrali, Torino, Napoli—Arie e cantate, concerto 5.3  1. Composizioni di Sarri esistenti nell' Archivio del Real Collegio di Napoli |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## - 2231 -

| che chiesastiche, semplici, caratteristiche - Maestro      |
|------------------------------------------------------------|
| della regina e dotto armonista del suo secolo-Onori-       |
| ficenze Morte                                              |
| 1. Composizioni di Cafaro esistenti nell'Archivio del Real |
| Collegio di Napoli                                         |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 570           |
| Giacomo Tritto-Sua nascita-Suo gusto pel violoncello,      |
| allievo di Cafaro - Maostrino, studiò Sala - Sue pro-      |
| mozioni - Arrivo di Paisiello-Musiche chiesastiche-        |
| Carriera tentrale-Suoi discepoli - Una musica e due        |
| scuole-Bassi numerati, Teoria musicale - Sue cari-         |
| che, sua merte, biografia 571                              |
| 1. Composizioni di Tritto esistenti nell'Archivio del Real |
| Collegio di Napeli 574                                     |
| Collegio di Napoli                                         |
| Angelo Tarchi - Nascita - Disposizione musicale - Suoi     |
| maestri Sala e Tarantino - Opere buffe e serie per         |
| l'Italia-Sua fecondità, quattro opere in nove mesi-        |
| Sua rinomanza- Altre opere, oratorii-Opere a Pari-         |
| gi - Opere chiesastiche - Sua morte 580                    |
| 1. Composizioni di Tarchi esistenti nell'Archivio del Real |
| Collegio di Napoli                                         |
| M. Altre menzionate nelle diverse blografie , ivi          |
| Francescopaolo Parenti-Sua nascita, allievo di Taran-      |
| tino e Sala-Ottimo compositore e maestro di canto-         |
| Opere teatrali per Napoli, Parigi-Musiche di chiesa-       |
| Morte                                                      |
| Composizioni di Parenti esistenti nell' Archivio del Real  |
| Gollegio di Napoli                                         |
| Giuseppe Farinelli-Sua nascita-Suoi studii musicali-       |
| Maestri-Giovane compositore, imitatore del Cimarosa-       |
| Sue svariate opere teatrali-Maestro a Trieste-Valore       |
| delle sue musiche-Composizioni chiesastiche . 585          |
| Composizioni di Farinelli esistenti nell'Archivio del Real |
| Collegio di Napoli 586                                     |
| 81                                                         |
|                                                            |

Valentino Fioravanti — Sun nascita — Sun maestri — Fétis, Gerber — Sun opere teatrali per l'Italia, Portogallo, Francia, allori — I virtuosi ambulanti, I tre Comingji— Pregi delle sun musiche — Opinione di Cimarosa — Invenzione dei parlanti — Ultime sun opere — Musica chiesastica dotta — Carattere del Fioravanti — Sun morte. 587

II. Altre menzionate nelle diverse biografie . . . 593 Gaspare Luigi Spontini - Sua nascita- Suoi studji letterarii-L'organo ed il clavicembalo-Disposizione per la musica-Sua fuga in Ancona, suoi maestri di musica, suo concorso-Autografo del concorso col giudizio degli esaminatori- Una visita di Spontini all'autore-Sue opere teatrali- Spontini a Parigi - La finta Filosofa; Julie; Petite Maison, opera di un mese-La Vestale, suo stile, traduzioni - L'eccelse Gara-Prove della Vestale-Pronostico di Napoleone I - 100 rappresentazioni-Analisi di Clément-Effetti della Vestale-Il Monitore-Fernanda Cortez, suoi pregi; successo-Spontini sposo-Direttore dell'Opera Italiana-Madama Catalani - Altre opere; rappresentazione di Fernando Cortez-Federigo Guglielmo III-Spontini a Berlino -L'Olimpia, ritoccata: Lalla Rook- Altre opere-Alcidoro; la Mildon-Agnese- Parere di Rossini-Ritorno a Parigi, in Italia - Dono al suo paese natale-Papa Gregorio - Spontini a Berlino, a Parigi - Pensione-L'impero della moda - Arte nobile di Spontini - Sua infermità e ritorno in Italia - Suoi onori. . . 594

Composizioni di Spontini esistenti nell'Archivio del R.
Collegio di Napoli . . . . . . . . . . . . 609

Altre menzionate nelle diverse biografio . . . 610
Stefano Pavesi — Notizie sue dalla Biografia musicale —
Sua nascita — Studii — Espulsione dal Conservatorio —
Repubblica napoletana — Reazione — Banda musicale ia

| Digione-Concerti teatrali-Suo ritorno in patria-Sue          |
|--------------------------------------------------------------|
| opere a Venezia, Verona, Milano-Fétis - I Baccanuli          |
| a Pisa. Il Solitario a Napoli-Caratteri delle sue mu-        |
| siche-Maestro a Crema-Sua morte 610                          |
| 1. Composizioni di Pavesi esistenti nell'Archivio del Real   |
| Collegio di Napoli 613                                       |
| 11. Altre menzionate in diverse biografie 614                |
| Vincenzo Fiodo - Sua nascita, suoi studii musicali, sue      |
| opere in diverse città d'Italia-Musiche chiesastiche a       |
| Napeli - Ispettore del canto nel Collegio di Napoli-         |
| Suoi scritti per la chiesa del Purgatorio: sua morte, 615    |
| 1. Composizioni di Fiodo esistenti nell'Archivio del Real    |
| Collegie di Napeli                                           |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 617             |
| Francesco Catugno-Sua nascita, suoi maestri-Ester ed         |
| Assurie Suc musiche sacre e teatrali Sua morte, ivi          |
| Composizioni di Catugno esistenti nell'Archivio del Real     |
| Collegio di Napoli 619                                       |
| Pietro Raimondi - Suoi poveri natali-Memorie del Cic-        |
| conetti, osservazioni dell'autore- Primi studii lettera-     |
| rii del Raimendi — Dispesizioni per la musica — Suoi         |
| maestri, suei progressi, sua povertà — Un viaggio a          |
| Roma—L'ospedale di S. Maria Novella—Sua madre a              |
| Genova - Speranze - Sue opere e felici successi - L'O-       |
| racolo di Delfo a San Carlo—Sua stima per Tritto—            |
| Altre opere per diverse città italiane - Maestro nel         |
| Collegio di Musica di Napoli, Palermo, al Vaticano-          |
| Sue opere chiesastiche e loro pregi-Oratorii-Carat-          |
| tere delle sue musiche - Oporificenze - Parole di A.         |
| Tosi, Biografia ivi                                          |
| - I. Composizioni di Raimondi esistenti nell'Archivio del R. |
|                                                              |
| Collegio di Napoli                                           |
| Nicolantonio Manfroce - Suoi meriti, suoi natali - Una       |
| Messa seritta prima di etudiara — Crossi a Bianchi           |

Suoi studii nel Conscrvatorio dei Turchini, a Roma-Sacchini e Traetta a lui prediletti, Haydu e Mozart -La Vestale di Spontini-Composizioni a 15 anni-Speranze - Manfroce anello fra la musica di Paisiello e Cimarosa e quella di Rossini - Esame dell' Alzira e dell' Ecuba - Rivoluzione musicale cominciata da Manfroce, compiuta poi da Rossini-Orchestra piena-Sua originalità, ingegno - Progressi della Seuola Napoleta na- Osservazioni: poca esperienza- Ritorno a S. Sebastiano, suoi studii camerali, sua infermità- Stabat-Pensione - Un consulto medico - La regina Murat -Morte di Manfroce - Alessandro Perrella - Il Municipio di Palmi - Fattezze di Manfroge, sue qualità -Donde l'autore attinse tante notizie-Opere di Manfroce-De Bonifont; privilegi degli alunni musicisti. 629 Composizioni di Manfroce esistenti nell' Archivio del Real Collegio di Napoli . . . . . . . . . . 640 Saverio Mercadante - Biografia sua di Colucci e dichiarazione dell'autore-Nascita di Mercadante, sua tendenza alla musica, suoi primi studii: solista di violino e concertatore-Sue composizioni per violino pubblicate-Allievo di Furno, Tritto e Zingarelli-Speranze-Rossini visita il Collegio-Accademia in suo onore-Due sinfonie di Mercadante, elogi-Altre sinfonie e composizioni diverse: Messa-La scuola di ballo-Cantata-L'Apoteosi di Ercole, felice successo, terzetto, sua popolarità - Altre opere per molte città d'Italia- Mercadante a Vienna-La Donna Caritea - Mercadante a Madrid, a Lisbona-Un critico francese-Le opere del Mercadante si scostano dal Rossini - Bellini - La buona e la cattiva musica - Sessanta opere teatrali-La Zaira del Bellini e del Mercadante-Il Giuramento, Il Bravo, Le Due illustri rivali-Mercadante si trasformò interamente- Perde un occhio- Maestro a Novara - La Vestale- Altre opere- Direttore del Collegio

di Napoli - Eleonora, Orazii e Curiazii-Gindizio dei Napoletani- I critici- Virginia che dorme- Fama di Mercadante: perde l'altro occhio - Detta la musica-Il lamento del Bardo, poema di straziante dolore -Mercadante cleco, buon direttore-Virginia a S. Carlo nel 1866- Una corona di alloro- Mercadante sinonimo di sapienza musicale - Altre composizioni dettato nella cecità. Caterina Medici - Musiche per camera. musiche sacre- Socio delle Accademie di Napoli, Parigi ed altre-Giudizio di Martinez. . . . 640 I. Composizioni di Saverio Mercadante esistenti nell' Archivio del R. Collegio di Napoli. . . . . . 11. Altre menzionate nelle diverse biografie . . . 667 Francesco Feo, discepolo del Gizzi e Pitoni - Sue prime onere teatrali-Direttore della scuola di canto-Opere sacre-Sua valentia-Gluck ed il Kyrie di Feo-Stile, maestro del Pergolesi. . . . . . . . . . . . . . . . 668 I. Composizioni di Francesco Feo esistenti nell' Archivio II. Altre menzionate nelle diverse biografie . . Riassunto del Conservatorio della Pietà de' Turchini. 671 Note al quadro del detto Conservatorio . .

Collegio di Musica in San Sebastiano e S. Pictro a Majella.

Carlo Conti—Sua nascita in Arpino—Suoi primi studii di scienze mediche — Sua tendenza per la musica—Suoi nuestri Firmo, Tritlo, Fenaroli, Zingarelli—Mayer— Studii classici—Suoi frutti, Le Truppe in Frunconia— Rossini e Zingarelli—Altre opere: Misantropia e pentimento, rappresentata per un'intera stagione, cavatine di Biagio, di Carlotto—Altre opere per Roma e Napoli, l'Alexi, l'Olimpia, suo merilo, il gran finale — Gioranna Shore alla Scala—Cantata pel busto di Monti-

Musiche chiesastiche-Conti ritorna in famigha, sposa Luisa Villa - Sno metodo di contropunto-Socio ordinario dell' Accademia di Napoli-Snoi studii privati -Maestro del Collegio-Suoi discepoli-Seconde nozze-Inno del 1848 - Tarantella-Presidente dell'Accademia, Segretario perpetuo- Filantropia del Conti- Abbandona il Collegio: vi ritorna - Conti cavaliere-Sua ultima infermità, sua morte - Lutto generale- Lettera del Mercadante-Solenni funerali-Biografia-Sua perdita sensibile-Conti maestrino di Bellini-Pregi della musica del Conti-Santini e Lancia-Iscrizioni. 677 I. Composizioni di Carlo Copti esistenti nell' Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . . . . Il. Altro menzionate nelle diverse biografie .

## APPENDICE alla biografia

Num. I. Il Censore universale dei Teatri .

Articolo del Giornale del Regno delle Due Sicilie. 703 Num. Il. Una lettera di Mercadante . . . 705 Num. III. Una lettera di Rossini all'autore. 706 Num. IV. Una lettera di Mercadante. ivi Num. V. Una lettera dell'autore . . . . 708 Iscrizione di Scherillo . . . . . . . . Vincenzo Bellini-Amicizia dell'autore per Bellini-Nascita-Bellini canta a 18 mesi-Sua educazione musicale-Allievo dell'avo paterno che fu discepolo di Jommelli e Piccinni-Attestato del Municipio di Catania-Bellini nel Collegio per concorso - Suoi maestri Furno, Conti, Tritto, Zingarelli - L' Haydn ed il Mozart - Amò Jommelli, Paisiello e Pergolesi - Lo Stabat, suo desiderio d'imitarne la dolcezza - La Semiramide di Rossini-Sconforto del maestrino Bellini-Sue prime com-

posizioni serie-Genio di Rossini-Bellini ha coscienza della propria individualità, la Norma - Arte rinnovata

e propria - Adelson e Salvini - Il Pasticcione ed il Pubblico, Bianca e Gernando-Barbaia-Bellini e Romani - L'autore e Fétis - Barbò - Bellini e Rubini nel duetto del Pirata Gualtiero ed Imogene - Giudizio nella Gazzetta di Milano e dei Teatri - Il Pirata: giornali viennesi-Applausi alla Scala-La Straniera-Una lettera di Bellini all'antore - Riforma musicale, canto-Medaglia-Ageddoto tra Bellini e Romani -La Zaira - I Capuleti ed i Montecchi, la stretta del 1º atto-Giudizio di Mercadante -- Merito dell'opera -- Insolenza del tenore Bonfigli-Elogi della stampa musicale-Dedica alla patria-Una lettera di Perucchini-Anselmo del Zio- La Sonnambula-Nota-La Norma, lettera sulla stessa di Bellini all'autore - Una lettera di Mercadante con una conclusione di Bellini-In mia mano alfin tu sei; la Casta Diva-Halévy-Pregi della Norma-Zingarelli- la tenerezza delle lagrime-Pougin, i Voneziani-Il Potrarca dei suoni-Bellini a Napoli, gli alunni del Collogio l'onorano-Visite di Bellini a Zingarelli - Bellini a Catania-Suo ritorno a Milano- Mercadante- La Beatrice di Tenda a Vonczia, infelice successo-Lettera di Bellini-Conforti di Mcrcadante-Bellini a Londra, a Parigi-Bollini e Rossini-Guglielmo Tell, giudizio di Bellini, di Luigi e Fedcrico Ricci - Umiltà di Bellini- Mayer - I Puritani, splendido successo- Le corone- La Legion d'onore-Pregi dell'opera-Lettero di Auber, Gallemberg, Donizetti -- Malattia di Bellini--- Affetti di parenti e di amici---Sua morte-Onori-Monumento di Marocchetti-Lettera di Mercadante - Funcrali a Napoli- Altre musicho di Bellini-Giudizii-La poesia e la musica, potenza delle molodie di Bellini- Il recitativo - Finali dei pezzi in altro tuono- I crescendo- La strumentatura aiuto al canto-Varii gindizii-Carattere di Vincenzo Bellini. 709 1. Composizioni di Vincenzo Bellini esistenti nell' Archivio del R. Collegio di Napoli .

11. Altre menzionate nelle diverse biografie . . . 773

## Dichiarazioni ed aneddoti

Al lettore- Dichiarazioni intorno ad alcune osservazioni del signor Anselmo del Zio - L'Oreste di Alfieri - Il teatro Bellini a Portalba - Notizia sull'Ernani - Lo spettro di Bellini - Rossini e Bellini - Relazioni tra Bellini e Pacini - Bellini ed i suoi primi ameri - Il trasporto delle ceneri di Bellini a Catania - Una dichiarazione intorno alla stretta del finale del 1º atto del Pirata - Alcune osservazioni interno ai giudizii di Adriano De La Fage su Bellini-Relazioni tra Bellini e Donizetti-Aneddoti di Bellini c della Malibran a Londra-Una lettera di Federico Ricci. . . . . 775 Luigi Ricci - Sua nascita e tendenza per la musica- Il violino, il cembalo, il compositore musicale-Discepolo di Furno, di Zingarelli-Messa a 4 voci, ammirazione di Bellini-Pietro Generali-L'Impresario in angustie-Scherzo con Zingarelli e Cantata in onere di questo-La Cena frastornata, L' Abate Faccarella, terzetto, Il Diavolo condannato a prender moglie- La bella Gandolfi, amori del Ricci, disinganno a Sinigaglia-Viaggio a Venezia - Colombo , L' Orfanella di Ginevra, Il Sonnambulo, Ferdinando Cortez - La seducente Ekerlin-Annibale in Torino: la Favelli- Il Marchese Visconti-La Neve. Nota-Altre opere di Ricci-De Villars-La Chiara di Rosembera, pregi di quest'opera-Aneddoto - Il Nuovo Figaro, entusiasmo - La Roser, Frezzolini e Zuccoli-Gloria ed amore-I due Sergenti a Milano - Un'Avventura di Scaramuccia, suo capolavoro-De Villars-La Brambilla , suo disprezzo ed umiliazione-Gli Esposti fecero il giro d'Italia-La musa del Ricci-La Luna di miele- I Romani-Il Barbicre-Aueddoti di Verdi e Bellini - La Malibran-II

Colonnello a Napoli, trionfo e gioie del Ricci-Napoli, suoi incontri-Malpica-Chiara di Montalbano a Milano-Il Disertore per amore a Napoli-Nuovi trionfi-Le Noize di Figoro-Mozart- Ricci a Trieste-Rossini La Semiramide - Mozart II Don Giovanni-Rosescio ed intolleranza-Amore fraterno - Catastrofe familiare-Le gemelle Stolz, loro qualità e pregi personali ed artistici- Sentimenti del Ricci- Una visita-L'armadio- Ricci a Costantinopoli - Lo Searamuccia, ovazioni-Giuseppe Donizetti-Messe-L'Amante di richiamo per Torino-Il Birrajo-Il Diavolo a quattro-Guerra Danese-1848-La signora Ricci-Separazione tra Luigi e Federico-Nuova famiglia-Musiche sacre-Relazione di Dal Torso-La Messa pastorale, la Messa di Requiem - Pace fraterna - Crispino e la Comare, rappresentato in tutt'i teatri de'due mondi - La Festa di Piedigrotta - Nota sulla fondazione del Tempio a Piedigrotta-Lettere di Ricci all'impresario, al poeta-Novità di quest'opera-374 rappresentazioni consecutive-Parti dell'opera, pregi-Piedigrotta a Parigi, lettera di Federico - Malinconia di Ricci -Ritorno alla cetra dei profeti-L'Uffizio della settimana santa-Miserere, Dies irae, Lamentazioni -- Scuola di canto ecclesiastico-Vita laboriosa di Luigi-Lotta tra l'uomo e l'artista - Ricci, l'autore c Rossi a Venezia, a Praga-l tre Italiani festeggiati-L'Isola bella-L'addio-Il Diavolo a quattro in Trieste-Il teatro l'Armonia-Acclamazioni serotine-Delirio-Manicomio di Praga-I) professore Kostl-Morte di Luigi Ricci-Funerali-Iscrizioni di Händler-Monumento nel Teatro Grande-Il maestro Ruta-Ottime qualità del Ricci-Sno umore gaio, sua trina ammirazione, suoi giudizii - Allievi-Indipendenza di animo; modestia-Società filarmonicodrammatica di Tricste - Composizioni-Ritiro domestico - Scopo per cui serisse Le Nozze di Figaro-Gin-

| - 2240 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| dizio del Dal Torso—Alcune pecche — La scionza de <sup>1</sup><br>pedauti—Un verso di Orazio—Donizetti e litici. 837<br>I. Composizioni di Luigi Ricci esistenti nell'Archivio del<br>R. Collegio di Napoli                                                                                                                                                                                               |  |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Angelo Ciocarelli — Sua nascita, sua disposizione per la<br>nunsica, suoi primi studii a Lanciano — Gianni—La fi-<br>glia del sottintendente Corcioni — Orgarani e De Gier-<br>gio—Invito della Corcioni a Napoli — Gasparo Selvag-<br>gi—Crescentini — Zingarelli —Invito a Dresda per le-<br>zioni di canto—Maestro della corte sassone—Dotarer-<br>Due Messe—Caterina di Gnista—Composizioni varie per |  |
| camera—Composizioni chiesastiche ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 1. Composizioni di Angelo Ciccarelli esistenti nell'Archivio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| del R. Collegio di Napoli , 893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Michele Costa - Sua nascita, sue disposizioni musicali-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Il padro primo suo maestro, poi Furno, Tritto, Zinga-<br>relli, Crescentini-Messa per monaca Il sospetto fu-<br>nesto, Il delitto punito Dixit e sinfonieIl Careere                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| d'Ildegenda, Malvina-Costa a Birmingham, a Lendra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Quartetto- Valente direttore d'orchestra- Malek-Adel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| a Parigi-Lettera di Carafa-Don Carlos-Teatro ita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| liane a Covent Garden-Oratorii-Articolo da Birmin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| gham-Cantate-Sir Michael Costa-Inno al Sultano-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Inno per la nascita di Guglielmo a Berlino — Decora-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| zioni cavalleresche del Costa 894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Composizioni di Michele Costa esistenti nell' Archivio del B. Collegio di Napoli.  901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| del R. Collegio di Napoli 901  II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Giuseppe Curci — Tra i maestri di canto è annoverato—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Stali di Curci — Ira i maestri di canto è amborerato — Natali di Curci — Inclinazione da bambino per la mu- sica—Sua ammissione al Collegio di Musica, suoi mae- stri —Prima Messa—Domine Deus alla moda—Zinga-                                                                                                                                                                                           |  |
| relli-Apostrofe-Altre composizioni chiesastiche-Un'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

ora di prigione-Altro opere teatrali-Isabella-Curci e Donizetti- Il Proscritto a Torino, Il Don Desiderio e L'Uragano a Venezia- Perrucchini e Velluti - Romanze-Maestro di canto a Vienna-Il Romanziere napoletano-La Principessa Schuvaloff-Allieve del Curei-Curei a Pesth-Suoi viaggi-Curci rivode il 'padre a Barletta-Alfonso d'Aragona in Napoli e perchè non fu eseguito - Inno - Curci insegna lingua francese-Sventure domesticho - Musiche sacre, Christus e Miserere-Promesse all'autore di due autografi. . 902 1. Composizioni di Giuseppe Curci esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . 914 11. Altre menzionate nelle diverse biografie. . . ivi Federico Ricci- Naseita e prima educazione nella musica-Suoi studii al Collegio-Bellini-Brevetto di maestrino-Prime composizioni-Amoro fraterno-Un mese di permesso- Gl'indivisibili- Federico non ritorna al Collegio-Suoi studii a' Roma-Il Colonnello, Monsieur des Chalumeaux - Orazio Vernet - Note - Altre opere teatrali-Lode alle donne-La Gabussi-Altre opere-Cantate - Accompagnamento a getto d'acqua muto -Gusti sovrani per la musica - Vallombra di Ricei ed I Crociati di Verdi a Milano-Ricci a Parigi-La Contessa Merlin- Canto di Ricci - Lablache, Vernet, De Villars-Altre opere, La Griselda, coro di donne ripetuto sempre- Opere composte da Luigi e Federico -Loro modo di studiare e di comporre-L'unipersonalità nell'opera Crispino e la Comare - Altre opere di Federico-Fraschini- Dure condizioni dei compositori in Italia-Lotte col mondo del palcoscenico-Il fumo della gloria pel maestro-L'utile esclusivo dell'editore -I trattati internazionali-Silenzio di Federico-La musiea dell'avvenire-Parole di Morandi - Il D'Arcais-Wagner-Sebastiano Bach, suoi imitatori-Carlo Botta-Federico Ispettore di cauto alla scuola di Pietro-

burgo-Suo ritiro dal teatro-Morte e resurrezione di Ricci-Altre composizioni, La Marchesina-Cantata-Ricei Cavaliere-Dopo 15 anni, Una follia a Roma-L'Impresario Bagier-Traduzione della Follia-Arturo Heulhard- Il Teatro dell'Ateneo-L'Avenir National-Le Constitutionnel-L'Epoque-L'Indépendance Belge-Journal de Saint-Pétersbourg- La Liberté- Le Monitenr- L'Opinion Nationale-La Presse libre-Le Siècle-L'Union-Articoli di altri Giornali-De Villars-Partitura al Collegio di Napoli-R. Commissario de Novellis, lettera-Risposta di Ricci-Propagatore di pretta scuola di canto-Speranze . . . . . 916 I. Composizioni di Federico Ricci esistenti nell' Archivio del R. Collegio di Musica . . . . . . 946 II. Altre menzionate nelle diverse biografie . . . Lauro Rossi-Sua nascita e tendenze musicali-Alunno in S. Sebastiano-Nota su'Conservatorii-Suoi maestri-Composizioni pei suoi compagni-Opere teatrali-Donizetti-Il Disertore Svizzero a Roma-Altre opere teatrali - I Falsi monetarii- La Malibran-L'Amelia-Canto e ballo-Leocadia, felice successo-Rossi a Veracrux-Concerti pubblici-Maestro al Messico-Opere tradotte in Ispagnuolo-Lavori chiesastici- La società de'einque-Corso di recite-Attività ed affetto di Rossi-La guerra del 1838-Il Rossi all'Avana-Marty-Lealtà e generosità di Rossi-Isabella Obermayer Rossi-La febbre gialla-Nuovo viaggio-Ritorno di Rossi-Grata memoria nel nuovo mondo- Opere rimodernate-Altre nuove opere - Direttore del Conservatorio di Musica a Nilano- Sventure in famiglia - Seconda moglie- Terze nozze-Molte altre opere- Accademie che l'onorarono - Pregi del Rossi come educatore -Altre qualità . . . . . . . . . . . . . 1. Composizioni di Lauro Rossi esistenti nell'Archivio del 

II. Altre menzionate nelle diverse biografie. . . 961 Errico Petrella - Suoi natali-Primi studii in San Sehastiano -La tastiera di bucce d'arancia - Maestrini-Maestri-Proposta d'un'opera teatrale a 16 anni-Ouposizioni - Il Diavolo color di rosa -Andaces fortuna iuvat - Ruggi, Zingarelli - Una doppia ricompensa -Raimondi e Fioravanti -Il Giorno delle Nozze: Pulcinella morto e non morto-Altre opere-Compenso-10 anni di silenzio - Mercadante - Leonora; Le Precauzioni, rappresentate un anno intero-Elogio del Giornale ufficiale-Elena di Tolosa, Marco Visconti-Verdi -Pacini -Petrella -Altre opere - Inno a Vittorio Emmanuele- Altre opere-Teatro Petrella a Lecco-Tre maniere di comporre di Petrella . . . . 962 Onorificenze di Petrella . . . . . . . . . 971 I. Composizioni di Errico Petrella esistenti nell' Archivio II. Altre menzionate 'nelle diverse biografie. . . 973 Giuseppe Lillo-Sua nascita-Primi rudimenti e vocazione per la musica-Ammissione gratuita al Collegio di Napoli - Suoi maestri - Pianisti - Lettera di Claudio Conti -Messa, Dixit-La Moglie per 24 ore, Il Gioiello, Odda, Rosmunda, Il Conte di Chalais- Note -Donizetti - Caterina Cornaro e Maria di Rohan : La Modista, L'Osteria-Disamina-Altre opere-Lillo maestro di pianoforte-Ispettore al Collegio-Il Mulatto a Torino-Lillo a Parigi, suoi parenti, onori- Caterina Howard-Altre opere senza successi-Giudizio dell'autore - Lillo maestro di composizione e contropunto al Collegio - Lillo al Manicomio di Aversa - Ritorna al Collegio-Utili avvertimenti agli allievi-Sua morte-Solenni esequie- Dono dei fratelli al Collegio- Lillo socio di diverse Accademie-Sue conoscenze letterarie -Lettera dei fratelli Lillo-Lettera del R. Commissario de Novellis . . . . . . . . . . ivi

I. Composizioni di Giuseppe Lillo esistenti nell' Archivio del R. Collegio di Napoli. . . . . . . . II. Altre menzionate nelle diverse biografic . . . Notamento della musica che i signori fratelli Lillo hanno regalata all' Archivio di questo R. Collegio-Autografi di Giuseppo Lillo-Musica di Giosuè Lillo- Stampe e copie-102 volumi di musica di auteri diversi . ivi Salvatore Sarmiento-Sua nascita-Accademia data a 13 anni in Palermo-Suoi studii-Gratuita ammissione al Collegio-Suoi maestri-Prima operetta Valeria la Cieea-Altre opere teatrali in Italia. Guilleru de la Trompette a Parigi, gran successo-Sarmiento maestro della R. Camera e Cappella-Suoi predecessori-Archivio di musica della R. Cappella- Musiche chi esastiche di Sarmiento-Gran Messa funchre-Concorso-Morte, 994 1. Composizioni di Salvatore Sarmiento esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . 995 II. Altre menzionate nelle diverse biografie Nicola de Giosa-Sua nascita-Dilettante di flauto-Gratuita ammissione al Collegio-Bongiorno-Maestrino di flauto-Suoi maestri di partimento od armonia sonata e contropunto-Donizetti-Sue composizioni diverse: Preghiera, Inno funebre- Due operette diverse- La fantesca-Discorso con Mercadante-Uscita del Collegio-La Casa deali Artisti-Detrattori - Gindizii di Fioravanti e Bidera-Felice risultato - Elvina - Il maestro Siri e de Giosa - Sfida - Pecche osservate in Elvina dallo stesso de Giosa-Ammaestramenti di Zingarelli-Molinari-Don Checco- Casaccia- Don Checco a San Carlo-Altre opere, L'Arrivo del signor Zio-Polemica tra Brofferio e Regli-Quattro opere non mai rappresentate-Il Bosco di Dafne-Musica vocale per camera-Cariche del de Giosa-Musiche chiesastiche-Socio di diverse Accademie-Schizzo del de Giosa . . I. Composizioni di Nicola de Giosa esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . . . . . 1904

II. Altre menzionate nelle diverse biografie. . . 1005 Giuseppe Puzone - Sua nascita-L'oboè - Gratuita ammissione al Collegio - Primo oboè - Maestrino - Suoi maestri in pianoforte, partimento e contropunto -- Donizetti, Mercadante - Prime composizioncolle- Messa, Vespero; due Sinfonie -- Inno pel ricovimento di Rossini - Preludio funebre pel Conte di Gallemberg - Il Marchese Albergati- Altre composizioni di merito-Il Figlio dello schiquo nel Fondo-Esecutori-Elfrida di Salerno a San Carlo - Direttore del R. Teatro-Altre onere teatrali- Musiche chiesastiche. . . . I. Composizioni di Giuseppe Pazone esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . . Il. Altre menzionate nelle diverse biografie . . Michele Ruta-Sua nascita-Gratuita ammissione al Collegio - Suoi maestri - Studii col Conti-Consigli del Mercadante-Ruta volontario nel 1848- Inno patriottico pel carnevale di quell'anno --- Altro Inno in Lonibardia sulle parole di Capocoi, gran successo- Novara-Suo ritiro e solitudine-Opere didascaliche-Leonilda, Diana di Vitru-Cantata-Gli Album di Ruta-Musiche chiesastiche-Sua figlia Gilda - Musica introdetta da Ruta nello opere in prosa-Maestro insegnante-Due opere non ancora rappresentate Caterina, Marco Bozari, libretto sue . . . . . . . . . . . 1012 I. Composizioni di Michele Ruta esistenti nell'Archivio del II. Altre menzionate nelle diverse biografie. Gaetano Braga -- Sua nascita -- Il Capebande di Giulia-Nuova-La Duchessa d'Atri-Sun gratuita ammissione al Collegio-Busti, Parisi, Ruggi-Il prime violencelle nella sinfonia la Semiramide-Mercadante-Altri macstri del Braga- Maestrino a 44 anni-Carlo Conti-Lettera di Braga all'autore-Amor fraterno-Prima opera, Alina pel Fondo-Concerto ai Fiorentini-Da Fi-

renze a Vienna- Concerto- Conoscenze- Quartetti di Haydn ed altri-Giuseppe Stanzieri-Generosità di Braga-Concerto a Firenze-Lettera ad Amalia Colonna-Braga a Parigi-Accademie-Il pezzo classico di Mendelsohn - Conoscenze de' sommi nell' arte - Rossini -Braga a Londra-I grandi artisti nel pollajo del Duca di Wellington - L'Estella di S. Germane per Vieuna. Il Ritratto per Napoli-Due Album musicati a Parigi-Braga maestro di canto-La Mendicante, Mormile, Ruy-Blas, non ancora rappresentata, Gli Appenturieri.- Il Ruy-Blas di Marchetti-Lettera all'autore-Caligola-La signora Fricci -- Varie composizioni per camera --I. Composizioni di Gaetano Braga esistenti nell' Archivio del R. Collegio di Napeli. . . . . . . 1029 II. Altre menzionate nelle diverse biografie . . 4030 Paolo Serrao - Sua nascita - Filadelfia - Primo saggio di 8 anni - Gratuita ammissione al Collegio - Punizione della tromba - Parisi, Conti - Prima Messa -Altre composizioni chiesastiche - Nel 1848 volontario nella G. N. di Napoli-Suo ritorno al Collegio-L'Impostore - Primo maestrino-Dionora de Bardi, Giambattista Pergolesi- Oratorio- La Duchessa di Guisa per San Carlo, incontro fortunatissimo, Il Figliuol Prodigo- Concorsi del Serrao- Cariche del Serrao al Collegio, ai Teatri di Napeli - Sinfonia Omaggio a Mercadante-Gran Messa di Requie-Inno al Re per l'Esposizione Marittima- Onori del Serrao. . . ivi 1. Composizioni di Paolo Serrao esistenti nell'Archivio del 11. Altre menzionate nelle diverse biografie . . 1039 Filippo Marchetti-Natali-Dilettante di musica-Ammissione al Collegio - Suo maestro- Grata memoria per Conti - Insegnamenti del Conti - Disposizione delle voci-Armonia-Lettera di Marchetti a Santini- Gentile

de Varano a Torino, successo-La Demente-La Traviata di Verdi. Nota-La Demente riprodotta in Roma ed in Jesi- Una caduta di Marchetti- Il Paria-Musiche per camera- Suo fratello Raffaele- Marchetti a Milano - Marcelliano Marcello-Giudizio sul Paria -Un nuovo soggetto - Giulietta e Romeo sul Shakspeare-Sette rappresentazioni a Trieste, a Milano -Gounod-Prognostici sul merito di Marchetti-Il Ruy Blas-Promesse dell' impresario della Scala - La Forza del Destino di Verdi-Gli Ambrosiani- Il Ruy Blas a Firenze-Suo posto d'onore- Trionfi in molte città italiane-A Napoli Marchetti dirige l'orchestra-Onori di Marchetti- Scrive Gustavo Wasa - Nota sulla imitazione della musica straniera e sulla individualità ita-1. Composizioni di Filippo Marchetti esistenti nell'Archivio del B. Collegio di Napoli. . . . . . 1048 II. Altre menzionate nelle diverse biografie . . 1049 Luigi Vespoli - Tritto maestro di Evangelista Vespoli -Natali di Luigi- Tendenze musicali - Sua entrata al Collegio-Animo gentile-Carattere concentrato-Posto gratuito - Parisi, Russo, Mercadante suoi maestri -Zelo nello studio della musica-Il terzetto del Traviato-Un Coro di marinari-Maestrini successori di Serrao - La Cantante pel R. Teatro del Fondo-Esecutori - Pezzi favoriti e pregi di questa musica-Vespoli. Ricci, Donizetti, Rossini- Ispettorato - 12 studii per pianoforte- Infingardaggine per l'arte . . . ivi Composizioni di Luigi Vespoli esistenti nell' Archivio del Ernesto Viceconte - Natali- Tendenze per la musica-Sua entrata nel Collegio-Controbasso-Suoi maestri-Prime composizioni-Il primo atto del Traviato-Suoi

compagni in questa composizione-Messa a S. Giorgio dei Genovesi-Cantanti - Evelina - Altre musiche per

| eamera e chicsa- Luisa Strozzi a San Carlo- Selvag-                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| gia                                                                                     |
| 1. Composizioni di Ernesto Viceconte esistenti nell'Archi-                              |
| vio del R. Collegio di Napoli 1056                                                      |
| vio del R. Collegio di Napoli 1056<br>II. Altre menzionate nelle diverse biografie 1057 |
| Erennio Gammieri- Natali- Gran trasporto per la mu-                                     |
| sica-Suoi studii in Campobasso-Entrata al Collegio-                                     |
| Busti - Cantante in orchestra-Posto gratuito - Suoi                                     |
| macstri-Concertatore a Pictroburgo- Maestro di can-                                     |
| to-Sue tendenze per la composizione-Il Chatterton-                                      |
| Bardare e Pinto- Tragedia greca- Madama Barbot-                                         |
| Successo dell'opera, articolo di George Max, altro del                                  |
| Courrier Russe- L'Assedio di Firenze dal romanzo di                                     |
| Guerrazzi - Versi del Cav. Pinto- Desiderii dell'auto-                                  |
| rc-Cavallini 1058                                                                       |
| 1. Componimenti di Erennio Gammieri esistenti nell'Archi-                               |
|                                                                                         |
| vio del R. Cellegio di Napoli 1065<br>II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi  |
| Claudio Conti-Sua nascita-Tendenze musicali- Entrata                                    |
| al Collegio e posto gratuito-Parisi c Mercadante suoi                                   |
| maestri-Idealità de'sentimenti del Conti-Maestrino-                                     |
| Metodo razionale rarissimo nei musicisti - Conti buon                                   |
| maestro di canto-Il Traviato-Coro di Cersari-Mu-                                        |
| sica religiosa piacevole e richiesta- Inno di gala, 1859,                               |
| Messa e Credo a Gravina, Inno-Pange lingua alla pale-                                   |
| strina-La Scala santa- La Figlia del Marinaro, in-                                      |
| coraggiamento-Successo dell'opera al Teatro Bellini-                                    |
| Musica sacra e per camera-Inno pel Principe di Na-                                      |
| poli-Elegia per Meyerbeer - Passione per la musica                                      |
| per camera - Memorio dedicato a Mercadante - A se                                       |
| stesso, parole di Leopardi -Antonio Tari -Affetto del                                   |
| Conti pel Collegio-Conti cavaliere ivi                                                  |
| 1. Composizioni di Claudio Conti esistenti nell' Archivio                               |
| del R. Collegio di Napoli 1070                                                          |
| Il Altre menzionate nelle diverse hingratie 4074                                        |

# Supplemento alle biografie del R. Collegio

| Difficoltà di scrivere una storia contemporanea-Diversi pa- |
|-------------------------------------------------------------|
| reri se parlar solo dei sommi nell'arte o di tutti —        |
| Circostanze che hanno cangiato l'ordine di questa se-       |
| conda parte                                                 |
| conda parte                                                 |
| Furno, Tritto e Zingarelli suoi maestri -Il Marmo -         |
| Musiche chiesastiche- Capomusica nel 1º Reggimento          |
| Svizzeri e Granatieri G. R Oh quante imposture; Un          |
| matrimonio per medicina; L'Avvocato in angustie; La         |
| Vedova scaltra— Direttore della banda di San Carlo—         |
| Roberto di Costanzo-Direttore all'Albergo de'Poveri-        |
|                                                             |
| Altre cariche e musiche per l'esercito - Ispettore di       |
| istrumenti al Collegio-Musica militare strumentale-         |
| Concertone; Marcia sunebre - Musica per balli a San         |
| Carlo, chiesastica e per camera -Mediocrità del For-        |
| nasini — Morte                                              |
| I. Composizioni di Nicola Fornasini esistenti nell'Archivio |
| del R. Collegio di Napoli                                   |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 4077           |
| Francesco Stabile- Nascita e tendenze per la musica-        |
| Ammissione a S. Sebastiano - Suoi maestri - Messa e         |
| Vespero per S. Marcellino Lo Sposo al lotto Maestro         |
|                                                             |
| di canto e pianoforte—Palmira a S. Carlo—Suo ritorno        |
| in patria e perchè, e che vi facesse-Altra opera per        |
| S. Carlo — Morte ivi                                        |
| 1. Composizioni di Francesco Stabile esistenti nell'Archi-  |
| vio del R. Collegio di Napoli 1079                          |
| Il. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi            |
| Giovanni Moretti- Nascita- Entrata al Collegio- Suoi        |
| studii-Posto gratuito-Maestri-La gioia dei sudditi,         |
| Il premio della Rosa, La Strega, Lo Spirito nell'Am-        |
| polla, L'Eredità di Pulcinella, La Fidanzata ed il Ciur-    |
|                                                             |

| latano, I Due Forzati-Applausi- Il collegiale-Altre                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| opere teatrali, Il Policarpio- Direttore a diversi tea-                                 |
| tri-Maestro di canto e contropunto-Modestia. 1079                                       |
| I. Composizioni di Giovanni Moretti esistenti nell'Archivie                             |
| del R. Collegio di Napoli 1081                                                          |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 1082                                       |
| Paolo Fabrizi - Natali-Istinto musicale-Ammissione al                                   |
| Collegio di S. Sebastiano - Il controbasso-Posto gra-                                   |
| tuito- Zingarelli- Musica chiesastica- La Vedova di                                     |
| un vivo al Teatro Partenope - Altre opere teatrali -                                    |
| Cav. Santangelo-Fabrizj direttore della musica all'Al-                                  |
| bergo de Poveri — Tentativi per la fondazione di un                                     |
| nuovo Collegio di Musica nell'Albergo dei Poveri —                                      |
| Il quale Collegio fu considerato poi come altra scuola                                  |
| esterna del Collegio di S. Pietro a Majella—Il Cav. de                                  |
| Zerbi-Riforme-L'elemento giovine-Cariche del Fa-                                        |
| brizj ed onorificenze — Musiche chiesastiche—Protezio-                                  |
| ne del ministro—Fine di Fabrizj 1083                                                    |
| I. Composizioni di Paolo Fabrizi esistenti nell'Archivio                                |
| del R. Collegio di Napoli                                                               |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi                                        |
| Raffaele Giannetti— Natali—Primi studii letterarii—Voce                                 |
|                                                                                         |
| di soprano- Boccetti- Proibizione di cantare- Studii                                    |
| musicali- Ammissione al Collegio di Napoli- Lanza,                                      |
| Ruggi, Donizetti suoi maestri — Dono al Municipio di                                    |
| Spoleto e premio che ne ottenne-Il tenore-Cimarosa                                      |
| e Busti suoi maestri-Crescentini-Salve Regina al re-                                    |
| pertorio del Collegio — Mercadante — Messa e Dixit-                                     |
| Gilletta; La Figlia del Pilota; La Colomba di Bareel-                                   |
| lona Musica per la festa di S. Giacomo Composi-                                         |
| zioni per camera-Due opere teatrali non ancora rap-                                     |
| presentate                                                                              |
| I. Composizioni di Raffaele Giannetti esistenti nell'Archi-                             |
| vio del R. Collegio di Napoli 1090<br>Il. Altre menzionate nelle diverse biografie 1091 |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 1091                                       |

Achille Pistilli - Suoi natali - Ammissione al Collegio e posto gratuito-Suoi maestri- Composizioni chiesastiche-Mercadante-Il finto Feudatario; Rodolfo da Brienza: Matilde d'Ostan: La Gondoliera di Venezia-Mediocre compositore pianista-Il figlio a 13 anni di\_belle speranze e sua morte-Mania di Pistilli e morte-Musiche chiesastiche sul gusto teatrale. 1. Composizioni di Achille Pistilli esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . II. Altre menzionate nelle diverse biografie Paolo Savoja, figlio di valentissimo musicista-Posto gratuito al Collegio con esame particolare-Suoi maestri-Composizioni chiesastiche - Sinfonie - Capemusica nel 3º Reggimento Svizzero e G. Reali-Esaminatore-Un Maestro ed un Poeta - Timidezza del suo carattere-Musica per la festa di S. Giacomo-Capomusica della G. Nazionale-Direttore della banda nel Teatro S. Carlo - Introduzione all'opera Cristianella - Sinfonia-marcia di Mercadante trascritta da Savoja . . . ivi I. Composizioni di Paolo Savoja esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli. . . . . . . . . 1099 (\*) H. Altre menzionate nelle diverse biografie . . . ivi Giovanni Zoboli, nato da egregio musicista - Posto gratuito al Collegio- Suoi maestri- Composizioni chiesastiche - Sinfonia e coro per la Casina di Bologna -Credo lodato da Rossini- Opere teatrali-Maestro all'Albergo - Ritiro - Zoboli in Ariano . . . 2000 1. Composizioni di Giovanni Zobóli esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . . 2002 II. Altre menzionate nelle diverse biografie . . . ivi Riassunto pel Collegio R. di Musica in S. Sebastiano e S. Pietro a Maiella con note al quadro. . . 2003

<sup>(\*)</sup> Per inavvertenza tipografica nella numerazione delle pagine, dal numero 1099 si è passato al numero 2000.

Maestri compositori allievi della seuola dei Conservatorii di Napoli.

| Domenico Scarlatti , allievo di suo padre Alessandro -      |
|-------------------------------------------------------------|
| Suoi studii in Roma con maestro Gaspari e Pasquini-         |
| Primo gravicembalista— Irene — Amico lettore—55 a-          |
|                                                             |
| rie-Musicista Haendel-Cantate di merito-Il Tesoro           |
| dei pianisti-Opere teatrali -Musica religiosa -Mae-         |
| stro di cappella in Vaticano-Amleto-Narciso rappre-         |
| sentato-Suoi viaggi-Ritorno a Napoli -Adolfo Has-           |
| se-Scarlatti in Ispagna maestro di corte-Onorificen-        |
| ze- Sua morte- Ultime composizioni facili- Suo me-          |
| rito riferito dal Fétis 2011                                |
| 1. Composizioni di Domenico Scarlatti esistenti nell'Archi- |
| vio del R. Collegio di Napoli 2016                          |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi            |
| Giacomo Cordella — Una lite di suo padre Girolamo con       |
| Garofalo per compenso—Natali e primi studii musicali        |
|                                                             |
| di Giacomo-Merito-Sue opere buffe rappresentate in          |
| molte città italiane-Annibale in Capua pel teatro S.        |
| Carlo-Altre opere teatrali-Maestro alla R. Cappella;        |
| al Collegio-Direttore di musica al teatro massimo-          |
| Cantate-Opere chiesastiche-Morte 2017                       |
| 1. Composizioni di Giacomo Cordella esistenti nell'Archivio |
| del R. Collegio di Napoli 2020                              |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 2024           |
| Michele Carafa-Nobiltà di natali-Educazione militare-       |
| Piacere per la musica - Primi studii col mantovano          |
| Fazzi e con Ruggi- Operette musicali che annunziano il      |
| suo ingegno- La Musicomania scritta a Parigi-Sol-           |
| dato di Murat- Prigioniere a Campotanese- Scudiere          |
| del Re-Capitano in Sicilia-Altri onori-Campagne-            |
| Suo ritorno alla musica — Il Vascello l'Occidente al        |
| Fondo, La Gelosia corretta—Gabriella di Vergy, analisi      |
|                                                             |

dı quest opera-Altre opere teatrali-Sus rinomanza in Italia ed a Parigi - Le Valet de Chambre, gran duesto-Rossini rivale el anuico-Elogio di Rossini-Altre molte opere teatrali in Francia-Direttoro del Ginnasio della musica militare-Altre cariche; onori - Rimproveri a Carafa qual innitatore, e come - Autografi - Carafa miec di Rossini; ammiratore di Bellini-Sus severità coi maestri francesi-Ritratto di Carafa. 2021 L. Composizioni di Michele Carafa esisteni nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . 2033 II. Altre mencionate nelle diverse biografie. 2035

#### CELEBRI CANTANTI

Gaetano Majorano- Il Caffarelli-Suoi poveri natali- Il piccolo contadino e l'organo- Caffaro-Felice organizzazione musicale-Evirazione-Primi studii di Majorano-Sua ammissione al Collegio-Porpora, suo metodo- Cinque anni di studii su un foglio di carta-Sospetti-Risultato-Caffarelli al teatro Valle in Roma-Entusiasmo- Simpatie-Fortuna-Gli spadaccini-Caffarelli in Napoli - Una corsa a Roma ed un bravo a Gizziello-Successi splendidissimi a Londra-Ricco ed onorato ritorna in Italia-- a Madrid, Vienna e Parigi --La tabacchiera d'oro di Luigi XV e le 30 tabacchiere di Caffarelli-Il ritratto del Re si donava si soli ambasciatori-Nota-Il brillante ed il passaporto-Il Duca di San Dorato-60mila lire di rendita -Il palazzo al vieo Carminello a Toledo-Un'orgogliosa iscrizione-Capasso-Morte del Caffarelli-Pregi suoi-Farinelli e Gizziello-Insolenza ed orgoglio di Caffarelli-Un brano di lettera di Metastasio. . . . . . 2039

Carlo Broschi-Sua patria, quale?—Perchè venisse detto Farinelli —Nobiltà e povertà? —La caduta! —Le istorielle degli evirati si somigliano tutte — Dubbii risul-

tati della evirazione-Fortuna del Farinelli-Discepolo del Porpora - Prima cantata in casa Farina - Prima cantata al pubblico nell'Angelica e Medoro - Opinione contraria-Il ragazzo fa la sua prima comparsa a Roma nell'Eumene - Il trombetta ed il cantore- Burney maestro del Farinelli, se vero ?- Il cantore Bernacchi il re dei cantanti - Farinelli canta a Vienna, a Venezia, a Napoli-La celebre Tesi-Suoi viaggi diversi in Italia ed Austria - Un consiglio di Carlo VI.-Il cantante più patetico-Ricco, va a Londra-Suo fortunatissimo incontro - Serata al palazzo di Saint-James-Luigi XV, dono del suo ritratto di brillanti e 500 luigi- 25 anni in Ispagna - Il canto vince la malinconia di Filippo V-Il favorito del Rc-Triboulet - Il primo ministro di Spagna-Opinione di Bocous-Accorgimento di Farinelli-Carattere generoso e nobile-Aneddoti -Farinclli ed il sarto-Carlo III e Farinelli-II celebre cantante ed il cortigiano - Meditazioni nel palazzo a Bologna - Visite di forestieri - Farinelli e Benedetto XIV-Pianoforti e ritratti conservati da Farinelli-Lo storico Martini - Morte di Farinelli . . . . 2048 Gioacchino Conti-- Il Gizziello-Cagioni della sua evirazione-Doti della voce di Conti-Domenico Gizzi maestro suo - Esordì il Gizziello con l'Artaserse a Roma, poi a Napoli, a Londra - 1 due teatri rivali divenuti formidabili - La vicinanza del Farinelli - L'Achille in

stro suo — Esordi II dizziello con l'Artaceree a Roma, poi a Napoli, a Londra — I due teatri rivali divenuti formidabili — La vicinanza del Farinelli — L'Achille in Sciro al S. Carlo di Napoli—Di chi fosse questa musica—Pregi di Caffarelli e di Gizziello particolari — Il dono del Re di Portogallo per la pastorale canata da Gizziello — Ritiro e carità del Gizziello — Sua morte prematura . 2056 . Seppe Aprile — Sua nascita— Oscurità dei suoi primi seppe Aprile — Sua nascita— Oscurità dei suoi primi

Giuseppe Aprile — Sua nascita — Oscurità dei suoi primi anni-Allievo del Conservatorio do Turchini — Brillante carriera nei testri d'Italia e Germania — Pregi del suo canto — Maestro di Cimarosa — Solfeggi melodiosi — Ignorasi quando morisse . 2005.

Composizioni di Giuseppe Aprile esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli . . . . . . . . . 2066 Luigi Lablache- Nota di schiarimenti-Rivoluzione francese - Nobiltà di casato - Commercio con le Indie-Nascita di Luigi- Il Terrore-La Francesca Lablache e la bandiera della Repubblica Napoletana-Inno di Cimarosa - Ruffo - Il tavolato del teatro del Fondo -Morte di Duport-Presentazione degli artisti repubblicani all'autorità-Pene loro inflitte- La bandiera bruciata - Lo zio di Luigi in America - La governante presso la Principessa d'Avellino - Munificenza di Giuseppe Napoleone - Fortuna della famiglia Lablache-Luigi studia il violino, il controbasso-L'abbassamento di voce-La voce di basso-Il maestro Valente-Il teatro nel Collegio- Lablache buffo nella Contadina bizzarra-Fuga di Lablache dal Collegio-Ritorno al Collegio - Le scappatine alla Lablache-Real rescritto-Povertà di Lablache espulso dal Collegio - L'amicissimo Cioffi - Nota - Il cantore del teatrino di pupi -Lablache a S. Carlino-Felice successo-L'artista Pirotti poi sposa di Lablache - Suoi salutari consigli al marito-Da Palermo a Milano-Purezza di pronunzia-Lablache a Laybach - Cantante della Real Cappella a Napoli - Trionfi a Vienna, a Napoli - Cantanti della gala 12 gennaio 1826 - Lablache nella Bianca e Gernando di Bellini ed in altre opere - A Parigi al Teatro dell'Opera italiana, di nuovo a Napoli e viceversa, poi a Londra-Elogio di Lablache, vero interpetre di Rossini-Errico VIII nell'Anna Bolena, Oroveso nella Norma-Se possano imitarsi i genii dell'arte-Secondo Rossini tre erano i veri genii del canto-Lablache sommo nell'arte- Ottime qualità del suo spirito-Lablache a Pietroburgo- Lodatore di Napoli nell'arte- Grande in tutt' i generi di musica- I parlanti- Lablache, la Giuditta Pasta e la Malibran - Innovatore dell'opera lirica — Recitativi declamati — L'antore al pianoforte con Lablache a Prajej — Lodatori del cantante Riposo di Luigi — Onorificenza di Alessandro II — Dalla Maison Lafitte di Parigi alla villa di Posilipo — L'artista Winter divenuto domenicano visita Luigi nell'ultima informità — Sua morte nel 1858 — Funerali — Amore di Lablache da litre virità—Le arti belle non nocquero mai all'Italia — I cultori del bello sono ornamento di un nazione — Duo sorello di Lablache — La Marchesa Brayda— La monacazione — 13 figliuoli di Luigi — Visita dell'autore allo stesso — Onorificenze e diplomi di Lablache— Diparte di Baldacchini — 2007

### APPENDICE alla precedente biografia

Incontro di Luigi Lablache con Giuseppe Napoleone- Le tabacchiere-Il cieco sonator di violino-Le Camelie di D. Pasqualo - L'udienza reale a Capodimonte-Lablache scambiato per un celebro nano-Lablache, la Regina Vittoria e l'Imperatore Alessandro-Kissingen. 2098 Raffaele Mirate- Sua nascita- Grande sua attitudine per la musica-Carabella suo maestro-Sua ammissione al Collegio - Il violino, il concertista, il soprano - Crescentini e Mirate-ll Miserere di Zingarelli- Il posto gratuito- Cambiamento di voce; i gorgheggi- La cavatina di Giuscope Lillo - Un secondo esperimento -Scuola del Busti-Tristo presagio di un medico-Mirate tenoro al Teatro Nuovo, a S. Carlo-Lablache lo scrittura per Parigi-Mirate in altri teatri d'Italia-A Vienna: di nuovo in Italia-Suo ritiro dall'arte-Vi ritorna per la Virginia - Una corona di Mirate a Mercadante-Ritiro di Mirate a Sorrento . . . 2108 Opere composte per Mirate . . . .

# GIUNTE ALLA PARTE SECONDA

| Avvertenza 2120                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Gaetano Andreozzi - Sua nascita-Alunno della Pietà dei         |
| Turchini, discepolo di Jommelli-Cantate e duettini-            |
| La Morte di Cesare, Bajazet, L'Olimpiade-Altre opere           |
| teatrali per l'Italia e Pietroburgo - Quartetti -Altre         |
| opere-Giovanna d'Arco ultima-Insegnamento del can-             |
| to-Sua moglie Anna dei Santi di Firenze, artista-Un            |
| viaggio a Pilnitz-Una notizia funesta, rassegnazione-          |
| Seconde nozze - Indigenza - La Duchessa di Berry-              |
| Pregi di Andreozzi                                             |
| I. Composizioni di Gaetano Andreozzi esistenti nell'Archi-     |
| vio del Real Collegio di Napoli 2124                           |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 2125              |
| Francesco Ruggi-Sua nascita-Sua educazione musica-             |
| le-Maestro della Città di Napoli - Opere teatrali se-          |
| rie e buffe-Musiche chiesastiche-Regalo di 84 auto-            |
| grafi al Collegio-L'Oratorio pel catafalco del 1815-           |
| Maestro delle figlie di Re Murat-Maestro di canto al-          |
| l'Educandato de' Miracoli - Sua delicatezza - Rispetto         |
| ed amore per lui-Socio in luogo di Cottrau-Maestro             |
| di contropunto- Famiglia di Ruggi- Opinione di Em-             |
| manuele Rocco sulle musiche sacre di Ruggi ivi                 |
| 1. Composizioni di Francesco Ruggi esistenti nell' Archi-      |
| vio del Real Collegio di Napoli 2131                           |
| II. Autografi di Ruggi donati e depositati nell'Archivio. 2132 |
| Luigi Niccolini, fratello dell'architetto Antonio - Primi      |
| studii in Firenze, poi in Napoli con Sala, Tritto e Pai-       |
| siello- Cantata- Musica per balletti di San Carlo -            |
| Maestro della cappella di Livorno - Musica sacra -             |
| Morte—Pregi 2134                                               |
| I. Composizioni di Luigi Niccolini esistenti nell' Archivio    |
| del R Collegio di Vanoli 2425                                  |

| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 2135          |
|------------------------------------------------------------|
| Giuseppe Niccolini - Sua nascita; figlio di musicista -    |
| Suoi primi studii musicali-Ammissione al Conservato-       |
| rio di S. Onofrio-La prima sua opera, La Figlia stra-      |
| vagante-Altre opere teatrali-Molta musica saera. ivi       |
| I. Composizioni di Giuseppe Niccolini esistenti nell' Ar-  |
| chivio del R. Collegio di Napoli 2138                      |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 2139          |
| Giuseppe Mosca - Sua nascita - Edneazione musicale nel     |
| Conservatorio di Loreto-Sua prima opera Silvia e No-       |
| dane a Roma- Altre opere molte rappresentate in di-        |
| versi teatri d'Italia ed a Parigi - Sua morte - Mosea      |
| senza genio creatore - Il walzer dei Pretendenti de-       |
| - lusi ivi                                                 |
| 1. Composizioni di Giuseppe Mosca esistenti nell'Archivio  |
| del Real Collegio di Napoli 2142                           |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi           |
| Luigi Mosca-Chi fosse-Suoi studii nel Conservatorio dei    |
| Turchini-Maestro accompagnatore a S. Carlo-Prima           |
| opera L'Impresario burlato - Altre opere teatrali - In-    |
| segnamento del canto-Musica sacra-Sua morte. 2143          |
| 1. Composizioni di Luigi Mosea esistenti nell'Archivio del |
| Real Collegio di Napoli 2145                               |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 2146          |
| Giuseppe Bornaccini-Sua nascita-Sua educazione mu-         |
| sicale in Roma, in Napoli - Composizioni scritte nel       |
| Collegio - Ritorno in Ancona sua patria - Cantata -        |
| Album - Musica saera - Direttore di quel teatro - Sua      |
| prima opera a Venezia-Incontro di Bellini-Ida, I due       |
| incogniti-Proponimento di non iscrivere per teatro-        |
| Insegnamento musicale a Trieste Una Cantata ed un          |
| regalo - Molti pezzi di musica per gli allievi di can-     |
| to - L'Assedio di Ancona del 1174 per la proclama-         |
| zione dello Statuto, 1861-Rinunzia alle sue cariche-       |
| Pensione di ritiro-Onorificenze di Bornaccini ivi          |

#### **— 2259 —**

| Composizioni di Giuseppe Bornaccini menzionate nelle di-     |
|--------------------------------------------------------------|
| verse biografie                                              |
| Salvatore Agnelli-Sua nascita-Infantili commozioni nel       |
| sentire la musica- Sua educazione al Collegio di Pa-         |
| lermo- Morte del padre-Seconde nozze - Ammissione            |
| al Collegio di Napoli e suoi maestri-Favori largitigli       |
| da Zingarelli-Prima opera I due Pedanti-Altre ope-           |
| re-Agnelli a Marsiglia-Un articolo della Gazette des         |
| Etrangers-Musica chiesastica-Certificato di Rossini-         |
| Parole di Donizetti - Cromwello non potuto rappresen-        |
| tare a S. Carlo-Ritorno di Agnelli in Francia. 2152          |
| 1. Composizioni di Salvatore Agnelli esistenti nell'Archivio |
| del Real Collegio di Napoli 2155                             |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 2156            |
| Emmanuele de Roxas - Sua nascita - Studii militari -         |
| Entrata al Collegio di S. Pietro a Majella - L'oboe-         |
| Concorso pel posto gratuito- Allievo di Belpasso- II         |
| baritone alla scuela di Busti, di Crescentini - Studii       |
| di composizione - Commediela rappresentata a Vico            |
| Equense- La Figlia del Sergente, libretto di Ruta-           |
| Duetto Di te si susurra-Musica sacra - Opera senti-          |
| seria Rita-Morte del padre-Roxas maestro di canto-           |
| Suoi discepoli-Musica per camera-Pregi del suo in-           |
| segnamento ivi                                               |
| I. Composizioni di Emmanuele de Roxas esistenti nell'Ar-     |
| chivio del R. Cellegio di Napoli 2159                        |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi             |
| Conclusione - Parole del Manifesto Se l'autore abbia         |
| raggiunto lo scopo-Ciò che egli ha praticato per con-        |
| durre a fine l'opera-Una seconda edizione 2160               |
| Riassunto delle tre diverse categorie-Quadro sinostico-      |
| Note al quadro 2162                                          |
| Indice alfabetico dei maestri compositori e celebri can-     |
| tanti 2169                                                   |

# Notizie su i teatri e sui poeti melodrammatici napoletani.

Teatro della Commedia vecenia - di S. Bartolomeo - Sue gloriose rimembranze-La chiesa la Graziella-La conmedia lirica, opera speciale dei Napoletani-Il Teatro della Pace - Nosocomio della Pace - Libretti teatrali esistenti nell'Archivio del Collegio-Trinchera-Il Teatro dei Fiorentini; vi si rappresentavano commedie spagnuole, poi rappresentazioni melodrammatiche, indi opere buffe. Quivi si producevano i giovani compositori dei Conservatorii. Oggi vi si rappresenta la prosa. --Alberti- Il Teatro Nuovo. Vi recitavano gli artisti di San Carlino, poi fu ceduto a compagnie lombarde di prosa, in seguito di musica- Il R. Teatro S. Carlo-Sua costruzione-Restauri interni per l'architetto Fuga -Modifiche per l'architetto Niccolini - Sipario di Mancinelli - Relazione intorno a questo teatro- Nota intorno all'ordine civile di S. Gennaro-Altre opere di Carlo III - Il Carasale apre una galleria dal teatro alla Corte in tre ore - Descrizione del Teatro S. Carlo-Misura e paragone tra la Scala e S. Carlo-Il frontespizio-L'accademia dei Cavalieri-Figurazione interna-I sei ordini di palchi-Il palco reale-Il palcoscenico-Sua antica lunghezza-La tela della soffitta dipinta da Giuseppe Cammarano-Teatro S. Garlino, antico teatro setto S. Giacomo-Altro costrutto col nome di S. Carlino, vi cantò Lablache-Decadimento di questo teatro-Teatro del Fondo. Il Fondo della separazione dei lucri poi teatro Mercadante-Epoca della sua costruzione-Sue diverse destinazioni-L'impresario Trisolini-Quali rappresentazioni dovrebbero farvisi-Restauro del 1848-Teatro S. Ferdinando-Sua edificazione e per chi?-Sua forma ed uso-Teatro della Fenice-Sua fondazione, sito e ragione del nome che porta—Teutro Bellini—Sua recente fondazione—Sua forma—L'incendio del 1869—
Progetto di un nuovo teatro in onore di Bellini—Teatro Goldoni—Sua recente origine, forma ed uso—Teatro Filarmonico—Sua edificazione, suo sito, forma ed uso—Teatro Filarmonico—Sua delicazione, suo sito, forma ed uso—Teatro Rossini—Sua edificazione—Prima rappresentazione — Opere che vi si rappresentazione — Teatro Mercadante prima Volpicelli — Prima rappresentazione nel marzo 1871—Uso di oggi—Politeama Nopoletane, amfiestro — Il teatro al Giardino di Inverno; opere ivi rappresentate—La Darsena—Il Sebeto—Il pubblico che lo frequenta e le rappresentazioni che vi si fanno—Il teatro di Apolto o D. Perpp — Salvatore Petite ed i suoi quattro figli, commo.

TEATRI FILODRAMMATICI - Teatro S. Severino - Suo sito e eapienza - Rappresentazioni e compagnio- Compagnie di rinomanza-Compagnie di musica e professori usciti da quell'orehestra-Cantanti che acquistarono grido-Opere scritte per questo teatro-Sua fine - Il Teatro di Mezzocannone fondato da chi e quando e perchè-Sua forma-Emulo del teatro S. Severino nel 1846-Rappresentazioni ivi eseguite-Compagnia dei figli del maestro de Luca-Società Filarmonica-Epoca e luogo della sua fondazione - Orchestra diretta da Giusenne Festa-Inaugurazione - Inno all'Armonia di Zingarelli e diretto dall'autore-Altre rappresentazioni-Dilettanti di questa Società, divenuti eletti artisti-Altra Filarmonica: grandi concerti eseguiti, uno In onore di Mercadante - Sinfenia doll'autore, Coro del maestro Serrao- Opere in prosa italiana e francese-Melodrammi nuovi-Teatro al Vico Nilo, rappresentazioni in prosa ed in musica . . . . . . . . . . . . 2190

LIBRETTISTI — Angelo Poliziano — Niun progresso reale in questo genere di letteratura fino al secolo XVIII — Miglioramento del teatro drammatico — Nota, gindizii di

Luigi Galanti interno agli scrittori dal secolo XV al XVIII. da Torquato Tasso a Metastasio e Mattei-Scrittori di melodrammi buffi e di commedie buffe-La maschera del Pulcinella - Grandi istrioni del secolo passato-Condizioni del teatro tragico nel secolo XVIII-Brano della prefazione delle opere di Giambattista Lorenzi-Il téatro in musica nel secolo XVIII mostruoso-Silvio Stampiglia, Apostolo Zeno, l'allievo del Gravina-Altri scrittori napoletani non migliorarono le condizioni del teatro-Trinchera rompe il guado, pone in iscena caratteri singolari e graziosi-Le sue commedie sono satire-Il Notaio Antonio Federico; suoi drammi migliori, ma di azione monotona e di poco interesse-Fecondità delle idee di Notar Antonio Palomba-Altri tentativi di Macchia e Signorelli per la buona commedia-Superiorità del poeta Giambattista Lorenzi versatissimo nell'arte - Contemporanei del Lorenzi - Altri scrittori fino a Salvatore Cammarano- Opere di questo autore -- Maestri che si sono serviti di lui--Il De Ritis-Enmanuele Bidera, coetaneo al Cammarano, sue opere-Raffaele d'Ambra, sue opere per musica-Pietro Salatino - Marco d'Arienzo, sue opere e suo ingegno - Domenico Bolognese, poeta concertatore dei R. Teatri, sue opere-Leone Emmanuele Bardare-Almerindo Spadetta - Leopoldo Tarantini, suoi eleganti libretti-Altri molti scrittori-Scarsezza attuale difbuoni libretti-Che cosa dovrebbe fare un buono scrittore per musica. . . . . . . . . . . . . . . 2194 Numero complessivo delle opere rappresentate nei diversi 

FINE DEL SOMMARIO.

# - 2263 -ÎNDICE DE'QUADRI SINOTTICI.

| 1*    | Riassui | nto pel Conservatorio chia<br>ù <i>Cristo</i> . |                        |  |  |
|-------|---------|-------------------------------------------------|------------------------|--|--|
| 90    |         |                                                 | · · · · pag. 258       |  |  |
|       |         | " " di Sant'Onofrio " " della Madonna           |                        |  |  |
| 40    |         | " " della Pietà de'                             |                        |  |  |
|       |         | el Collegio Reale di Musi                       | Turchini . " 671       |  |  |
|       | di A    | San Sebastiano e San Pier                       | ca, negli edilizii     |  |  |
| 6°    | Idem d  | lelle tre diverse categorie                     | tre a Majella . 2003   |  |  |
| INT   | ICE ALE | ABETICO                                         |                        |  |  |
|       |         |                                                 | · · · · » 2169         |  |  |
| 140   | POLITA  | I TEATRI E SUI POETI MELO                       | DRAMMATICI NA-         |  |  |
|       |         |                                                 | 2173                   |  |  |
| Son   | MARIO 6 | ENERALE                                         | 2207                   |  |  |
|       |         | . FINE,                                         |                        |  |  |
|       | ER      | RATA                                            | CORRIGE                |  |  |
| agina | Linea   | In vece di                                      | leggasi                |  |  |
| 19    | 14      | Giacomo Tritta                                  | Giacomo Tritto         |  |  |
| 40    | 12      | Francesco de Feo                                | Francesco Feo          |  |  |
| 40    | 23      | Regina Minghetti                                | Regina Mingotti        |  |  |
| 46    | 29      | ducati dodici                                   | ducati dieci           |  |  |
| 48    | 10      | Abolitò                                         | Abolito                |  |  |
| 50    | 16      | Allievě                                         | Allievo                |  |  |
| 52    | 13      | sibene                                          | sebbene                |  |  |
| 67    | 31      | entrarne                                        | entrare                |  |  |
| 70    | 16      | avvenuta nel 1861 stesso                        |                        |  |  |
|       |         |                                                 | avvenuta ai 4 febbraio |  |  |
| 74    | 2       | Generali                                        | Manfroce               |  |  |
| 93    |         |                                                 |                        |  |  |

93 25 ducati 30

di ducati 96

#### - 2261 -

|        |           | - 2201 -                                |                                                                                                                |
|--------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagina | Linea     | In vece di                              | leggasi                                                                                                        |
| 108    | (is nota) | Appendice n. 20                         | Appendice n. 27                                                                                                |
| 123    | 19        | della                                   | dalla                                                                                                          |
| 131    | 8         | spingere                                | spegnere                                                                                                       |
| 152    | 14        | giusto                                  | giusta                                                                                                         |
| 152    | 25        | peciali                                 | speciali                                                                                                       |
| 154    | 20        | dalla                                   | della                                                                                                          |
| 162    | 22        | Segretario                              | Segreteria                                                                                                     |
| 169    | (in nota) | marzo del 1739                          | nel 1743 a 1744                                                                                                |
| 172    | 28        | Ni si occuper                           | s' occuper                                                                                                     |
| 173    | 7         | que tous les                            | que de tous les                                                                                                |
| 173    | 15        | e de moi                                | et de moi                                                                                                      |
| 175    | 11        | Eufemia di Messina                      | Eufemio di Messina                                                                                             |
| 175    | . 28      | Longarido                               | Sangarido                                                                                                      |
| 187    | 12        | Offleidi                                | Oficleide                                                                                                      |
| 229    | 29        | nel 1789                                | nel 1689                                                                                                       |
| 232    | 2         | Artaserse                               | Artaserse scritta in Roma<br>nel 1731, poi rappre-<br>sentata in Napoli al<br>Teatro S. Bartolomeo<br>nel 1732 |
| 253    | 23        | Composizioni di                         | 1.º Composizioni di                                                                                            |
| 275    | 3         | De Feo .                                | Fee                                                                                                            |
| 277    | (in nota) | Miserere in Gesolreutte                 | Miserere in Gesolveut                                                                                          |
| 285    | 1         | Composizioni                            | 1.º Composizioni                                                                                               |
| 319    | 7         | nel Duettino Il mio ben<br>quando verrà | nell'Aria: Il mio ben<br>quando verrà?                                                                         |
| 336    | 30        | Fischietti                              | Fischetti.                                                                                                     |
| 338    | 4         | Porpora forse accolse                   | Porpora accolse                                                                                                |
| 344    | 20        | Ipermnestra                             | Ipermestra                                                                                                     |
| 348    | 17        | del Cardinale Arcivesco-                | del Nunzio Apostolico                                                                                          |
|        |           | vo di Napoli                            |                                                                                                                |
| 371    | 21        | Rosdale e Lucio Papirio                 | (dopo Papirio) e nel 1738<br>Carlo il Calvo                                                                    |
|        |           |                                         |                                                                                                                |

# **— 2265 —**

| Pagina | Linea     | In vece di                                     | teggasi                                                                                        |
|--------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 379    | 12        | Rosdale 1737                                   | (dopo Rosdale) Carlo il<br>Calvo 1738                                                          |
| 387    | 18        | Giuseppe Emannete                              | Giuseppe Emmanuele                                                                             |
| 403    | 19        | diciassettesime secolo                         | decimottavo secolo                                                                             |
| 421    | 12        | Luigi Bracco da prima<br>donna                 | e la Brasco da prima<br>donna                                                                  |
| 445    | 1         | dopo dodici anni                               | dopo undici anni                                                                               |
| 460    | 7         | Composizioni di                                | 1°. Composizioni di                                                                            |
| 464    | 9         | Altre menzionate                               | 11.º Altre menzionate                                                                          |
| 533    | 13        | (dopo la Figlia dell'Ar-<br>eiere) Napoli 1834 | Marta opera seria San<br>Carlo 1835                                                            |
| 551    | (2ª nota) | Arioso nel recitative del-<br>l'Africana       | Arioso nell'Africana                                                                           |
| 558    | 1.4       | a tutto il paese                               | all'intero paese                                                                               |
| 613    | 14        | in età di anni 62                              | in età di anni 72                                                                              |
| 615    | 8         | da Giovanni Salina                             | da Giovanni Salini                                                                             |
| 619    | 44        | all'età di undici anni                         | all'età di quindici anni                                                                       |
| 637    | 2         | i primi primi                                  | i primi frutti                                                                                 |
| 667    | 12        | Andronica                                      | Andronico                                                                                      |
| 667    | 12        | Nictori                                        | Nittocri.                                                                                      |
| 667    | net,NB.)  | la Medea, la Statira                           | Medea c Virginia nel<br>1851, la Violetta nel<br>1852, Statira nel 1853,<br>c Pelagio nel 1857 |
| 683    | 9         | con cori e senza                               | con cori e sempre accom-<br>pagnati -                                                          |
| 683    | . 15      | alla più serena                                | alla più severa                                                                                |
| 688    | 31        | Magnetti                                       | Magnetta                                                                                       |
| 848    | 21        | de Pontigrus                                   | Conte de Pontiguy                                                                              |
| 857    | 11        | 1846                                           | 1847                                                                                           |
| 893    | 10        | Detzaver                                       | Dotsaver ·                                                                                     |
| 900    | 34        | per la nascita del Re                          | pel natalizio del Re                                                                           |

#### - 2266 -

| Pagina | Linea | In vece di                 | leggasi                                       |
|--------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 914    | 17    | Composizioni di            | I.º Composizioni di                           |
| 961    | 3     | Composizioni di            | I.º Composizioni di                           |
| .961   | 22    | Altre menzionate           | ll.º Altre menzionate                         |
| 1035   | 16    | anno 1880                  | 1870                                          |
| 2174   | 1 e 2 | la seguente notizia        | le seguenti notizie                           |
| 2194   | 25    | cadato 1871                | cadute 1870                                   |
| 2215   | 13    | Musica                     | della Musica                                  |
| 2223   | 13    | al Conservatorio di G. C.  | dei Poveri di G. C.                           |
| -2225  | 22    | Debora e Sistara           | Debora e Sisara                               |
| 2227   | 11    | centodieci ripetizioni     | centodieci rappresenta-<br>zioni consecutive. |
| 2229   | 32    | Allievo di Loreto          | Allievo del Conservato-<br>rio di Loreto      |
| 2238   |       | I.º Altre menzionate.      | II.º Altre menzionate                         |
| 2239   | 30    | Teatro grande              | Teatro grande in Trieste                      |
| 2245   | 4     | suoi maestri in pianoforte | suoi maestri di pianoforte                    |
| 2245   | 32    | sinfonia la Semiramide     | sinfonia della Semira-                        |

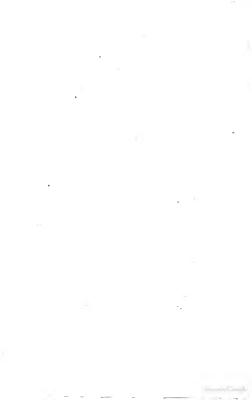

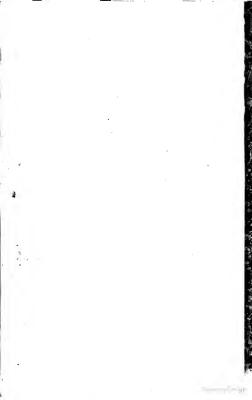

